





S. Cijrjace, Marcelline, Liberii, Palatiaf, Laurentia, Peregrine, Jerculane, et Flaviane intercedite pro nobif.

# NOTIZIE ISTORICHE

## SANTI PROTETTORI

DELLA CITTA D' ANCONA:

De' Cittadini, che con la loro Santità l' anno illustrata :

DELLA DI LEI

CATTEDRALE, E VESCOVI:

DELLA

CITTA', E SS. CROCEFIS SO D'UMANA:

Date alla luce per maggiormente promovere la pubblica divozione,

DAL CURATO DI SAN MARCO.

## GIROLAMO, SPECIALI

ANCONITANO

Dell' una , e l'altra legge Dottore , Protonotario Appostolico, e Consultore del S. Ufficio.





IN VENEZIA, MDCCLIX.

Appresso Bartolommeo Locatelli. A SS. APPOSTOLI. CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

## 

rong, rong in sar junggan ng m

Magnetic for 100 km

CREATE FOR WILLIAM STATES

The market of the state of the section of the secti

CLUMBER WAS 1 VA

THAIDING TOUR OUT.



e<u>la</u>eraŭ lavanto 1743

### ALCORTESE

### LEGGITORE.

Onosco molto bene, che questa mia picco Opera non. doveva uscire in luce, se non bene ripulita, a limaa ta in tutte le sue parti, specialmente riguardo a quello, che si tratta nella medesima; poiche non essendomi. riuscito di avere tutti quei gradi di quiete necessari s ben considerarla, distratto per lo più ad altre cole totalmente difparate, mi fono trovato incorso in molti mancamenti, per li quali farei stato in obbligo di ritoccarla, ed osfervarla, con differire per qualch' altro tempo di darla alle Sampe ; ma siccome il principal motivo, che mi ha indotto alla medesima è stato, ed è il promuovere nella mia Patria verso i Santi, e Beati, che alla stessa appartengono divozione sempre maggiore, e mi è notissimo l'incomparabile zelo dell' Illustrifs., e Reverendifs. di lei Vescovo Monsignor Niccola Mancinforte, e la fingolare pietà dell' Illustrissimo Sanato della medesima, che ardentemente desiderano di venire in chiaro delle Notizie, che fono in essa, le quali per la diftanza del rempo, e per mancanza di memorie fono totalmente sepolte: così ho stimato meglio piuttosto soddisfare il piissimo fentimento colla sollecitudine, che pensare alla mia estimazione col differirne la Stampa; e ben confido, che questa mia attenzione di secondare il loro nobilissimo gepio, incontrerà quel pieno aggradimento, e compatimento insieme che ardentemente desidero.

Chi per tanto nel leggerla (corgesse qualche disferenza di stile da un paragrafo all'altro, non dovrà farne caso; poiche nel poco spazio mi sono pressiso, non ho avuto un sol giorno libero, senza venire distratto, come ho detto, da cote molto diverse; per attender alle quali mi è convenuto ben spesso di vertire per lungo tempo, in maniera che poscia nel riporvi la mano, si ritrovavano quasi affatto svanite dalla mia mente le specie di quello mi correva l'impegno di

fcrivere.

Inoltre non dovrà recar meraviglia, se nell'autorità di vari Scrittori ho in qualche cosa diversificato, mentre mi è

convenuto ciò fare a motivo di avervi con evidenza riconosciuto qualche shaglio; e se ciò non ostante, I ho allegate, ho creduto doverlo fare; sì perchè li medefini ne hanno parlato, sì perchè di più cose che hanno dette, se in alcuna hanno errato, non hanno però errato nell' altre ; e nel trovare li Scrittori tra loro diversi, ho pigliato da ciascuno quello ho riconosciuto consorme alla verità ; e se dal Leggitore fraranno quei rincontri, che da me fi fono fatti , credo non ritroverà motivo de difapprovazione.

Devo avvertire ancora, che in alcuni paragrafi, ne quali più cose ho dovute dire, anche incidentemente, ho nel fine portato le autorità, le quali non hanno però relazione a tutto quanto fi contiene nel paragrafo medelimo i come fe tuttociò apparisse in cadauno degli Scrittori allegati; mentre in una una cole si croverà di quelle, in altro altre delle rappresentate; l' istesto regolamento ho tenuto in vari Ragionamenti, nel fine de' quali ho allegate le autorità, ma non perchè ciascheduna riguardi tutto l'esposto ne' medesimi, poiche qualche cosa si legge in cadauno, e da quello ha detto uno, o più Scrittori, e quello hanno detto gli altri unitamente, formali il rappresentato nelli Ragionamenti medesimi : So che averei fatto meglio di porre in margine l'autorità, e farvi la chiamata con qualche lettera , o numero ; ma ficcome questa riflessione non feci allora, dopo accortomene ; le mie occupazioni mi hanno impedito il rinovare una tal fatica.

Finalmente faccio noto, che qualche cofa ho dovuto congetturare: la congettura però è stata tanto giusta , che diversamente non pare possa pensarsi ; come ciascheduno po-

trà riconoscere se vi farà matura riflessione.

Di tutto ciò ho stimato avvertire chi leggera queste notizie, sperando un cortese compatimento a quanto vi troverà di mancante, e d'imperfetto, e che appagheraffi della fintet hand to had and and a

cerità del mio animo.

Con l'istessa sincerità conviene ancora di aggiungere, che dopo aver confegnato il Manoscritto per stamparsi, stimai accrescerlo di Notizie in più luoghi anche nel mezzo de' Ragionamenti, e nel fine delli medefimi, ed in fali circostanze ho fatte le aggiunte nel modo, che mi è riuscito di meno incomodo nell'altre mie applicazioni ; onde il cortele Leggitore avrà maggiore occasione di compatire.

Siccome poi l'Autore per la lontananca non ha potetto affisere alla Stampa, e Chi ne aveva l'incombenza ha dovuto attendere a luoi affait in diverse parti ; così, il benigno Leggiore avrà maggiore occasione di compatito gi errori, che trovarà, de quali alcuni vastiano anche il senso, e a tal morivo si prega voler osservate la nota degle errori, e correzioni qui appresso, tra quali non sono anumerati quelli d'Ortografia.

ERRORI

### , CORREZIONI

| Pag. 4 lin. 15 Avvertissero 13 9 Venerande | Avvertisse Veneranda     |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Dette Cronologie                           | In deere Cronologie      |
| 14 15 Detta Cronologia                     | In detta Cronologia      |
| e 15, 15 come potrebbe                     | come non porrebbe        |
| 18 20 continuo                             | continue                 |
| 28 mit 31 cap:                             | car.                     |
| 28 41 luogo                                | cugno                    |
| 29 . 24 di Roma                            | di Rame and              |
| 29 40 cap.                                 | car. ;                   |
| strem 30 r 2 Quiria 3                      | S. Quiria                |
| 30 2 nel mezzo dentro                      |                          |
| 31 8 l'affentiva                           | l'affertiva              |
| 31 . 25 discorso                           | decorfo                  |
| 2 manifeltarint                            | manifestarint &c.        |
| 33 Sugulas                                 | Singulas                 |
| 35. I di S. Massimo                        | di S. Massimino          |
| 37 41 fi trova                             | fi prova                 |
| 39 , 9 € 363                               |                          |
| 40 30 la mira                              | la mera                  |
| 44 20 De Prec. fell.                       | De Grec. feculo          |
| 45 15 Quiriaci                             | Quiriaci Episcopi        |
| SI 30 ci fosse                             | le foffe                 |
| SI 31 conviene rifletter                   |                          |
| 52. 31 Alp. Ciacon.                        | Alphe Ciacon.            |
| 52 32 Aug. Aldini                          | Aug. Oldini              |
| 55 3 par. 2. pag. 73.                      | par. 2. lib. 2. pag. 73. |
| 36 26 con certe riprove                    | con le certe riprove     |
| 58 20 nulla imarifca                       | nulla smarisce           |
|                                            |                          |
| 59 28 corporale                            | temporale                |
| 60 2 fia le fmalto                         | * dia lo fmalto ER       |
|                                            | * 3 ER4                  |

|      | ERRORI                                                                                                                                                                                                         | CORRECTION                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pag. | 64 lin. 6 fi fossero                                                                                                                                                                                           | li fossero                         |
|      | 72 20 venendofi                                                                                                                                                                                                | vedendos                           |
|      | 75 20 in data 4., e 17.                                                                                                                                                                                        | . In data 4. e 13                  |
|      | 76 17 som. 1. difp. 3.                                                                                                                                                                                         | tom. I. difp. 2.                   |
|      | 78 . 9 S. Gregorio Nazia                                                                                                                                                                                       | n- S. Gregorio Nazian-             |
|      | zeno, e Sozome                                                                                                                                                                                                 | no zeno, Nicefaro, e So-<br>zomeno |
|      | 79 25 antichissima a                                                                                                                                                                                           | tal antichissima tal Città         |
|      | 81 1 l'apportò                                                                                                                                                                                                 | le apportò 🗈 👵                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| å    | 8r 22 Bernatici cit.                                                                                                                                                                                           | Bernabei citi-                     |
|      | 82: 10 a Lui eretto                                                                                                                                                                                            | a Lui ivi eretto                   |
|      | 82 15 pag. 2.                                                                                                                                                                                                  | par. 2.                            |
|      | S2 23 fole alcune                                                                                                                                                                                              | fole alcune ?                      |
|      | 82 27 lib. 40.                                                                                                                                                                                                 | lib. 4.                            |
|      | 84 - 20 cap. 60.                                                                                                                                                                                               | cap. 60.                           |
|      | 85 16 incendiate                                                                                                                                                                                               | car. 60.                           |
|      | 86 lo compì la morte                                                                                                                                                                                           | compi con la morte                 |
|      | oo as dovelle                                                                                                                                                                                                  | doversi                            |
|      | or - 31 dell' Eminentiffin                                                                                                                                                                                     | no dall' Eminentissimo             |
|      | 93 2 in bonore                                                                                                                                                                                                 | in benorem 1.                      |
|      | 94 25 dalla divozione                                                                                                                                                                                          | dall'inclinazione                  |
|      | 94 29 a quali qui                                                                                                                                                                                              | a quali se qui                     |
|      | 97 4 nel momento                                                                                                                                                                                               | nel monumento                      |
|      | 100 14 medaglie                                                                                                                                                                                                | monete                             |
|      | 102 - 15 translatus                                                                                                                                                                                            | translatos v                       |
|      | 103 4 Peronci                                                                                                                                                                                                  | Peronei                            |
|      | 103 8 севро \                                                                                                                                                                                                  | earpo                              |
|      | 86 10 compl la morte yo a dovesse- 91 31 dell' Eminentissin 92 21 no bonore 94 25 dalla divozione 95 4 nel momento 100 14 medigne 102 15 translatat 103 4 Peronci 104 86 Lazzaro Bernabe 1 13 steffi afferisse |                                    |
|      | 107 . 3 . 6 dell' Offo: . 111 5:                                                                                                                                                                               | dell'Offa                          |
|      | 110 28 o non fi farebbe                                                                                                                                                                                        | - e non si sarebbe                 |
|      | 112 . 35 Pentapoli                                                                                                                                                                                             | Pensapolis :                       |
| 157  | 112 35 Pentapoli<br>112 36 Reg. Picon.                                                                                                                                                                         | Reg. Picen.                        |
|      | 115 28 lettera iniziale D                                                                                                                                                                                      | . lettera iniziale G.              |
|      | 115 34 Justinioni 1<br>116 2 Luputi                                                                                                                                                                            | Tustiniani                         |
|      | 116 2 Luputi                                                                                                                                                                                                   | Lupati                             |
|      | 116 3 Chftente                                                                                                                                                                                                 | - efillente                        |
|      | •                                                                                                                                                                                                              | ER.                                |

### ERRORI

|             |                     | 1                     |
|-------------|---------------------|-----------------------|
|             |                     | /V,I,I,               |
|             | ERRORI .            | CORREZIONI            |
| Pag. 119 li | n. 31 Molferra      | Molfetta, N. 20a 1915 |
| 124         | 18 viffat           | vifta                 |
| 134         | 1 I Donjat          | Donjat :              |
| 138         | uz qui gloriosa 🔞   |                       |
| 139         | 4 ognano            | ogn' anno             |
| 142         | 5.22 il tempo       | li tempi ;            |
| 144         | 13 Pinochiara .     | Penochiara            |
| 154         | 41 cap. 73.         | . car. 73.            |
| 154         | 42 cap. 529.        | car. 529.             |
| 169         | 29 fi venerava      | fi venerano per       |
| 170         | 23 P. Nadali        | P. Nadali r           |
| 174         | I Citelle           | Zitelle               |
| 174         | 19 l'introdusse     | s'introduffe (        |
| 175         | 13 la fola          | la Gola               |
| 176         | 25. liberata        | liberate ;            |
| 177         | 2 37 tre era        | L. DVO era            |
| 178         | 23 P. Nadali        | P. Nadafi             |
| 188         | 12 in essa          | in elle               |
| 191         | g Podragra I        | Podagra c-            |
| 191         | 28 Cathal, II.      | Cashel. SS.           |
| 144         | 22 Acta 11.         | : Acta SS.            |
| Y92         | Gathal. 11.         | Cathal. SS.           |
| 192         | 40 Ferrari          | Fiorani               |
| 193         | 34 Medio            | Madio                 |
| 202         | 27 Leontilli        | Leoncilli             |
| 212         | r fu, e farà        | fu è, e farà          |
| 215         | 26 offuscata        | obfuscata             |
| 216         | 4 qui               | quo                   |
| 223         | 20 Duzzolini        | Guzzolini             |
| 224         | 27 mentre nel       | mentre era nel        |
| 233         | 17 Tadie            | Zachie                |
| 235         | 15 che altri        | e li altri            |
| 235         | 18 non vi fu        | non fu                |
| 237         | 9 effer grande      | affai grande          |
| 237         | 28 ma in quelli     | ma quelli             |
| 238         | 25 fare prontamente |                       |
| 242         | 21 fi appofero      | fi oppofero           |
| 243         | 16 dalla Città      | dalle Città           |
| 264         | 36 Fossiniano       | Toffiniano            |
| 44. 7       |                     | * 4 ER-               |

|   |   |   | ₹, |   |   |
|---|---|---|----|---|---|
| E | R | R | 0  | R | 1 |

### CORREZIONI

| •            |                    |               |
|--------------|--------------------|---------------|
| Pag. 284 lin | . 2 a levar le     | a levario     |
| 285.         | 6 Culmeo           | Lulmeo        |
| 301          | 29 Ebretino        | Arétino       |
| 212          | I fi fcorgeva      | fi fcorge     |
| 215          | 12 Colimo          | Ofimo         |
| #21¢         | 16 Vescoyi         | Vescovile     |
| 216          | 21 Petinenze       | Pertinenze    |
| 321          |                    | Numan.        |
| 323          | 21 Busti           |               |
| 331          |                    | Statutum      |
| 332          |                    | al primo      |
| •347         | 9 815.             | 816.          |
| e349         |                    | di cui        |
| 353          | 28 Acone           | Adone         |
| 353          | 29 fegal           | fegul         |
| 356          | 17 cercare         | carcerare     |
| 358          | 37 minere          | monete        |
| 370          | s non non          | non           |
| 6 370        | 39 Urbano IV.      |               |
| 371          | 41 i Santi Ricordi | Santi Ricordi |
| 386          |                    | venerata . ,  |
| 280          | Ao l'ulteriore     |               |
|              |                    |               |

# PROTESTA

DELL'AUTORE.

Uanto nelle presenti Notizie è stato da me registrato, e riferito, io sottometto alla Censura della Santa Romana Chiesa; e mi dichiaro, che non pretendo mi si dia altra sede, se non la pura umana, sottomettendomi, come vero Cattolico, a Decreti de' Sommi Pontesioi, e delle Sagre Supreme Congregazioni del S. Officio, e de' Sagri Riti sino al presente giorno emanati.

### JOAN'NISSTORANII ANCONITANI PATRICII

In Laudem præclarissimi Operis

### EPIGRAM MA.

SI quid nature quodam Nos impete amamus, Id ceste est Patrii Gloria adaucta loci Quas igitur grates, Hicronyme docto, mereris, Es Tibi que noster premia debet Amor? En das quidajuid ades fipecios in Doride Sacri, Es numeras superos, quos habet illa, vivos. Obscura illustras, promisque ignota, nee ara Ulla est, que calamo non mage clara tuo. Denique tu reparas ferme omnia danna verusti Temporis, atque Ancon se shepet este novam. Quid tamen he Lauder, Capiti si Laurea docte Palebrior a Sacra meltiure bilonia?

X : In lode dell'Autore, quale in una fomma penuria di Notizie, ed incertezza d' opinioni à fcritto egregiamente i Sagri Fasti della Città d'Ancona SONETTO Del Sig. Dottore Bertrando Bonavia Accademico Caliginofo, e P. A. Allustivo allo Scoprimento occorso ultimamente del Corpo intatto del Santo Vescovo, e Martire Ciriaco Protetrore di detta Città. Sagti fasti un tenebroso Oblio A D'Ancona avea formata empia congiura; Ma il Santo Eroe, che tien di lei la cura Contro il livor s' armò del Mostro rio, E la felice sua Salma scoprio, Che intatta resta, e. sa stupir Natura, E la via mostra, per cui l'Alma pura Spinta dal ferro corfe in feno a Dio Altre sagre volea d'Amore in segno Glorie, che la mia Patria anno fornita All'invido rapir Nemico indegno. Ecco, che la tua penna a noi le addita Dotto Scritter, che a lui sembrasti degno Di compir l'Opra già dal Cielo ordita. EIUSDEM IDEM LATINE. A Neone feeris diras oblivio fastis () (Grande malum Patrie!) texerat infidias. At Divus celo rutilans , Tutator , & Urbis In Monstrum fortes movit ad arma manus, Atque Sacrum nigra latitans caligine Corpus Intactum profert, & fine labe fuum. Inclyta perstat adhuc lateri, Co veneranda Cicatrix, Qua dedit optatam Cuspis ad astra viam. Jamque alios Patrie Sacratos pandere fastos, Leteis rapere, & forte volebat aquis; En tamen illustri Scripto Speciale recenses

O dignum, quo celesti dictamine ceptum (Dicere si sas est) persiceretur Opus

R A-

# RAGIONAMENTI

### Che si contengono nelle presenti Notizie

| I. Intorno a S. Ciriaco Martire Vescovo, e principale Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rettore, d'Ancona. Page t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Terminato questo Ragionamento, segue un' aggiunta di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| notizie intorno alla Chiefa Cattedrale con nota delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sagre Relique, che in essaconservansi, e Catalogo de'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| funit Valence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juoi Vescovi.  II. Intorno a S. Marcellino Boccamajori Patrizio, e Vesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Intolno a 32 Mantettino Hotelmajors I militar ; evejto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vo Anconitano, secondo Protestore. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III. Intorno a S. Liberio Eremita , altro Protettore . 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV. Intorno a S. Palazia Vergine, e Martire Protettrice 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. Intorno a S. Laurenzia Anconitana Vergine e Martire . 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI. Intorno a SS. Martiri Protettori d' Ancona, Pellegri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| no da Rosoliano Diacono di detta Città, Erculano, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flaviano Anconitani, ed intorno a S. Dafia Martire, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VII. Intorno a S. Primiano Martire di nazione Greco, na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| to in Ancona, e Vescovo della medesima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VIII. Intorno a S. Benvenuto della Scottivola Patrizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anconitano, e Vescovo d'Osimo. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IX. Intorno a San Costanzo Anconitano. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X. Intorno al Beato Gabriele Ferretti Patrizio Ancenita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| no Minore Osfervante. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XI. Interno al B. Antonio Fatati Patrizio, e Vescovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d' Ancona. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XII. Intorno al Beato Agostino Trionsi Patrizio Anconi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tano Apoliniano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XIII. Intorno al B. Guglielmo Bompiani Patrizio Anco-<br>nitano Asostiniano.<br>XIV. Intorno al B. Girolamo Ginelli Patrizio Anconita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nitano Acostiniano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XIV. Intorno al B. Girolamo Ginelli Patrizio Anconita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| no Eremita. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XV. Intorno ad altri Santi, e Beati Anconitani. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XVI. Intorno alla Città antica d' Umana . 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YVIII Internet of Control of the Con |

### NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella, Inquisitore, nel Libro Intitolato: Notizie Isloriche de Santi Protettori d'Ancona ec. Autore il R. D. Girolamo Speciali Curato di S. Marco nella fuddetta Città, ec. non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licestra a Bartolommeo Locatelli Stampatore di Venezia, che possa essere si materia di Stampe. e presentando le solite copie alle Pubblishe Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat, li 5. Luglio 1758.

( Gio: Emo Proc. Riform. ( Alvile Mocenigo 2. K. Proc. Riform.

Registrato in Libro a Carte 41. al Num. 339.

Gio: Girolamo Zuccato Segr.

Adi 12. Luglio 1758.

Registrato nel Magistrato Eccellentissimo degli Esecutori contro la Bestemmia.

Francesco Bianchi Seg.

In cui si contengono notizie intorno al Vescovo. e Martire:

S. CIRIACO GEROSOLIMITANO: Già Rabbino Ebreo per nome GIUDA Vescovo, e Principal Protettore a Ancona.

S. I. Stato, e'fara fempre confiderato efferto di vera prudenza in ciascuno rendersi in questo Mondo prudenza in ciascuno rendersi in questo Mondo provisto di protezione in Personaggio di vaglia, fotto cui affidarsi nelle varie vicissitudini, alle quali ogni nomo è foggetto a proporzione del

proprio stato : non vi essendo inferiore, che non abbia bisogno dell'ajuto ed appoggio di chi gli è Superiore di condizione, ne superiore, che degli inferiori non gli accada la neceffaria affistenza. Mentre non vi è, che Dio solo, il quale sia pienamente contento di se medesimo, e che non abbia di alcun altro bifogno; conforme a maraviglia conclude nel fuo Aristippo Monsieur de Balzac. (a)

S. 2. Quindi è , che i Paesi tutti , e Comunità d'ogni luogo in riconoscenza di questa verità hanno per massima di sempre mantenersi sotto la protezione di qualche Grande, ed I Paesi Cattolici oltre di quella principalmente, e con molta maggior ragione, si pongono sotto i sicurissimi auspici di qualche celefte Personaggio, e tal massima è stata sempre considerata necessaria. a feguirsi. (b)

S. 3. Ma qual vantaggio potrebbe mai apportare a chi bramando di esfer da tali protezioni garantito, non esercitando le dovute dimostrazioni d'offequio , e di stima , si rendesse indegno di goderne gli effetti ? certamente che niuno, o poco affai potrebbe sperariene. (c)

(a) E' massima di Prudenza rendersi provisto in questo Mondo di qualche protezione: non vi effendo che Dio, il quale non abbia bifogno d' alcuno.

(b) Percid ogni luogo proccura mantenerfi sutto la protezione di qualche Grande; ed inoltre i Cattolici fotto quella di qualche celefte Personaggio.

(c) Ma non gioverebbe a chi non profeguisse con off-quio il protettore .



(L. Per tal giusto ristesso l'amor della Patria, m'induce a tali espression, premendomi sopra ogni cosa, che la medesima si regda sempre più degna di quelle benescenze, che giova sperare da santissimi di lei Protettori, quali nel Cielo hanno l'impegno d'assisteta, de cuali; si scome il principale è il Gloriosistimo S. Cirriaco Gerosolimitano Martire di lei Vescovo, il di cui Sagro Corpo si venera nella Cattedrale della medesima; s' a) Di questo he pessato in primo luogo rendere al Pubblico se poche notizie, che mi è stato possibile unire, non per altro motivo, che per promovere maggiormente la Divozione verso il medesimo, e così rendersi la mia Patria sempre più degna di riportare da lui quell'esticace assistinea.

S. 7. Fu dunque S. Cirisso un Rabbino di antica fiirpe Gerofolimitano per nome Giuda, Ebreo di molta filma, e nella Legge Mofaica più d'ogn'altre di quel Popolo verfacto: Il 81. Lui Padre fi chiamava Simeone figlio di Zaccheo, e la di Lui Madre fi chiamb Anna, come afferma il Saracini nelle fue notizie iftoriche d'Ancona, par. 2. lib. 2. car. 63. E quelto Giuda fu quello, che ad iflanza di Sant' Elena Imperatrice Madre del Grande Imperatore Costantino ritrovò la Croce del Nostro Signor Redentore nel modo accennato da S. Girglamo nella sua Crossologia: Da Zosimo lib. 2. Orosio lib. 7. cap. 25. S. Ambrogio de funer. Theod. Onde a parlare di quelto Santo, fa duopo qui deferivere l'Istoria d'un tale ritro-

vamento come feguife . (b)

8. 6. Dopo la Morte , e Rifurrezione del Nostro Signor Redenfore gli Ebrei per impedire a' di Lui seguaci l' adorazione di quegli Strumenti, che servirono alla Crocissifione del medesimo, secreo una sossa con proposito del medesimo, secreo una sossa con contro la Croce di Gesù Cristo, e quelle de l'adroni, di chiodi, e il titolo della medesimo a, e por riempirono la sossa citato del medesimo si successi della medesimo di proposito del medesimo si teposto, lo ticoperfero similmente di pietre, e vi fecero come un piccolo monticello: molto dopo li Gentili

(a) Per tal fine si brama, che Ancona si renda degna della beneficenza de sinoi celessi protestori, de quali il principale è S. Ciriaco Geospolimitano Martire di lei Vescovo, il di cui Corpo riposa nella sua Cattedrale,

(b) Fu Rabbino Ebreo per nome Giuda Figlio di Simeone, e d'Anna, nipote di Zaccheo, e ad istanza di Sant' Elena Impe-

varrice ritrovo la Santifima Croce .

à tempo d'Adriano Imperatore per ricoprire maggiormenie il fatto, vi fabbricarono un Tempio, ed ivi il Simularor marmoreo di Venere collocarono, con questo fine come dice S. Isdoro, acciocchè, se alcun Cristiano avendo notizia della Croce quivi sepolta, o del luego del Sepoltro vi sosse acciocchè, se alcun Cristiano avendo notizia della Croce quivi sepolta, o del luego del Sepoltro vi sosse acconsiperatore, ch'egli adorassi la Dea Venere, ecosì per abolire l'adorazione della memoria di Cristo ivi crocissifo. Theodorte. Eccles, Fish. lib. 1, cp., 17, 69.

6. 7. Paffarono molti anni, e venne il tempo, in cui la Chiesa Cattolica ebbe universalmente pace, e quiete al tempo di Costantino Imperatore; cessando le persecuzioni, che tanto l' avevano afflitta ne' tempi paffati . E perche questo buon, Imporatore avevatavuto una gran vittoria per mezzo della Croce, quale veduta aveva in aria con un titolo, che diceva. In boc figno vinces, ed essendo riuscito il vero; poiche egli vinse Massenzio suo nemico, e per tal vittoria divenne Padrone di quasi tutto il Mondo. Quindi non solo il buon Principe rimase divoto alla Croce, ma comando, che per l'avvenire nessuno che si avesse a far morire, fosse posto in Croce : sece poi fabbricare alcune Chiese in suo onore, e la prese per insegna, e divisa sopra la sua testa: la Madre ancora di Costantino, che si chiamava Elena, essendosi convertita alla fede, prese gran divozione alla Santiffima Croce, e fu da Dio in fogno, ammonita di accingersi alla ricerca della medesima, e portarsi a tal fine in Gerulalemme . (b) Vigliegas nel Flos Sanctor. Breviar. Rom, nella Festa dell' Invent. della Croce a 2. Mag. e Sarac, cit. Socr. lib. 1. cap. 17. Sozom. lib. 2. cap. 1. Eufeb. Cefar. Cron. soc.

(a) Gli Ebrei la gettarono in una fossi con quelle delli Ladroni, e con gli altri Stromenti della Passone, è con Sassi l'empirono facondori un monticello, sopra il quade i Gentili a tempo d'Adriano Imperatore siaboricarono un Tempio a Venere 2; il di cui Simulacro vi collocarono.

(b) Dopo la Conversione dell' Imperatore Costantino, Elena di lui Madre su da Dio ammonita di portassi in Gerusalemme per

ritrovare la Santissima Croce.

dando con grandissime pene alli Rabbini Ebrei , che nel tempo in effo prefiffo si trovassero tutti in detta Città; dove arrivati che foffero alla fua Imperial presenza si presentassero . (a) Baron, An. Eccl. anno 326. Gord. Cronol. Eccl. anno 326.

Vigliegas cit. nella vit. di S. Elena .

6. 9. A tale comando si unirono li Rabbini per essere dall' Imperatrice, ma prima consultarono tra loro sopra l'isfanze, che potesse mai far loro la medesima, per esser pronti, e concordi nelle risposte: vari surono li pareri nel congetturare il motivo della loro chiamata; ma il Rabbino Giuda suddetto disse, che lui credeva certo, non voler altro l' Imperatrice, come della Griftiana Religione molto zelante, fe non sapere, dove 300. anni avanti incirca fosse stato seppellito, e nascosto il legno della Croce, fopta del quale morì crocinsso, quell' uomo da Cristiani adorato. E però avvertisses bene chiunque ne avesse notizia in qualunque modo a non manifestarlo, (b) poiche dal ritrovamento di quello provenirebbero affolutamente pregiudizi grandissimi alla loro nazione, e che sebbene lui sapeva di certo, ove era stato nascosto, e sepolto per le relazioni fatte da Zaccheo suo Avo al suo figlio Simeone, e di lui Padre, da cui era anche egli stato informato; contuttociò non l'averebbe mai palesato a costo ne pure della vita medesima.

S. to. Dopo un tal congresso si presentarono avanti l'Imperatrice, la quale ricevutili con tutta benignità, corresemente gli efortò ad informarla di quanto era loro per ricercare ; espose finalmente, la causa della sua venuta in Gerusalemme effer stata il desiderio appunto di fapere non folo il luogo della crocifissione di Cristo fatta da loto antenati; ma ancora di ritrovate il legno medefimo, su di cui morì crocifisso. (c)

S. 11. A tali interrogazioni tutti quelli Rabbini concordemente risposero, non sapere cosa alcuna, ne per tradizione de' loro Maggiori, ne per notizie nella lunghezza de' tempi di tre Secoli incirca passati; Al che l'Imperatrice soavemente replicò, che non abusassero la sua elemenza : perchè avendoli con cortessa trattati , con altrettanto rigore averebbe loro fatto conoscere il mancamento, che commettevano colla nega-

(a) Ivi giunta con editto ordinò, che li Rabbini Ebrei fossero nel tempo prefifo alla fua prefenza.

(c) Presentati all' Imperatrice, effa espose il suo desiderio.

<sup>(</sup>b) Consultareno prima tra loro ti Rabbini , e Giuda previde il motivo della chiamata, ed esorto non indicare il luogo, ove era la Croce, a lui notissimo.

tiva datale, e che la loro offinazione offenderebbe finalmente pur troppo la fina Imperiale pazienza. Ma perfiftendo eglito nella data negativa di non faper cofa alcuna, partitafi irata la medefima dalla loro prefenza, comandò a' fuoi Ministri, che fenza dimora alcuna tutti quei Rabbini fosfero ligati, ed abbrugiati, se prima non rivelavano quello, che aveva loro richiesto. (a) Vigliegat etis. Sarae, etis. Criss. América Th. Terr. Sano. part. 1. num. 422.

S. 12. Intimoriti gli Ebrei del rigorofo ordine dall'Imperatrice dato, unitamente esclamarono, che il solo Rabbino Giuda, e non altri, era del tutto informato, avendo egli in un congresso fatto fra loro, avanti di presentarsi alla fur Imperiale presenza, publicamente dichiarato di saperlo, esortando turti a tacere quando alcuno il sapesse, come averebbe fatto lui stesso ancorche li fosse convenuto patire con tormenti la morte . Riferito ciò all' Imperatrice , ordinò che fi rilasciassero gli altri, e si conducesse avanti di lei il solo Giuda, quale di nuovo dolcemente interrogato del luogo della Crocifistione, e sepoltura della Croce, persistendo nella prima data negativa, fu convinto dagli altri Rabbini di quanto aveva loro detto nell'accennato congresso; ma ostinatamente nondimeno negando il tutto, ordinò l' Imperatrice che fosse lui messo in una profondissima cisterna senza acqua, che si ritrovava dentro la Città di Gerusalemme, con dichiararli, che egli dovesse, o infegnare la Croce, o ivi morire di fame : stette Ginda nella cisterna privo di cibo sei giorni, e sei notti, dal qual patimento sentendosi svenire, fece istanza nel settimo giorno di effere dal detto luogo levato, e avanti l' Imperatrice condorto, e così fu fatto, ed avendo ad essa chiesto umilmente perdono della fua offinazione in negar quello, che a lui era noto, confesso finalmente, essere stata la Croce, dove Cristo fu crocifisto, nascosta, e seppellita in Golgota, luogo fuori delle mura della Città di Gerusalemme, dove era solito crocifiggersi li malfattori, ed in quel luogo effere stata da suoi maggiori Ebrei in una profonda valle, e fossa gettata, e con gran quantità di terreno, e pietra coperta, in maniera tale, che effendo quel luogo scosceso, era quali con tale empitura, e nella lunghezza del tempo divenuto piano, e sopra di esso l' Imperatore Adriano aveva fatto fabbricare un Tempro in

<sup>(</sup>a) Quelli negando con abusarsi della piacevolezza, ordinò, che fossero punisi.

oaor di Venere. (a) Piglingar Chrift. Andria. e Saraa. cit. §. 13. Intefo ch' ebbe l' Imperatrice da Giuda Rabbino il defiderato recconto, dopo averlo fatto refociliare, e riflorare dall'inedia patita, fece chiamare Macario allora Vefeovo di Gerufalemme, come fi raccoglie dalle Ecclefaftiche Cronologie del Baron. Panvin. Genet. Eufob. e Girol. S. Paulin. nell' Epift. a Svere, 21. Sor. lib. 1. cap. 17. Sozon. cit. e depotto ogni Imperial ornamento con abiti di umiltà, e penitenza, non meno effa, che la fua corte vefitta, fi conduffe con detro Giuda nell' accennato luogo di Golgota, ove giunta che fu, adoraro che ebbe prima, e poi rimirato il fitto, diffe con gran fipirito di divozione: Ecco il luogo del duello I dove fara la vittoria? Vado cercando lo Stendardo della falute per innalzazio. Io fiò nel Regno, ed Imperiale Soglio, e la Croce di Crifto Redentore nella terra, e tra faffi feppellita! (b) Baron. Annal. Eccl. rom. 3, ag. 346. S. Amb. in fun. Topod.

1000. 3, ap. 236. S. Amb. in Jun. Theod.

5. 14. Dette che ebbe la S. Imperatrice le suddetre parole, si scosse parlava, e si tale la commozione di esso, che usci suo odorifero sumo di soavissimi aromati, dalli quali successi un odorifero sumo di soavissimi aromati, dalli quali successi confesso Cristo effere il vero Figliuolo di Dio, ed il vero Messia. (c) Allora l'Imperatrice diste: Fate atterrare da questi manuali quivi condorti; o Giuda, il Tempio a Venere dei dicato; sia infranto, e spezzato il Simulacro della falfa Dea, ed immediatamente poi sia cavato il terteno sino al fondo della valle; alle quali operazioni volle Giuda istesso con li manuali efercitassi. Cavato ch' ebbero detti operaj, dopo atterrato il Tempio di Venere, circa venti pafi di terreno, finono ritrovate tre Croci, e da quelle separata la tavoletta dell' Iscrizione, che Pilato sopra la Croce di

(b) Prontamente l'Imperatrice portossi al luogo indicato con Giuda medesimo, e col Vescovo Maçario, dove sece orazione a Dio.

<sup>(</sup>a) Intimoriti gli Ebrei, disero, che solo Giuda il sapeva; ed egli, perssitua nella negativa, su posto in una cisterna vuota, dove dovesse morire d'inedia non consessando; ma in capo al
settimo giorno consesso il tutto.

<sup>(</sup>c) Nel farst orazione si scosse il terreno, e ne esce adoreso sumo ; persochè convertiss Giuda. Fu demosito il Tempio di Venere; Infranto il Simulacro di lei, e cavato con l'opera dell' istes, so Giuda.

Crifto fece porre, e li chiodi della crocifissione; (a) le quali cose vedute prima con riverente divozione dall' Imperatrice . fu grande la di lei allegrezza, e di tutti gli altri I ma fi raffreddo poi alquanto per non sapere sopra quale di esse fosse morto Gesù Crifto. Furono per tanto da essa per mezzo del detto Vescovo Macario fatte raccogliere, e dentro la Città fuddetta portare, dove confultato ch' ebbero infieme fopra la conformità delli tre rinvenuti patiboli, furono varie le opinio. ni, qu'ile delle tre Croci fosse veramente quella, ove Cristo fu crocifisto. A togliere tale dubbiezza su sarto ricorso all'orazione; dopo la quale fece il Santo Vescovo Macario condurre alla presenza d'ogni uno una donna paralitica inferma, e vicina a morte, la quale era a tal termine, che a giudizio di tutti i Medici non era possibile; che campasse, se Dio non lo faceva per miracolo. (b) Pofero fopra di essa due Croci, una dopo l'altra, e la medesima non fece movimento alcuno. Vi polero poi la terza, ed in un subito riebbe la senità, e si levò in piedi gagliarda, come te mai avesse avuto male alcuno : Da questo, ed altri miracoli resto certificato ciascuno, che quella era la vera Croce di Cristo: l'Imperatrice pose la maggior parte di essa in un' Arca d'Argento, e la lasciò nel medesimo luogo con molta riverenza: fece poi cavare più oltre, e si scopti il Sepolero di Cristo, il quale era ricoperto di terra, e di pietre, e vicino ad esso vi era una statua di Adone. Fece quindi levare quella statua, e fabbricarvi una Chiefa , in cui lasciò quella Santa Reliquia. (c) L'altra parte della Croce essa mando in Roma a Costantino suo Figlio insieme col titolo; e chiodi, ed egli la fece mettere in una Chiesa, che poi si chiamò Santa Croce in Gerusalemme. Il titolo rimale, ed è al presente nella Chiesa medesima. Il sopraddetto ritrovamento fu nel medefimo giorno, in cui la Chiefa ne celebra la Festa ai 3. di Maggio l'anno del Signore 326. secondo Canisio, e conforme di sopra si è detto, (d) Di questa

(a) Furono ritrovate pre Croci, e separatamente la tavoletta dell'Iscrizione e li chiodi.

(b) Li miracoli fecero riconoscere, qual sosse la Croce di Cristo.

(c) Cavandosi più oltre su trovato il Santo-Sepoleto con torsi

(d) Quivi fabbricata una Chiefa vi fu posta parte della Santissima Croce, e parte mandata a Romir con il titolo, e chiadi . Seguì tal vituovamento li 3. Maggio dell' anno 326. Invenzione (crifte S. Ifidoro nel Jue Meffule, S. Ambragio nelle orazione, ch'egi fece alla morre di Tredoffo. Ruffmo nel X. lib. dell' Iffor. Ecclefraffica al 7. cap. S. Paolmo nell' Egil. 11. a Sev. Cafficdoro nel 1. lib. dell' Ifforia sripart. al cap. 4. Greg. Turomen, Nicel. Califf. nel lib. 8. al cap. 29. Secrat. lib. 1. c. 17. Earton. Brev. Rom. Viglicgus Sarue; ed altri ne' luoghi citati; da' quali l'etti è racc. leto quanto fi é detto intorno all' Iuvenzione.

ne della Santiffima Croce.

6. 15. Per leguitar ora a discorrere del nostro Rabbino Ginda: Egli già retto convertito alla Fede Criftiana nel primo fopra riferito predigio accaduto sul Golgota, quando si commoffe il terreno nel farvi orazione, fubito giunta la Santa Imperatrice : Ond' allora egli stesso s'unt colli Manuali all' operazione, come riterisce il Baren. Annal. Iccles. Tom. 3. ann. 326. colle seguenti parole : Aperit itaque bumum , decutit pulverem; tria l'atibula confusa reperit Juda, quaque ruina contexerat, inimeus absconderat. A vista poi degli altri miracoli accaduti nel riconoscersi la Croce medesima a confronto dell' altre due, mosso maggiormente dalla grazia del Redentore, che l'aveva già destinato suo vaso di elezione , e a glorificare il smo nome, supplicò umilmente l' Imperatrice medesima per effere battezzato dal S. Vescovo Macario, il quale mutandoli il nome di Giuda, nel conferirli il Santo Battefimo . Ciriaco lo chiamò : nome derivato dal cercare, ch' esso fece la Croce di Crifto, (a) come racconta Criftiano Andrie . Theat. Terr. San. p. 1. num. 242. colle seguenti parole: Iudas ex Judeo factus eft Christi Confessor, & Sacramento Baptismatis initiatas a quarenda Cruce Quiriacus fuit nominatus : E Gregorio Turonen, lib. 1. cap. 7. , che scriffe circa gli anni 572. di Crifto, diffe : Venerabite Coucis Domini lignum post fludium Helene Matris Conftantini repertum eft, prodente Juda Hebreo, qui 1 oft Baptismum Quiriacus est vocatus : Confermandolo Anast. Bibliot. Vis. a' Eufeb. p. 5. Sub temperibus Constantini inventa oft Crux Domini noftri Josu Christi 5. nonas Maji, & baptizatus oft Judas, gai & Cyriacus eft appellatus. E S. Antonino ferive, che ad requisitionem Sancta Helena Judas invenio Crucens Dominicam, & cum a Parentibus vocases fuerit Judas, ad Fidem conversus af rellatus est Cyriacus. Giacomo Preturo agginene de Invent. S. Crucis lib. 1, cap. 6 che Querende Crucis , ut ajunt Sozom., & Greg. Turonen, prius Judam , postea ad fidem

<sup>(</sup>a) Giuda chiesto il Battesimo, su battezzato da San Maçavio, e postoli il nome di Ciriaco dal cercar, che sace la Crocc.

conversum Quiviacum vocatum tradunt. Innostre nel Martirolog. di Not. 4. nonas Maji, si legge : Hierosolymis Quiviaci Episcopi cognomento Juda, qui possquam Dominicam Crucem repetit, in

Fide Christi profecit .

§. 16. Ricevuto, ch' ebbe detto Giuda il S. Battesimo, e Ciriaco chiamatosi, come si è detto, essendo molto dotto nella legge Mosaica, divenne dortissimo nell' Evangelica, per augmento della quale s'accinse alla predicazione, e guadagno innumerabili anime a Dio. Piglibi tanta divozione alla S. Croce, che la portava su le vesti d'innanzi al petto, (a) come service il Dottor Beuter nella sua Cronica di Spagna, ediquì si dice, che venne l'uso ne' Cavalieri di portar la Croce : Fu Propagatore dell'Ordine de' Crociferi, (b) come si proverà si suo luogo, quali dovevano portar sempre in mano la Croce ad effetto di sarla da tutte le persone venerare, come afferma Polid. Virgisio da Urbino degl' Inventori delle cosse sib. 1. cap. 3, del qual ordine parimente si darà successivamente nobizia.

6. 17. S. Elena intanto estremamente contenta di effere rinscita nel ritrovamento della SS. Croce con tanti prodigi seguito, e della conversione di tante anime alla Religione Cattolica, e molto più di Ciriaco, che un altro S. Paolo pareva infervorato per la gloria del Redentore, tutto intento alla propagazione della Fede, usciva suor di sè stessa per allegrezza, della quale non riconoscendo qualunque espressione sufficiente a rappresentarne gli eccessi, protompeva in lagrime di tenerezza, e non permettendole la sua molto avanzata ctà, e altre molte ragioni il trattenersi in quei santi luoghi, s' indusse a partirne per fare a Roma titorno dal suo Figlio Costantino; ma prima non è possibile ad esprimersi le dimostrazioni di stima, e di affetto da essa fatte al novello Cristiano Ciriaco con animarlo fempre più nell'Appostolico zelo, e rendendo nel tempo istesso infinite lodi al clementissimo Iddio per la grazia, e Spirito Santo, di cui lo riconosceva riempito: Si parti finalmente, e secondato il di lei viaggio dalla Divina afsistenza, giunse felicemente in Roma, dove all'Imperadore suo Figlio non meno, che al Santo Pontefice Silvestro fece distinto ragguaglio di quanto S. D. M. si era compiaciuta graziarla. Di quanto accadde di prodigiofo nel rittovamento della Croce Santissima. Quanto vantaggio apportava, e quanto maggiore

(b) Fu Propagatore dell' Ordine de' Crocifere.

<sup>(</sup>a) Il battezzato Civiaco fu talmente divoto della SS. Croce, che la portava sempre su le vesti dinanzi al petro.

poteva sperarsene alla Religione dalla seguita conversione di Ciriaco. A rali racconti, quali fossere i ringraziamenti dati a Dio dal pio Imperatore, e dal Santo Pontefice, può ogn'uno figurarielo, 'che ha cognizione della Santisì de' medesimi : H Pontefice poi S. Silvestro considerando il merito di Ciriaco, e il maggior bene, che ne risulterebbe alla Cristianità, venne alla determinazione di eleggerto Vescovo, e di quella Città, che si dichiarerà in appresso, l'estes e veno della Città, che si dichiarerà in appresso, il estivestro, e al dell'Imperatore Constantino, (a) come crede il citat. Sarac. mella 4-perte del Vescovi.

6. 18. Qual fosse il piacere della S. Imperatrice, nel veder secondati i di lei encomi dal S. Pontefice, qual fosse dell'Imperatore il contento, nell'offervare di sua Madre applaudite le lodi, non meno che nel confiderare accresciuto alla Religione un sì valido difensore, e qual dell'istesso l'ontefice fosse la confolazionea nel riconoscere in tal'elezione la sicurezza della maggior gloria di Dio, si lascia alla riflessione di chi è intelo del loro zelo verso la Cattolica Fede: Ne su per espresso indrizzata la notizia al S. Vescovo Macario, ed insiememente a Ciriaco con le congratulazioni degl' Imperiali Sovrani, e con l'ordine di ubbidire al Vicario di Gesù Cristo in accettar prontamente l' Appostolico Ufficio, come par che debba supporsi ; ma quanto restasse a tal nuova sorpreso il novello Pastore, non può congetturarsi, se non da chi ben conosce, che con la grazia Battefimale, era stato riempiuto dal Divino Spirito, delli fuoi doni. Fece in lui gran contrasto l'umiltà, con cui si considerava indegno all' Appostolico Ministero, e inabile affatto al peso incaricatoli. Prevalse finalmente l'ubbidienza nell' accettarlo, e ne avanzò al Pontefice, e Sovrani suddetti li suoi umili, ed insieme ubbidienti uffici: Non si ha notizia, dove, e da chi si venisse alla di lui consagrazione; ma siccome in quei Santi luoghi era stato dalla Divina grazia colpito, e dal Santo Vescoyo Macario de' Santissimi Sagramenti munito; cosi par debba credersi, che seguisse ancora de' Sagri Ordini, e della confagrazione fuddetta (a).

\$. 10. Di qual Città poi fosse egli Vescovo consagrato, non convengono tra di loro li Scrittori ; poiche sono molti, che

(a) Tornata in Roma l'Imperatrice, e date relazioni intorno a Ciriaco, fu da San Silvestro Papa eletto Vescovo.

(b) Accetto per ubbidienza il Vescovado, e congetturasi, che ne ricevesse da San Macario la consagrazione.

Vefcovo di Gerufalemme lo vogliono, e molti che di Ancona il confessiono, (a) ed il Baronio nella prima edizione degli. Annali Ecclesialici, seguita nell' anno 1592. nel 4, Tom. ann. 363. lettera D. avendo ritrovata tanta divisione ne' pareri delli fuddetti, non si arrichio dichiarario più di una, che dell' altra delle due luddette Cirtà Vescovo; ma parlando di lui disse ci cupia Civilatiri Presid sierii, signoratur. Per altro, dopo le cose meglio considerate, si corresse, e nella terza Edizione fatta cinque anni dopo, cioè nell'anno 1597. dichiarò chiaramente di qual Cirtà era veramente egli Vescovo, come successivamente si farà noto.

S. 20. Ma per potere con più facilità arrivare alla conclufione di questa cola, conviene in primo luogo stabilire una verità, ed è, che San Ciriaco di nessun' altra Città è stato Vescovo i se non di una delle suddette due, o di Gerusalemme o di Ancona. Fermata questa verità, ogni qual volta si provaffe, che affolutamente non è stato Vescovo di une delle dette due Chiese; ne verrà per necessaria conseguenza, che sia stato dell' altra, ed in tal forma in chi ha l'animo disappassionato si dard fine alla disputa : Dissi, in chi ha l'animo disappasfionato, poiche con l'accompagnamento della patfione, non facendosi conto della ragione nell' opporsi alla medesima con fallacie, non resta luogo alla speranza di terminarla. A rimostrare poi, che di niun'altra Città sia lui stato Vescovo, basta per prova incontrastabile il non esfere stata, nè esservi prefentemente in alcun altra tal pretensione: E quando yi fosse a favor di alcuna il motivo di dubitarne, non mancherebbero Scrittori, che l'affermassero con qualche ragione almeno di apparente fondamento; ma siccome non si trova altra Città, che il pretenda a suo savore, nè fondamento di ragione, per cui pretender lo possa; dunque di nessun' altra Città può ragionevolmente Vescovo considerarsi, se non d'una delle due suddette, cioè o di Gerusalemme, o di Ancona. (b) E quando mai da qualcheduno si volesse sostenere il contrario, necessario sarebbe, che ne deducesse le pruove, poiche essendo le due Città suddette solamente, e non altra in possesso della probabilità in di loro favore ben fondata; a volerle dopo tanti Secoli di

<sup>(2)</sup> E' gran disputa di qual Città fosse fatto Veseovo : se di Gerusalemme, o di Ancona.

<sup>(</sup>b) Nessun' altra Cistà lo presende per suo Vescovo, e sono in possessa della probabilità le sole due Chiese di Gerusalemme, e di Ancona.

tal possession foogliare, vi vogliono pruove concludentissime; conforme si rende innegabile appresso chiunque, nel quale si tro-

vi qualche legal cognizione.

S. 21. Fermata questa verità, si offervino ora le ragioni, che ciascuna di dette due Chiese assistono a potersi acquistare, o mantener la gloria di aver avuto un tal Santo per Vescovo; ed essendo in quella di Gerusalemme la prerogativa di Patriarcale, daremo ad essa la precedenza nel rifletter in primo luogo ciò che sta a suo savore. Dico dunque, che alla medefima mirabilmente giova l'averlo tale afferito, tanti Scrittori di tutta stima: Ma siccome li medesimi non sono Scrittori molto antichi, e le loro opere non hanno per fine, nè sono in modo alcuno indirizzate a pruovare, quali fossero li Vescovi di Gerusalemme, ma a rappresentare cose del tutto diverse; perciò nel nominare S. Ciriaco, l'hanno chiamato Vescovo di tal Città, con il supposto, che tale egli fosse, ed ogn' uno di loto ha dall'altro questo supposto pigliato: (a) Siccome per tanto il loro fine non è stato (come si fa manifesto a chi le loro opere offerva, ) non è flato il far credere un tal Santo Vescovo della Chiesa suddetta, ma il nominarlo su cofa accidentale; così li hanno dato quel titolo, che si sono supposti competerli: Si leggano pure l'Opere de' medesimi, e si vedrà non apparire alcun studio da loro fatto per pruovare, ch'egli fosse della medesima Vescovo, e che il nominarlo è stata cosa accidentale; e così li hanno dato quel titolo, che hanno supposto competerli nell'averlo letto in altri, senza fare alcun elame, se tal veramente lui fosse. In pruova diche, torno a dire, si leggano pure l'Opere loro, e si vedrà, che io con ragione rifletto : Si legga Cristiano Andricomio nel suo Teatro di Terra Santa, in cui discorrendo dell' Invenzion della Croce fatta da S. Elena, col mezzo del Rabbino Giuda, dice , che questo Giuda si convertì alla Fede, e nel Battesimo fu chiamato Ciriaco, il quale fu poi Vescovo di Gerusalemme. dico io ora; dove era in questo luogo indirizzato il discorso? o qual era il suo fine? Certamente ogn' uno dirà, ch' era il narrare il ritrovamento della SS. Croce, e che il dir Vescovo di Gerusalemme S. Ciriaco, su cosa accidentale ; non essendo

(a) Li Scrittori, che l'hanno detto di Gerufalemme, non fono antichi; non hanno inrefo di formar Cronologia di tali Vefcovi; ed uno ba-dall'altro pigliato coi Inportoi rale, ed il loro fine non il farue indagine; ma accidentalmente l'hanno con tal titolo nominato.

il suo fine il pruovare, che di tal Città fosse Vescovo. Si legga Polidoro Virgili, il quale nel parlare dell'Ordine de' Crociseri, dice in questa sorma : Io direi, che il principio di questa Religione si debba rettamente attribuire a Ciriaco Vescovo Gerosolimitano; perciocchè questi su che mostro ad Elena Madre di Costantino il luogo, nel quale la Croce del Signore era nascosta, e ch'egli per la memoria di tal cosa ( per quanto si dice ) fu il primo, che deputò il Collegio di coloro, li quali doveffero la Croce a tutte le persone veneranda in mano portare. Da tal lettura chi non vede, che il fine di questo Scrittore, e solo riferire intorno all'Ordine de' Crociferi, e a tal fine nulla giova, se S. Ciriaco sia piuttosto Vescovo di una Citrà, che d' un'altra, ed intanto Vescovo Gerosolimitano lo chiama, perchè tale il suppone, ma non è il suo fine di portarne le pruove: Si tralascia parlar degli altri, per non incorrer la taccia di effere troppo prolissi ; ma quello, che diciamo di detti due Scrittori, si può egualmente dire d'altri ancora, li quali siccome non hanno avuto per fine il trattare de' Vescovi di Gerusalemme, ma di cose molto diverse, hanno avuto l'impegno di scrivere: Così per pruovare, che S. Ciriaco stato sia di tal Città Vescovo, non sono sufficienti colla semplice loro asfertiva, abbenche fossero ad afferirlo in numero ancor molto maggiore. Gioverebbe bensì anche l'affertiva di pochi, e pochislimi di loro, se de' Vescovi di Gerusalemme avessero ex professo trattato; poiche il trattarne ex prosesso, non può fassi senza di un particolar studio, diretto ad un tal fine. Anzi se avessero di ciò li suddetti ex professo trattato, credo più tosto, che non l'averebbero detto, come non l'hanno detto quei tali, che in tal forma ne hanno scritto. (a) Fossero almeno tali Scrittori, o alcuno dei medesimi contemporaneo di S. Ciriaco, oppure poco distanti dal tempo del di lui Martirio; poichè allora, e in tal caso anche la semplice loro assertiva, benche accidentale, averebbe quella forza maggiore, , di cui pur troppo è mancante. Accresce forza maggiore a questo noftro riflesso l'offervarsi, che li Scrittori, e Istorici Greci del maggior credito antichi, e prossimi al tempo di detto Santo, specialmente Eusebio Cesariense, Teodoreto, Ruffino, ed altri, che hanno tessuta con tanta accuratezza la Storia Ecclesiastica di quei tempi, non l'hanno in conto alcuno tale considerato. S. 22. L'affertiva dunque de' riferiti Scfittori, edaltri, che

<sup>(</sup>a) L'Istorici però antichi, e di quel tempo nessuno l' ba detto Vescovo di Gerusalemme.

hanno chiamato S. Ciriaco Vescovo di Gerusalemme, resta affatto snervata di forze, considerandosi non aver essi ex professo de' Vescovi di tal Città trattato, e maggiormente se si riflette, che nessuno di loro ha fatto il Catalogo de' medesimi, ne tessute le loro Cronologie: E quel che è più, e che toglie ogni credito affatto a tal affertiva si è, il non trovarsi S. Ciriaco descritto nella Cronologia de' Vescovi, e Patriarchi Gerosolimitani, fatta da Eusebio. Vescovo Cesariense sopranominato, proseguita da S. Girolamo contemporaneo di detto Ensebio, pratico di Gerufalemme, dove tanto tempo dimorò, e morì, conforme dice il Baronio; ed essendo a loro tempo stato S. Ciriaco, se egli sosse di tal Città stato Vescovo, l' averebbero pute in tale Cronologia annoverato; poiche non potevano ignorarlo, e non avendolo fatto, fegno evidentissimo si è, che tale non è stato. (a) Non solo poi detta Cronologia non ritrovasi, ma ne tampoco in quella di Prospero Aquitano, di Stefano Lugenani, di Alessandro Scultero, di Genebrardo, di Beda, nè in quella accuratissima di Onofrio Panvino, nè in alcun' altro Catalogo di detti Vescovi da altri Scrittori fatto . Onde, mentre quelli, che ne hanno ex professo trattato; come fi è detto, de' quali alcuni sono di S. Ciriaco contemporanei, non l'hanno dichiarato Vescovo di Gerusalemme : come potevano dichiararlo tale , quelli che in nessun conto hanno atteso a tali Cronologie ? Se li più proffithi di tempo a detto Santo non l'hanno faputo; come potevano faperlo quelli, che li fono stati tanto sontani i Certamente ; se non lo potevano dir quelli, meno lo possono tale chiamare quegli altri. Conviene dunque concludere per cola certa, che li Scrittori prima nominati hanno errato nel dire, quantunque accidentalmence, che S. Ciriaco fia ftato Vescovo di Gerusalemme, e che tale -fenza alcun fondamento l' anno supposto, ciò pigliando l'uno dall' altro Scrittore, senza riflettere

5. 23. Quantunque per altro Scrittori di tanto merito non abbiano ex professo trattato de' Vescovi di Gerusalemme, ma abbiano accidentalmente nominato S. Ciriaco con un tal titolo, e quantunque l'uno dall'altro pigliato abbia detto suppofto; contuttocio è d'uopo credere, che tal' affertiva, almeno ne' primi abbia avuto, se non fosse altro, il fondamento di

(a) Li contemporanei di San Ciriaco, che hanno tessuta la Cronologia di detti Vescovi, ne alcun' altro in diversi tempi, che quella ha formato, e. di quelli ex professo trattato: nessuno l'annovera tra Vescovi di Gerusalemme .

qualche equivoco; e non pare per certo, che debbà diversamente pensarsi di Persone si accred tate, e a rinvenirsene la ragione dell'equivoco, non pare difficile, se si rissette nel modo

feguente .

S. Ciriaco fu Vescovo, come si è detto, nessun può dubitarne. S. Ciriaco fu Gerosolimitano , perche nacque in Gerufalemme, e per conseguenza può dirst di lui con verità, che fu Vescovo Gerosolimitano; non perche sia stato Vescovo di Gerusalemme, ma perche nacque in detta Città: (a) Onde li primi di tali Scrittori avendolo chiamato Vescovo Gerosolimitano : hanno detto il vero : quantunque nel tempo ifteffo abbiano data occasione agli altri, che hanno le loro opere letto, non folo di così chiamarlo; ma crederlo inoltre, e scriverlo Vescovo di Gerusalemme : li primi ; che Vescovo Gerosolimitano l'hanno detto, non possono condannarsi, come non potrebbe condannarsi chi facendo nel giorno d' oggi il Catalogo delle Persone Illustri di qualche Città , nel numerar quelli, che colle dignità Ecclesiastiche hanno decorato e se stessi , e · la Patria, come li Vescovi, si chiamaffero Vescovi di quella Città medefima, perche in quella nati, non perche di lei Vescovi, e così per esempio in Ancona nel Catalogo degli uomini illustri in tali dignità, si leggono li seguenti Vescovi Anconitani. Grazioso Trionfi, che pur non su Voscovo d' Ancona, ma di Novarra creato l' anno 793. Marcellino Pete , che fu creato Vescovo d' Ascoli l' anno 1230. e poi traslato alla Chiefa d' Arezzo in Toscana : S. Benvenuto de Scottivoli, che l' anno 126e, fu creato Vescovo d'Osmo, Simone Marcellini, che l' anno 1290, fu Vescovo d' Umana , Bonincontro Tomel , che l' anno 133g. fu eletto Vescovo della detta Città d'Umana, Giovanni Ferretti che del 1370. in circa su creitto Vescovo d' Ascoli , Leonardo Roberti , che l'anno 1403. fu fatto Vescovo di Rapollano nel Regno di Napoli, Gabriele Mascioli, che l'anno 150y, su creato Arcivescovo di Durazzo, e l'anno tent. Vescovo di Castro, Sebastiano Bonfigliuoli , che nell'anno 1559, fu fatto Vescovo di Segni, Sebastiano Graziani, che del 1540. fu fatto Vescovo di Vico, Cipriano Senili, che del 1548. fu fatto Vescovo d'Ofimo, Girolamo Leoni, che del 1567. fu Vescovo Segonense, e del 1577. Arcivescovo di Cività di Chieti , Carlo Nembtini . che del

I To Yourself

<sup>(2)</sup> L'esser egli Gerosolimitano, ha dato motivo all'equipoco; essendo per tal cagione stato detto. Vescovo Gerosolimitano, e ne' simpi susseguenti di Gerusalemme.

1652. fu creato Vescovo di Parma, Ludovico Beati che del 1651. fu creato Vescovo d'Osimo, Pietro Lanfranconi che dell' anno 1667. fu fatto Vescovo di Terni, ed altri, che lungo sarebbe riferirli, de' quali nessuno è stato Vescovo d'Ancona, e pure nel Catalogo delle persone illustri d' essa Città Vescovi Anconitani fono chiamati, e se pochi anni sono, mentre Monsignor Nicola Mancinforte era Vescovo di Sinigaglia, si avesse avuto a far tal Catalogo, certamente Vescovo Anconitano, come li suddetti, sarebbe stato chiamato, per effer Ancona sua Patria, quantunque fosse di Sinigaglia Vescovo: E se si fosse detto Vescovo Anconitano, si sarebbe anche derto il vero, come il vero hanno detto quelli , che il Catalogo fuddetto hanno formato; perche veramente Vescovi Anconitani sono stati, benche non siano stati Vescovi d'Ancona: Così parimenti li Scrittori, che hanno chiamato S. Ciriaco Vescovo Gerosolimitano, quantunque abbiano data ad altri occasione di crederlo Vescovo di Gerusalecame, hanno però detto il vero: poiche veramente; e realmente era Vescovo Gerosolimitano; non però Vescovo di Gerusalemme; ma bensì Vescovo d' Ancona: Questo dunque mi giova credere, che fia stato uno degli equivoci, per il quale da molti poi fiafi S. Ciriaco confiderato Vescovo di Gerusalemme: Onde sono per tal motivo scusabili detti Scrittori, e molto maggiormente, perchè il detto Santo, oltre l'effere Gerosolimitano per la nascita, passò in essa Città dalla vita transitoria all'immortale colla corona del Martirio , come si dirà a suo luogo, e tal incontro avrà forse data altra occasione di equivocare alli Scrittori medefimi, da effo derivando una gran prefunzione a favore della Chiefa Gerofolimitana a supporlo di lei Vescovo, per aver ivi consumato il Martirio: (a) Ma tal prefunzione alla verità deve cedere il luogo, conforme all' assioma legale; non essendo già poco il numero di quei Santi Vescovi, che lontani dalle loro Diocesi hanno sofferto il martirio, e così di S. Ignazio Patriarca di Antiochia ogn' un fa, che non in Antiochia, ma in Roma morì Martire di Gesù Criflo: S. Giovanni Papa primo fu martirizzato in Ravenna , S. Silverio Papa nell' Ifola Pontia, S. Gennaro Vescovo di Benevento in Nola, S. Dionisio Vescovo d'Atene in Parigi, S. Martino Papa primo nella Città di Chersona, S. Ponziano Papa primo in Sardegna, S. Clemente Papa primo in detta Città di Chersona, e così di tanti altri Santi Vescovi potrebbe afferirsi

<sup>(</sup>a) E l'essere ivi stato martirizzate ha data maggior escassone al falso supposto.

mattirizzati in luoghi tanto lontani dalle loro Diocesi, che lungo sarebbe farne più lungo Catalogo: Anzi non solo de' Santi Vescovi, e Martiri si ritrova in gran numero, che in tal lontananza sono passati alla Patria Celeste; ma anche di molti Confessori di tal carattere: E così S. Gio: Crisostomo Patriar-.ca di Costantinopoli morì in Armenia: S. Gregorio Papa VII. in Palermo: S. Francesco di Sales Vescovo di Genevra in Licne: S. Bonaventura Vescovo d'Albano parimenti in Lione, ed altri, che nelle Sagte Storie si possono raccogliere, li quali hanno terminata la loro vita in altri luoghi dilfanti, come si è detto: E chi volesse in ciò dilungarsi, anche di tanti, e tanti altri Vescovi, che non sono nel numero de' Santi, potrebbe afferirsi lo stesso, e a questi tempi presenti sà la mia Patria, che gli Eminentissimi di lei Vescovi Cardinali d'Aste, e Busfi, l'uno in Bologna, e l'altro in Roma terminarono gloriosamente questa vita mortale. Ma prescindendo ancora da tal presunzione: Noi sappiamo, che S. Antonio quantunque nato in Lisbona, comunemente è chiamato di Padova : S. Nicola, che pur nacque in S. Angelo & VIII , universalmente ( ciò non oftante) vien detto da Tolentino : S. Girolamo nato in Sridonia della Dalmazia fu Gerofolimitano nominato; e tanti altri anche di condizione molto diversa, che per le opere insigni da loro praticate nelle Città, ove nati non sono, o per la lunga dimora in esse satta, hanno riportato la denominazione, come sopra ; e da ciò hanno pigliata occasione le persone non informate di crederli veramente delle medesime : Onde ancor quella riflessione accresce ragione a credere, che abbiano tali Scrittori equivocato, ed anche data occasione ad altri di equivocare in dir S. Ciriaco Vescovo Gerosolimitano, o di Gerusalemme, e per conseguenza, torno a dire, che sono molto scusabili . .

S. 24. Ma giacche le autorità allegate non servono a pruovare, che S. Ciriaco sia stato Vescovo di Gerusalemme: Vcdiamo un poco, se a sostenerne le ragioni a di lei savore servir possa il pubblico autentico Istromento conservato nella Cattedrale d'Ancona, con cui Paolo Paleologo Patriarca di Costantinopoli dond alla detta Città alcune insigni Reliquie l'anno del Signore 1380, a' 17, Aprile in tempo di Papa Utbana VI. , nel quale si legge : Paulus Paleologus miseratione Divina , & Apostolica Sedis Gratia Sedis Constantinopolitana Patriarcha in partibus Romanie a Durazzo ultra, & per omnem Orientalem partem SS. in Christa Patris, & Domini nostri D. Urbani Divi-

na Providentia Papa Sexti Legatus de latere; Universis, & singulis Christifidelibus, Beataque Maria semper Virginis ejus Matris salutem in D. J. C. Notum facimus per prafentes, quod anno Domini 1380. , dum effemus &c. Coram pralibato D. Papa Urbano Sexto fingulos orthodoxæ fidet articulos , prout , & ficut Sancta Romana Ecclesia, & quilibet verus, & Catholicus Chri-Stianus confitetur, & tenet; Sponte confess sumus, & fic firmiter, & indubitanter tenemus , & ob boc plafatus D. N. Papa in di-Etis partibus Romania, & per omnem Orientalem partem in Le-gatum suum de latere auctoritate apostolica nos decrevits: Unde redientes ad nostras legationis partes, transitumque fucientes per Benedictam Civitatem Anconitanam , considerantes singularem fidelitatem , & devotionem , quam Dilecti Filii nostri , magnificum Confilium, & Commune, & Populus Civitatis Ancone gefferunt, O gerunt ad Ecclesiam Romanam , O præfatum Dominum nofrum Param ; affectantes , quod Ecclefia Cathedralis Ancone , in qua Corpus Gloriosissimi Martyris Santti Cyriaci olim Patriarcha vigesimi settimi Hlerosolymitani translatum, venerabiliter requiefcit, ob cujus preces, & merita D. N. J. C. ibi multa miracula continuo operatur , prout & nos experimento cognovimus, congruis honoribus frequentetur, & ut Christifideles tanto libentius eius devotione ad eamdem Ecclesiam confluant ; quanto ibidem ulterius dono Celestis gratie conspenerint se refectos &c. Sub anno Domini 1380. Indictione prima tempore SS. in Christo Patris, & D. N. Urbani Divina Providentia Papa Sexti, die decima feptima Aprilis dieli anni. Dove a chiare lettere leggendost, che S. Ciriaco sia stato il vigesimo settimo Patriarca Gerosolimitano, certamente un tal atto pubblico celebrato da un Patriarca Orientale con li pubblici Kappresentanti d' Ancona merita gran riflessione; e non è maraviglia, se poi con tal fondamento siasi sempre più avanzata la credenza nelle persone, d' essere stato il Santo suddetto veramente, e realmente Vescovo di Gerusalemme, ed in così credere non possono già chiamarsi imprudenti, mentre si appigliano ad una sì fatta ragione. Io fteffo, il confesso, effere stato molto tempo di un tal partito; e ciò tanto è vero, che mentre il Regnante Sommo Pontefice Benedero XIV., onorava la Città d'Ancona col carattere di di lei Vescovo, da lui interrogato, qual fosse il mio sentimento : risposi francamente, che non pareva doversi dubitare di essere stato S. Ciriaco Vescovo di Gerusalemme : mentre oltre le altre ragioni, veniva ciò afferito da un Patriarca Orientale in tal bitto pubblico flipulato con li pubblici Rappresentanti d'Ancona medesima: Ed egli ancora ripiglio, che concorreva nel parere

medelimo .

Ma per quanto si supponga sondata una tal ragione, resta con facilità supertan en l'afti ricorto alla Cronologia de Ve-scovi Gerosolimitati i poiche, o si faccia la numerazione de' medesimi dal primo; che su decorato col titolo di Patriarca, o si cominci da S. Giacomo Minore Appostolo primo Vescovo di Gerusalemme: in verun conto si trova il nostro Santo nel luogo vigetimo settimo, anzi anche prescindendo da ciò, non si trova alcun Vescovo di Gerusalemme, col nome di Cariaco. (a)

In proova di che : Si cominci pure la numerazione de' Vescovi da S. Giacomo suddetto, e si troverà che il vigesimo fertimo fu S. Massimo creato l'anno 182., e morto circa l'anno 186.; nel qual tempo S. Ciriaco non era venuto al Mondo, come apparisce dalle Cronologie, che fanno esattamente de' Vescovi suddetti Gregorio Niceforo, Onofrio, il Baronio, ed altri; tra quali è bene annumerare Giovanni Doviat, nelle sue prenozioni Canoniche: Si ripigli poi il computo dal tempo, in cui cominciò in detti Velcovi il titolo di Patriarchi , il che fegul dopo l' anno 500, come affermano Lorenzo Beilinch de Rom. Pontif. lib. 1. cap. 44., Giorgio Brauunio citato da Agostino Barbofa Theat, del cit. Hierofol, nelle fue annotazioni, Luca Holstennio in Geo. Sac. Cast. a S. Paulo, il Baronio Annal. Eccl. ann. 553. num. 245.; e Guglielmo Tirio: Si cominci dunque il computo da tal tempo; e così da Giovenale, che fu il quarantesimo settimo Vescovo creato l' anno 429, al parere del cit. Bravunio, e si vedrà che il vigesimo settimo caderebbe per lo meno nel settimo Secolo, cioè più Secoli dopo d'esser passato il nostro Santo alla vita immortale. Se poi si volesse credere, che in vigore del Canone settimo del Concilio Niceno fosse loro data una tale prerogativa, qual Concilio, essendosi celebrato al tempo del gran Costantino, cioè l' anno 325., mentre sedeva S. Macario Vescovo quarantesimo dopo S. Giacomo; tanto il vigelimo fettimo verrebbe ad effere intorno al medesimo Secolo settimo. Prima poi di tal Concilio è cosa certiffi-

<sup>(</sup>a) Ne gioua a farlo credere Vefeovo di quella Chiefa P Iffremento del Petrinea di Costantinopoli Paolo Paleologo, in cui è chiamato vigesimo fettimo Patriarca di Gentfalenme, e P esfertità un errore munifesto lo dimosfrano li Cataloghi di quei Vefeovi, daver ne per uno si riveva col nome di Cirraco.

tissima, non aver avuto li Vescovi suddetti quel titolo, ne fi trova chi ciò pretenda: Si vede dunque chiariffimamente, non effer vero quello fi dice nel riferito istromento, di effere stato S. Ciriaco il vigetimo fettimo Patriarca Gerofolimitano, o fi cominci la numerazione dal primo Vescovo, o dal tempo, in cui fu diehiarata quella Chiefa Patriarcale : E quando mai fi pretendesse sbaglio nella numerazione, o per parte di chi l'istromento compole, o per qualunque alero motivo ; si lasci pure da parte qualunque conto, e si osservi tutto il Catalogo de Vescovi Gerofolimitani dal primo all'ultimo, e si vedra, che ne pur uno vi è stato tra essi, che siasi chiamato Ciriaco. Dunque con qual fondaniento si afferisce in detto atto pubblico esfer lui stato il vigelimo fertimo Patriarca ? Certo fenz' alcun fondamento: Onde fenza dar colpa alcuna al Paleologo, il quale finalmente non ha detto ben lungo istromento composto, ed il suo fine non su di caraterizzare S. Ciriaco : ma solo di donare alla Chiesa di tal Santo quelle infigni reliquie : E quantunque fosse egli Patriarca Orientale, non era però di Gerusalemme : E l'anno 1380., in cui fegul quella donazione, è molto distante dal Martirio di S. Ciriaco , seguito P anno 362. o 262. Non convenendo dunque ciò attribuire al Paleologo, pare cofa credibile, che un tal arbitrio se l'abbia assunto il Notaro; o perchè lui così avrà creduto, o perchè in tal forma le farà piaciuto: Di questo sentimento si riconosce il P. Daniele Papebrocchio, il quale seguitando a scrivere l'Acla Sanctorum principiato dal P. Gio: Bollando, nel quarto giorno di Maggio nel parlare di S. Ciriaco al capo 3. num. 26. così fi esprime : Aft Paulus Paleologus Constantinopolitanus Patriarcha , feu verius Notarius Anconitanus Pauli nomine Gregoriani brevis verba cum aliqua extensione applicans Instrumentum per illum subfignando Anno 1380, dicie corpus effe S. Civiaci Patriarche 27. ferofolimitam Oc. Tanto che si può con tutta sicurezza dire , che a sostener l'impegno di essere stato il nostro Santo Vescovo di Gerusalemme, nulla giova l' Istromento di donazione, come fopra fatta dal Paleologo alla Chiesa d'Ancona.

§ 25. Da quanto finora fi è detto fempre più manifetto apparifee, che tale non fu S. Ciriaco; ma fe mai in alcuno rimanesse ancor qualche dubbio, faccia ricorso al Martirologio Romano, dove in leggere ciò che del medessimo esprime alli 4. di Maggio, dovrà tenz'altro rimaner persuaso della vezirà: Si legge per ranto nel medessimo, come segue: Piterosphymic Criaci Etiscopii, qui cum Santia loca vistiaret, sub Juliano Afonia esta con la come segue della vezira della con la come segue della vezira della come segue della vezira della con la come segue della come segue della con la come segue della come segue della con la come s

Batu cefus eft. Quali (a) parole tutte sa duopa ili ponderare; e come dette dalla Chiesa fanno tanta autorità, che non conviene più oltre attendessa lasta alsertiva in contrario; Dice Hierofolimist sì, petchè il Santo in Genssalemnae consumò il Martirio; sì anche, petchè, si Gensollimistano: Dice Cyriasi Episopi, e così l'institudua col catattere di Vescovo: Seguita: Qui cum Santa leca vigitarete, solle quali parole viene a dichiatare molto bene, che non era di tal Città Vescovo; e che vigi si ritorava per transito: Mentre in altra forma non averebbe detto; che ivi era alla visità di quei luoghi Santi: Soggiunge: Sub Juliano Apostana cessar est, e così di dichiata, non sollo Martire; ma innoltre sotto qual Principe ebbe a soffice il Martirio; e ficcome erà allora di Gensalemne Vescovo San Cirillo, cessa a chiunque ogni ragione di pretendere, che tale ancora sosse della medesima il noltro S. Vescovo, e Martire Ciriaco.

§. 26. Oltre al Martirologio Romano G conferma il nostro affunto dal Breviario della Chiefa Gerofoliminana stampato in Venezia l'anno 1613: intitolato: Officium, O Commemoratione: Patriarcharum, Prophetartim, Martyrum, G Confessiona, Dove alli a di Maggio i fegge, che S. Ciriaco fu Vescoya.

d'Ancona, come meglio si dira più a basso. (b)

§. 27. Si aggiunge innoltre per maggior compriovazione, che il Catridial Baronio nelle sue annotazioni al Martirologio Romano sotto li 4. di Maggio, dove si tratta di S. Ciriaco lettera D, dice così: D. Cyrinci Episepi: De boc item Beda, U. Guardari, Ado, & ali a quibiti comibisi cam paillar dicetta Hierofolymis temporibus Juliani Apollute; non tamen, quod fue il Episeposa Hierofolymorami: Eo centimi tempore S. Cyvillut dice sedebas; qui supervisiti is sue ad Theodossi tempora, interfuigue Consisti o Ecomenico Constantinopolitano. (c) Di una tanta autorità deve farsi un gran costto; in maniera rale, che si accrescono maggiori sondamenti a concludere; non essentiale colutamente S. Ciriaco Vescovo di Gerusalemme.

§. 28. Ma ful riflesso della giusta stima, che merita l'autorità del medesimo esuditissimo Catdinale, giova a far maggior-

(a) Non ellere stato Vescovo di Gerusalemme ad evidenza lo aimostra il Martirologio Romano;

(b) Lo conferma il Breviatio della Chiefa Getofolimitana, che

lo caraterizza Vescovo d' Ancona.

(c) Maggior conferma ne fa il Cardinale Baronio nelle sue Annotazioni al Mareirologio Romano.



mente risultare la verità il riferire ciò ch' egli scrive negli And nali Ecclesiaffici intorno all'anno del Signore 399. in cui dice ; Che in Seleucia Città nell'Isauria, su fatto un Concilio, in cui intervenne Cirillo Vescovo Gerosolimitano ; Onde da ciò deve tirarsi la conseguenza, e dirsi; dunque in tal tempo S. Ciriaco non era Velcovo di Gerusalemme; e siccome quando fu martirizzato S. Ciriaco, tuttavia era Vescovo il' medesimo S. Cirillo : convien dire, che ne pur nel morire fu Vescovo di tal Città: Anzi per maggiormente porre in chiaro la verità andiamo un poco addietro, e vediamo quali furono gli Anteceffori di S. Cirillo, e troveremo, che dell' anno 298. fu fatto Vescovo della medesima Ermone , il quale sede anni 13. (a) Ad Ermone succedette S. Macario l' anno 312, il quale fede anni 19., intervenne al Concilio Niceno, ed a suo tempo fu ritrovata la SS. Croce, mediante S. Ciriaco medefimo, che in tal occasione su batezzato. A S. Macario successe Masfinio l'anno 331., governò tal Chiefa anni venti, ed ebbe per successore S. Cirillo suddetto l'anno 351., il quale sedette anni 35., e mentre era lui Vescovo, su il nostro S. Ciriaco martirizzato, come tante volte si è detto, e provato: Dunque quando fu S. Ciriaco Vescovo di Gerusalemme ? Certamente mai. Si legga il detto Baronio negli Annali di tutti gli anni fuddetti, ne' quali tutto ciò afferifce con l'autorità degli altri Scrittori da lui citati , e specialmente della Cronologia Ecclefiastica di Onosrio Panvinio .

S. 29. Quindi è per tanto, che lo fiesso già lodato Baronio, quantunque avesse piena notizia di tutti il Serittori; che affermano, essere state su consociale de la compania del compania del

<sup>(</sup>a) Più chiarà dimostrazione ne abbiamo dagl' Annali dell'istefso Baronio, e dal conto Cronologico de' Vescovi suddetti.

clessalica Tabule. (a) Dove si vede che sì accurato Scrittore non potendo asserirlo Vescovo di Gerusalemme per le tante allegate te ragioni, e non avendo per anco chiare ripruove di effere siario Vescovo Anconitano: si contento piuttosto di dire non sapersi di qual Città sia stato Vescovo. Cujus Civitatis Prassul fuerit, ignoratur, che possi a rischio di errare.

S. 30. Basti a noi per altro il poter dire presentemente con tutta certezza, che S. Ciriaco non fu Vescovo di Gerusalemme, acciò da un tal antecedente venga, come già si disse, ad inferirli, che fu dunque Vescovo d'Ancona : E vaglia il vero, concessa ( come non può negarsi , conforme addietro si è dimostrato) concessa questa maggiore, che S. Ciriaco sia stato Vescovo d'una delle due Città, o di Gerusalemme, o d' Ancona (mentre niun altra Città lo pretende ) accordata ( come non può farsi a meno) questa minore, che di Gerusalemme Vescovo non è stato: Dunque deve concedersi essere stato Vescovo d'Ancona. (b) Questo argomento è talmente stringente . che non accaderebbe portarne altra pruova oltre a quanto fin ora si è detto: Con tutto ciò a far vedere sempre più con chiarezza maggiore la verità, m'industrierò con l'ajuto, che imploro, del Santo medesimo, di aggiugnere alle già addotte altre ragioni .

S. 31. Il non mai abbastanza lodato sapientissimo Cardinal Barenio, dopo arete nella prima Edizione de' suoi Annali, cio nel 4. Tomo de' medessimi seguita l'anno 1529. (come si è detto) dichiarato, ignorats di qual Città sia stato Vescovo il nostro Santo: Cujus Civitatis Pressis signorats, proseguendo le sue estattissime diligenze, e assiduo sudio, venne a riconoscerjo finalmente per Vescovo d'Ançona: (c) E lo riconoble con tal cettezza, che senza estra punto in altra Edizione emanata cinque anni dopo, cioè dell'anno 1597. Si corresse, e lo dichiarto tale a chiare lettere, e così nella terza stampa del Martirologio con le sue annotazioni (come ogn'an può vedere) diste di lui. Hie vero, de quo agiust, suit Episopus Anconisanse. E perchè questa è così di motto conto, non

(a) Maggior riflessione del Baronio negl' Annali, rende quanto si è detto innegabile.

<sup>(</sup>b) Dal non essere stato certamente Vescovo di Gerusalemme deve in conseguenza inserirsi, che su Vescovo d'Ancona.

<sup>(</sup>c) Si dimostra ad evidenza con si autorità dello stesso Barono, il quale con certezza l'asserifee, dopo averne tempo avansi dubitato.

24

fia discaro il novamente ripeterla, e trascrivere duanto disci in tali annotazioni lettera D, cioc, come segue: D. Cyriaci Etisc. de boc item Beda, Usuardus, & Ado, & alii' : A quibus omnibus cum passus dicatur Hierosolymis temporibus Tuliani Apostata, non tamen , quod fuerit Episcopus Hierofolymorum : Eo etenim tempore S. Cyrillus illic fedebat , qui supervixit usque ad Théodosii tempora, interfuitque Concilio Oecumenico Constantinopolitano. Hic vero de quo agitur, fuit Episcopus Anconitanus, cujus & acta accepimus ub ejus Ecclesia, sed que alique indigens castigatione . Quell' effersi così corretto il Baronio dopo avere cinque anni prima dichiarato, ignorarsi di qual Città sosse stato Vescovo, sa a me, e a mio parere deve sare anche in altri tal' impressione, che non dia lucgo a dubitare più oltre, che fia flato veramente tale. Se il Baronio non ne avesse mai dubitato, non mi farebbe tanto specie la fua affertiva; ma un letterato sì erudito, sì efatto, sì verace, e disappassionato nell'esfersi in tal guisa corretto, dopo sì lungo tempo, dopo il lasso del quale indursi ad afferirlo con tanta certezza : Fuit Episcopus Anconitanus, deve render certo ciascuno, aver egli avuto a ciò fare tali ragioni, che gli abbiano tolta qualunque occasione di dubitarne più oltre; E come il dubitare di S. Tommafo intorno alla Refurrezione di nostro Signore, nell' assicurarsene poi con l'evidenza, ebbe in tal certezza il Mistero, che non Jasciò occasione di dubitarne anche alli più increduli: Così ( mi si permetta il dirlo ) così il dubitar del Baronio nel nofiro caso, deve togliere a chiunque ogni motivo di porre più oltre in dubbio, che sia stato d'Ancona Vescovo il nostro Gloriofiffimo S. Ciriaco.

Ma già prevedo un' opposizione (opra Pisteste cipressoni del Cardinal Baronio, (a) il quale avendo detto: Copus Alla aliqua indigent calitzatione, potrà sorse qualch' uno oppormi, che in tal guisa abbia data un' aperta occasione di tuttavia dubitarne. Ma chiunque credesse di di potensi in tal modo opporre; of servi prima con maggior ponderazione il sesso vero delle paro le medessue, (b) le quali sono le seguenti: Hie vero, de quo agitar, suit Episcopus Anconitanus, cupus & Alla accepinus de ejus Ecclesta, sed qua aliqua natigent calitarione: Osservà che il dire: Hie sui Episcopus Anconitanus, è un parlare, che fa riconoscere nel Baronio una siturezza tale, di esfere stato. Ciriaco d'Ancona Vescovo, che non li simaneva occasione alcuna.

(a) Opposizione . (b) Risposta.

Y metal (an

cuna di dubitatne : Fuir Episcopus Antonisanus, espressione, con non indica alcun dubbio incontrario: Le parole poi, che seguo noi Cupius Affa sterejmus ab ejus Ecclesa, que alque indigent assignismis, ristetta pur bene chiuntque, che al fuir Episcopus Auconisanus, non hanno relazione le parole, indigent tussignisme, et ma bessa alla parola, Asta: Onde dopo aver con certeza applicato al Santo la prerogativa di Vescova Anconisano, ha fatto notto, aver ricevuro i di lui Atti. Cessa, cion notto i delle operazioni, e Martirio; e che tali notizie, aliqua indigent cassignismis. E si tossevi ancora; che dice, aliqua, e non multa cassignismis.

Převedo ancota altřa opphlizione, ed è la feguente. (a): Si è detto di fopra, che dal hon trovatí nel Catalogo de' Velcovi Getofolimirani annorato San Ciridco, s' inferifce affai bemica, che non fiá fatto di quella Ciria Vefctovo. Potrebbe qui alcuno teplicate: Se dal non effere in tal Catalogo sta bene formare detta illazione! con l'issessi rapione ancora pub dirst, sion effere stato Vefctovo d'Ancona, poiche nel Catalogo de'

Vescovi Ancohitani hon trovasi.

Quefta rajone farebbe affai convincente, se camminasse la par rità; ma la disparità è molto grande: (b) mentre in tutto lo spazio, in cui visse S. Ciriaco, si trova il Catalogo di Getusalemme in ogni tempo occipato da altro Vescovo Catrolico, in maniera tale, che non poteva mai avetvi luogo S. Ciriaco; quando non si volesse dite, che nel tempo sisesso vi solorio quando non si volesse dite, che nel tempo sisesso può disse di più Vescovi della medeima Citta! Il che son può dissi de' Vescovi Catrolici contro l'inalterabile cossume della Chiesa; e data per impossibile una tal cosa che non spiù dassi; arebbe ancor questo nel Catalogo registrato, il che non ritrovassi.

Al contratio nella Chiefa di Ancona per gli anni; ne' quali S. Cirisco fu Vefcovo, se non si trova nel suo Caralogo quefio Santo; ne tampoco se ne trova alcun altro, di cui si possa dire di avere quella Sede Vescovile occupatar: Onde resta sempre in tuto il di lui tempo il luogo libero per potervissi per le ragioni , che si sono addotte con tanta chiarezza in essa collocare S. Ciriaco senza pericolo di poter nascervi il grande inconveniente; che nel tempo medesimo si avesse a dire, di esfere siata tal Sede contemporaneatmente occupata si più d'un Vescovo, come necessariamente seguirebbe in quella di Gerusalemme, che di Vescovo Catrolico la vedituno in tutti gli anni di detto Santo provveduta. La ragione poi, perchè non sitro-

(a) Alera opposizione . (b) Risposia.



vi da più remoti fecoli in Ancona quel Catalogo, si è il totale incenerimento della medesima, e di tutte le memorie seguito per mezzo de Saraceni, e le altre disavventure rimarchevoliffime, alle quali foggiacque detta Città, come fi dirà a suo

luogo nel rispondere alla quarta obiezione.

Non deve per altro qui tralasciarsi il riferire, che in quello formato dall' Ughelli, e dal Saracini si vede S. Ciriaco annumerato, e chi questo Santo non vi conta, ne tampoco altri vi colloca; perchè non ha faputo trovarlo; poiche non fi. ha, fe non dal festo Secolo la Serie de' di lei Vescovi; e pure colle certe riprove che abbiamo, sappiamo, che Ancona ebbe della cristiana fede, e cognizione, e seguaci sin da che seguì la lapidazione di S. Stefano . A questo si aggiunga, che S. Ciriaco fu contemporaneo dell' Impereratore Costantino, quando erano cessate le persecuzioni de'Cristiani, onde senza alcun dubbio doveva la medefima avere il suo Vescovo, come lo avevano le altre Città dell' Italia. Il culto poi , col quale in Ancona fu sempre venerato sin da primi Secoli questo Santo a distinzione di qualunque altra Città, accresce maggior ragione di non aversi a considerare d'alcuna altra Città Vescovo, se non di A ncona mentre sappiamo di certo, che ne' detti primi tempi le Città tutte conservavano con premura la memoria de' loro Vescovi , specialmente quando rimanevano segnalate colla gloria del Martirio; onde quando fosse stato Vescovo di qualunque altra Città, quella non averebbe mancato certamente di ascriverlo ne' loro fasti: Non vi essendo dunque alcun' altra Città, in cui fia con modo particolare venerato, e considerato per suo Vescovo, se non Ancona; bisogna necessariamente inferire, che alla stessa appartenga; e siccome quell' istesso S. Ciriaco. di cui si parla nel Martirologio Romano li 4 di Maggio, è stato in Aucona sempre considerato per suo Vescovo, e principal protettore, e se n'è celebrata nel giorno istesso ogni anno solennemente la Festa; così non rimane occasione di dubitare, che quell' istesso descritto in detto Martirologio, sia quel Santo da detta Città venerato, il di cui corpo nella sua Cattedrale con tanta cautela fin da' primi Secoli fi conserva. Ma passiamo avanti alla traccia di qualche altra ragione, e autorità.

S. 32. Accresce fondamento maggiore a quanto di sopra si & detto, il Breviario della Chiesa Gerotolimitana stampato in Venezia l' anno 1613. ( a) intitolato: Officium, Ocommemorationes Patriarcharum ec. già motivato altra volta, in cui alli 4. di Mag-

gio

gio si legge : Cyriacus Episcopus Anconitanus , qui , cum sancta loca vifitares, sub Juliano Apostata Hierofolymis casus est, quo tempore S. Cyvillus illic fedebat, qui supervixit usque ad Theodosii tempora, interfuitque Concilio Ecumenico Constantinopolitano Oc.

S. 23. L'Abate Ferdinando Ughelli nella sua Italia Sagra, (a) dove tratta de'Vescovi d'Ancona, proya molto bene, essere stato Vescovo di tal Città S. Ciriaco con afferire, egli esser quello, che. infegnò all'Imperatrice S. Elena il luogo, dove era stata nascosta la Santissima Croce. Porta ragioni molto concludenti, che per non ripeterle, rimetto il leggitore di queste notizie alla lettura di quanto sopra ciò dice uno Scrittore sì accreditato, la di cui autorità, siccome è in grandissima stima appresso tutti, così ancora deve aversi in considerazione da chichesia quanto egli ha scritto del nostro Santo...

6. 34. Alla detta autorità si aggiunga quella di Fra Ludovico Ziacconi da Pelaro (b) citato dal Saracini nella 4 parte, dove tratta de' Vescovi d' Ancona, il qual Padre è dell' Ordine di S. Agostino, e così dice. Il quinto di questo nome fu Vescovo d'Ancona, cioè S. Ciriaco, di tanta santità, e laude, che mosso per vera, e gran divozione di visitare i luoghi Santi di Gerusalemme, se ne andò al Santo Sepolcro, e per commissione di Giuliano Apostata su ammazzato : la sua Festa viene alli 4 di Maggio.

S. 35. Oltre le addotte prove giova mirabilmente il sapere, che in Gerusalemme si celebra la Festa di S. Ciriaco, e che mell' ufficio, che in tal Chiesa si recita, si legge alli 4. di Maggio : Sanctus Cyriacus Episcopus Ancenitanus : con quant' altro esprime di tal Santo il Baronio nelle Annotazioni al Martirogio Romano, come riferifee il Vadingo al tom. 7. p. 277. Typis Rome. (c)

6. 36. Giova pammente al nostro intento il Libro intitolato; Heroum compilata preconia, qui Religionum Ordines fundarunt, auxerunt , reformarunt , & illustrarunt per Antiochum Honofrium Cathedralis Sancta Auximatis Ecclefic Canonicum. (d) Dove il nostro Santo è notato col titolo di Vescovo d'Ancona; mentre si legge in esto a carte 66. Sancius Cyriacus Episcopus Anconitanus Cruciferorum, ut dicitur, Propagator ad repositam merce-

(a) L' Abbate Ughelli lo prova affai bene.

(b) L' afferisce il Ziacconi.

(d) Onofri ancora tale il considera.

dem

<sup>(</sup>c) Riferisce il Vadingo farsi in Gerusalemme di questo Sante, l' uffizio, e considerarsi Vescovo d' Ancona.

dem evolavit die 4. Maii anni 363. Ejut Corpus visitur in Cathedrali Ecclesia Ancone, cujut Episcopus creatus dicitur a S. Sil-

teftro Papa.

§ 39. A confernate sempte più una tale verità; che sia flato S. Ciriaco Vescovo d'Ancona; concorrono le antiche Monete coniate in detta Città da me vedute (a) e si possiono anche vedere diverse nel Museo del Conte Angelo Bernabei; a clume delle quali da una parte colla figura di detto Santo in Abito Pontificale all'uso Greco; con intorno queste parole. Santius Quinietate 1.P. j. e dall'altra parte una Croce in forma Greca scolpita con attorno le parole: De Antona. Altre da una parte colla figura medessima, e con l'inferisione; Sansius Cyriacus Epsis. de Antona; e dall'altra l'arma di detta Città, cioè Trajano a Cavallo; con l'inferizione: Ancon Dorica Civitas Fidei: la terza sorte poi più moderna; de una parte l'issessi fidei: la terza sorte poi più moderna; de una parte l'issessi qualica; ed iscrizione, e dall'altra l'arma medessima, e parole; come le sudette, ma col nome inoltre del Pontefice all'ora Registante, cost o v. g. Clemens VII. P. M. Anc. Dor. Civitas Fidei:

Riferifee in oltre il Satacini nella citata quatta parte de' Vefeori, che quando fa portato in Ancona il Corpo di San Ciriaco l' anno 418. furorno coniare Medaglie, che da una parte
contenevano la figura di tal Santo come fopra con attorno l'
iferzione: Santhus Quiriacus Epifeopu de Ancona, e dall' altra
l' arma iffessa della Crità con intordo le parole: Ancon Dorica

Civitas Fidei

Non dovrà pater cola firana, che in tempii si antichi fosser in Ancona coniate detre Medaglie; mentre teniamo il rincontro, che la Città medesima anche all'ora, quando si ritrova va sotto la ptotecione dell'Imperio Romano, godeva la prerogativa di batter moneta, ed il Saracini nella par. 2. 116, 3. csf. 90.; ci sa vedere l'impronto d'ana 118 Ancona coniata l'anno ultimo dell'Imperator Giustiniano primo, nella quale intorno alla di lui testa leggonsi le paròle. D. N. Jussimiemes P.P. Ang.: le quali significan Dominus nestre Justica Angulus, e dall'altra parte si leggono: Anno quadragessimo Angona.

A fapet por l'anno precifo, in cui fu tal moneta coniata, vi è qu'che difficoltà, perchè alcuni pongono il principio dell'Impero di Giuftiniano nell'anno 527, come il Petavio; altri nel 525, convengono però si gli uni, che gli aftri, chò

<sup>(</sup>a) Lo conferma il (uogo dell' antiche Monete in Ancorta flampate.

egli compisse gli anni 39. di Regno, e cominciasse l' anno guadragessimo. Ciascuno pottà seguitare il sentimento, che più gli aggradità. Noi appigliandoci all' opinione dell' ultimi diremo con essi, che Giustiniano venne eletto Imperatore il primo giorno di Aprile dell' anno suddetto 525. di Cristo, e che alli 13. di Novembre dell' anno 565. fini di vivere, come prova molto bene Nicolò Alemani citato dal Saracini, ed in questa forma si rende chiaro di avere detto Imperatore regnato anni 39, messi sette, e giorni 13. onde essendo motto nell' anno quadragessimo non compito, convien dire, che tal moneta sosse contanta nell'ultimo anno dell' Imperio suo, che su l' anno 565.

Quantunque per altro fossero in occasione dell'accennataraslazione seguita l'anno 418. coniate in Ancona dette Medaglie colla figura, ed Isrizione già espressa, di S. Ciriaco, non su però dopo detta congiuntura continuato in tal forma il Conio nelle monete, non essendi in quel tempo introdotto per anche il costume d'improntare in esse sigura alcuna de'Santi, ma bensì dell'Imperatore Regnane; come appunto vediamo la moneta sopra descritta coll'impronto di Giultiniano conia-

ta 147. anni dopo la medesima traslazione.

Un tal costume su introdotto gran tempo dopo, cioè nel decimo Secolo. Mentre essendo stato creato Imperatore d' Oriente nell' anno 969. Giovanni Zimisces, cominciò egli a far coniare nelle monete di Rame'd' argento, ed oro l'Immagine di Gesù Cristo, ed in ciò fu imitato da Principi d' Italia con apporvi ancora la figure di Maria Vergine, e de' Santi, e cosi gli Anconitani foliti per il passato farvi improntare da una parte la figura dell' Imperatore, e dall' altra il Cavallo con l' uomo armato fopra, e con attorno l'Iscrizione: Ancon Dorica Civitas Fidei, continuando un tal Conio da una parte con l' Arma della Città, dall'altra v'improntarono la figura del Santo principal Protettore, con attorno queste parole : S. Cyriacus Episcopus, e di tal forma tuttavia se ne trovano, ed anche altre colla figura dello stesso Santo con attorno S. Quiriacus P. P. e dall'altra parte, invece del Cavallo, come nelle suddette una Croce Greca, con attorno de Ancona.

Di dette monete io n'e ho vedute, come sopra ho accennato, nel Masco del Co: Angelo Bernabei, se ne vedono in quello del Sig. Cavaliere Corrado Ferretti, ed il Saraçini ne porta l'impronto nella parte 2. lib. 5. care 110. ed anche l'Ughelli, e Muratori, appresso il quale ve n'è una riportata, in cui untorno alla-figura-del Santo è scritto st. S. Quirianna Episopu. Si trovano ancora altre monete che hanno nel loro dritto Si Cuiria con le lettere cui nel mezzo centro della moneta, e ne. rovefcio è la Croce Greca con le parole de Ancona. Una fimile ne riporta il Bellini de Monet. Ital. pag. 3. 4. in cui fi legge Sof. Quiria: colle tre lettere cui nel Campo: l'ilteflo Signor Bellini nel luogo citato ne riporta altra, in cui fi rapprefenta il Santo in abito Vefeòvile teiendo nella, finiftra mano, invece del Paftorale; una Croce colle lettere P.P. S. Quiriacus, enel rovefcio l'arma della Citrà con intorno le parole: Ancon Dorica Civitar Fidei, reflando nella parte fuperiorie le due chiavi incrocicchiare per esprimere la foggezione alla Santa Sede.

Altra moneta, come questa riporta il Saracini nel luogo citato parimenti con la Croce in mano del Santo; ma senza dette chiavi, e senza il nome del Pontesice allora Regnante, come

in altre fopra descritte .

Questa del Saracini potrebbe giudicats delle più antiche coniata avaitit che la Città ritornasse sotto il temporale Dominio della Chiefa; l'istesso potrebbe creders di tutte le altre monete di sopra espresse; le quali non indicano in modo alcuno la Sovranità della S. Sede; tanto che non pare, che debba, o posse di dividio di conservato della conservata del tutte le descritte monete, le più moderne siano quelle; che hanno, o dette chiavi incrocicchiate; o il nome del sommo sontesse; così dovranno credersi coniate dopo l'anno 1199, in cui Ancona ritornò sotto la sovranità della Chiefa, avendone poco dopo ottenuta da esta la prerogativa di poter coniare monete, come riferisce l'Ughelli. Tutte le altre poi molto prima dell' anno suddetto.

Mi è piaciuto dir questo mio sentimento, che a niuno toglie la libertà di credere arcora divertamente, quando li parefle di doverlo seguire. Quello, che unicamente è di mia premura sul motivo, per cui si tratta, è il poter concludere, che unte le dette monete con il nome, ed Immagine di San Ciriaco, accrescono maggior ragione di crederlo Vescovo, non d'
altra Città, che di Ancona, per effere start sempre ordinariamenre universale il cossume nelle Città di scolpire nelle mortete l'Immagine, ed il nome di qualche suo Santo Vescovo prin-

cipale Protettore.

Il Conio dunque delle medesime colle parole ch' esprimono Vescovo d' Ancona, sa anch'esso certamente prova, che egli tale veramente sia stato nel tempo specialmente più antico p in

cm

cui non era tanto lontana la memoria di averlo detta Città avu-

to per Vescovo.

6. 28. Il molto, che si è detto in tutte queste notizie, quantunque evidentemente dimostri S. Ciriaco Vescovo d'Ancona non sò però, se gioverà ad essere considerato; poiche, siccome nell' Alla Sanctorum del P. Giovanni Bollando nel Mese di Maggio dal P. Daniele Papebrocchio (a) si parla molto diversamente ; Così il confesso, che l'assentiva di uno Scrittore tanto erudito, deve certamente aversi in gran riflessione . Persuaso per altro, che a detto Padre non sieno a tempo state conferite quelle notizie, che erano più possibili; formerò con quello dice il medefimo più obiezioni, e darò quella risposta, che permetterà la mia insufficienza, protestandomi, che quanto saro per dire in tal occasione, non dovrà intendersi mai in diminuzione di quella stima, che somma professo verso lo stesso. Onde esprimo, che il contrasto dovrà considerarsi solo dell' Intelletto, e non della volontà, come appunto si espresse in simil proposito l' eruditissimo Tamburino nella spiegazione del Decalogo al lib. 8. trat. 2. cap. 5. S. 7. num. 3.

#### OBIEZIONE I.

S. 39. L'Istoria del ritrovamento della Santissima Croce; (b) come sta descritta in queste notizie dal \$ 7. a rutto il S. 15., viene da altri diversamente rappresentata, e dal P. Papebrocchio caratterizata per una mera favola in modo tale, che nel Tomo primo di Maggio alli giorni 3. a carte 362, prefigge quello titolo al capo 2. Fabulofa inventa Crucis Acta, e nel decorfo dello ftesso Capitolo chiama detta Istoria, Fabulam, Fabellam, & Figmentum, e delli Scrittori della medesima dice, che non ebbero avanti gli occhi il ricordo dell' Appostolo: Omnia probate, quod bonum est tenete, aggiugnendo al numero 13. intorno alli stessi Scrittori, che oftenderunt majori se fide, quam judicio descripsiffe, que a prioribus scripta repererant. Dicendo inoltre al numero 14. circa li medefimi, che altro non hanno fatto, fe non che. Dilatare, & exornare præfatam de Juda Crucis revelatore fabellam; finalmente al numero 15. così dice ; Porro sicuti hi omnes fabulofa, que diximus, Acta fecuti non commovent nos, ut Inven-

(b) Obiezione prima contro l'Istoria del ritrovamento della Santissima Croce, come sta descritta nelle tresenti notizie.

<sup>(</sup>a) Il P. Papebrocchio, se sosse stato bene informate, non sarethe stato contrario a questa verirà.

tioni Sancta Crucis patiamur Judam Quiriacum admifceri ; Sic nec ad credendum, quod ulli omnino Judei defossam crucem mani-

festarint .

Tale ritrovamento per tanto nel modo in queste notizie descritto per vero, venendo dal detto Padre dichiarato favoloso; ne viene per confeguenza, che non meritino le stesse notizie credenza alcuna,

### RISPOSTA.

S. 40. Da sì fatte opposizioni non è molto difficile il distrigarfi, (a) mentre fi deve far conto della comune tradizione nella Chiesa ricevuta, ed inserita nel Breviario Romano per l ufficio dell'Invenzione della Croce li 3. di Maggio; onde più tosto conviene inferirsi, esser vero quanto si dice nelli citati paragrafi di queste notizie, essendo appoggiato ad una tal tradizione, che impugnar non si deve con argomenti negativi conforme alla regola certa, a cui sì fattamente si oppone quanto fopra è notato per obiezione. Ad effetto poi, che ancor quelli, li quali non hanno l'uso del Breviario, vedano quello ap-pruova la Chiesa, piace qui dell'ussicio suddetto trascrivere le lezioni del fecondo notturno 4. 5. e 6.

## LEZIONE IV.

Post insignem Victoriam, quam Constantinus Imperator divinisus accepto figno Dominice Crucis en Maxentio repertavit , Helena Constantini Mater in somnis admonita, conquirenda Crucis fludio Hyerosolimam venit ; ubi Marmoream Veneris statuam in Grucis loco a Gentibus collocatam ad tollendam Christi Domini Passionis memoriam, post centum circiter ofloginta annos evertendam curavit. Quod item fecit ad Præsepe Salvatoris, & in loco Resurrectionis, inde Adonidis, binc Jovis sublato Simulacrio. (b)

LE-(a) Risposta, con cui si rileva l' insussistenza di detta obiezione, e di essere anzi seguito il ritrovamento nel modo quivi espres-so, e con l'opera di Giuda, che convertito alla Fede, nel Santo Battesimo fu chiamato Ciriaco.

(b) Si prova con la tradizione della Chiefa ricevuta, ed infe-

rita ne' Breviari, Meffali ec.

#### EZIONE V.

Itaque loco Crucis expurgato , alse defosse tres Cruces erute funt, repertufque feorsim ab illis Crucis Dominice titulus, qui cum ex tribus, cui affixus fuiffet, non appareret , cam dubitationem sustulis Miraculum : nam Macarius Hierofolymorum Episcopus, factis Deo precibus, singulas Cruces cuidam Femine gravi morbo laboranti admovit; Cui cum relique nibil profuissent, adhibita tertia Crux , ftatim eam fanavit .

### LEZIONE

Helena salu: ari Gruce inventa , magnificentissimam ibi extrazit Ecclesiam, in qua partem Crucis reliquit, thecis argenteis inciusam, partem Constantino filio detulit; que Rome reposita suit in Ecclesia S. Crucis in Hierusalem, edificata in Ædibus Sossorianis . Clavos etiam attulit Filio , quibus Sanctiffimum J. C. Corpus fixum fuerat. Quo ex tempore Constantinus legem sancivit, ne Crux ad supplicium cuiquam adhiberetur : Ita res , que antea bominibus probro ac ludibrio fuerat , venerationi , & gloriæ effe

cabie .

Piace ancora qui aggiugnere, che nel Responsorio della terza Lezione, si legge: Crux pracellenti decore fulgida, quam Helena Constantini Mater concupiscenti animo requisivit . Nel Responsorio dopo la 5. Lezione suddetta si trova : Ad Crucis contactum resurgunt mortui, & Dei magnalia reserantur. E nell' Orazione : Deus, qui in præclara Salutiferæ Crucis inventione Paffionis tuæ Miracula suscitasti. Nell' Uffizio poi dell' Esaltazione della stessa Santissima Croce ai 14. di Settembre nella 4. Lezione si dice, che Cofroa Re di Persia, pigliata Gerusalemme Christi Domini Crucem, quam Helena in monte Calvarie collocarat, in Persidem abstulit; e nel Martirologio Romano a' 3. di Maggio è notato: Hyerofolymis inventio Sacrofancta Crucis Dominica fub Constantino Imperatore. Citre a quanto si è detto sin qui, a meglio rimostrare la verità riguardo al nostro S. Ciriaco di esser egli stato il Rivelatore della Croce Santissima, e di esser dalla Chiefa approvata anche fu tale particolare la tradizione fuddetta, fi fa sapere, che a tal riflesso, come confessa l'istesto Padre Papebrocchio, fu dall' antichissimo Ordine, ora suppresso de' Cruciferi, eletto per suo primario Padrone un tal Santo, il quale fir anche Propagatore dell' Ordine istesso, come di

fopra si è provato. Si rileva ciò ancor maggiormente dal Bres viario ad ufo del Santo Sepolero, e per l' Ordine Carmelitano della Chiesa Gerosolimitana, dove tal verità si esprime nell' Ufficio della Croce nelle più antiche edizioni . Dal Messale de' Cavalieri Gerosolimitani di Malta stampato in Argentina l' anno 1505. e dalla Messa propria di S. Ciriaco per li 4. di Maggio. Dal Calendario, e Martirologio prefisso al Breviario de' Canonici Regolari del Santo Sepolero, ed Ufficio in effo proprio di detto Santo; e finalmente da quello intitolato : Officia propria, & Commemorationes Prophetarum, & Episcoporum, Martyrum, & Confessorum Terre Sancte, stampato in Venezia l'anno 1613. ad uso de' Pellegrini verso quella parte, dove è l' Ufficio proprio del medefimo a' 4. di Maggio, e dell' Invenzione della Croce a' 3. dello stesso Mese: nelle Antisone alle lau-di del quale, e de' suddetti si dice, che Elena Madre di Coflantino sforzò Giuda: ut oftenderet Calvaria locum, ubi absconditum erat pretiofifimum lignum Dominicum ; e di più : cum oraffet , commotus est locus ille, in quo Sancta Cruz jacebat, e che in tal forma fu il ritrovamento, come più diffusamente di sopra apparifce, anzi si deve anche aggiugnere, che come tale, ne su l'Istoria con ogni onore ricevuta da Gelasio Papa I. con 70. Vescovi nel Concilio Romano, onde malgrado ciò, che si dice consro gl'Istorici intorno al sudderto ritrovamento (conforme è notato nella prefente obiezione ) conviene anzi citarli in questo luogo per comprovazione del medefimo, che l'afferifcono feguito mediante l' Ebreo Giuda, quale nel Battesimo su chiamato Ciriaco, che successivamente sa Vescovo d'Ancona, come chiaramente si è dimostrato.

Tali sono l' Autore del Catalogo Pontificio Secondo, e gli altri Compilatori del Pontific Cataloghi S. Gregorio Tutonense Scrittore antico dell'Isforia di Francia nel libro primo al Capitolo 36. dove parla dell' Imperatore Conflantino: (a) Rabano, Notkero ne' loro Mattirologi alle Calende di Maggio.
Anzi il detto Notkero a meglio rimoftrare, non esseria il di
topra di ciò alcina dubbio, al giorno quinto avanti le None di
Maggio, o sia sotto il giorno 3, di detto Mese, così principia
la notazione: Hieroslaymis inventio Santhe Crucis D. N. J. Chrisli ab Helena Regina 19st Pessionen Domini anno ducentesso trigossimo tertito, quali parole prina di lai aggiunse anche Floro
Lugdonense: Ad memoriem invente Crucis. E finalmente Be-

<sup>(</sup>a) Prova con l'autorità de Scrittori in grandissimo numero d'ogni tempo, e maggiori d'ogni eccezione.

ringofto Abbate di S. Massimère che scrisse tre libri: De dicide, & Inventione Santie Crucir, con descrivere disfinamente l'Assortione di detto Giuda Ciriaco Rivelatore della Croce medesima: Quali cose sono confetmate da S. Andrea Cretense nella

fua Orazione Greca.

Oltre sì illustri, ed antichi Scrittori, vi sono ancora altri d'ogni eccezione maggiori, li quali confermano quanto abbiamo afferito circa il ritrovamento suddetto; E così Beda, e tanti altri Latini. E i Greci ancora sì in vigore del vecchio ioro Menologio, che della Costituzione dell' Imperatore Emanuele, e così Niceforo nel lib. 13. cap. 37. Metafraste nella vita di S. Gio: Grifostomo in fine: S. Ambrogio nell' orazione, che fece alla morte dell'Imperatore Teodosio: S. Paolino nell', Epistola 11. a Severo; anzi l'istesso Sulpizio Severo Istoria Sacra lib. 2. cap. 34. Ruffino Eccl. hist. lib. 2. cap. 8. Socr. lib. 1. cap. 13. e 17. Sozomeno lib. 1. cap. 1. e lib. 2. cap. 1, e finalmente Teodoreto, Ecclesiastica historia lib. 1. cap. 17. e 18., ed altri: Paolino, e Severo inoltre affermano, che nell'Invenzione della Croce una Persona morta miracolosamente riebbe la vita: ma alcuni dei Greci attestano, che inferma, ricuperò la salute. Esfere però l'uno, e l'altro accaduto, dice Nicesoro al lib. 8. cap. 29. Il medefimo Paolino attesta altro stupendo miracolo a tutto il Mondo notissimo, ed è, che concorrendo da tatti i Paesi del Mondo in congiuntura di tal ritrovamento Persone innumerabili in Gerusalemme per divozione, e ricevendo ciascuna qualche particella del Santissimo Legno, quello per Divina virtù non pativa alcuna diminuzione. L'aftesso afferma San Cirillo Catech, 10. In oltre ancora Dionisio Petavio nel suo ration, temporum part. 1. lib. 6. cap. 1. non solo prova, che nell' anno 312. Constaneinus celesti Crucis oftento contra Maxentium animatus, & Alpes transgressus victis ad Veronam illius Ducibus, eundem non longe ab urbe superavit; ma in oltre nel cap. 2. che Imperante Constantino , Helena ipsius Mater Crucem Domini Hierofolymis reperit, adducendo le autorità di Ruffino, Socrate, Sozomeno, Ambrogio, Paolino, e Severo Sulpizio fopracitate. E di più Eufebio nel o, lib, dell'Istor. Eccl. anch' egli attesta la detta apparizione della Croce a Constantino, in vigor della quale vinfe Massenzio.

Circa poi l'Invenzione della medessma fatta da Elena nel modo fogra descritto, Polidoro, Vingilio degli Inventori delle cose ilib. 7, cap. 6. e nel lib. 7, cap. 3. l'iltesso racconta. Vigiegas nel Flos Sanctorum alla Festa dell'Invenzione della Croce li 3. di Maggio, e nella vita di S. Eleaa. Baron. annal. Eccl. ann. 326. Il Gordono Cronol. Eccl. ann. 326. Chrift. Adrich. Theat. Ter. Sancl. p. 1. num. 242. S. Ifidoro nel fuo Meffale: Caffiodoro nel 1. ilb. dell' Iffor. triparrita al cap. 4. Anafafafo Bibliotecario vit di Erfebio p. 1. S. Antonino, Giacomo Preturo de Inventione Santie Cricit ilb. 7. cap. 6. ed altri molti, de' quali è inuttie fame più lango catalogo, reflando da tante autorità, e ragioni allegate fin qui più che a fufficienza provato, quastro nelle prefenti notizie fi rapprefenta dal paraggiao 7. à tutto il paragrafo 15.

E ficcome a tutto ciò non compete il titolo di favola, ma bensi di vera, e finicera liftoria, così aggli Scrittori della mede-timà non conviene, che fia rimproverato di non aver camminato a feconda di quello avvertifice S. Paolo: Omnia probate, quod bonam est, sobrete, e molto meno la taccia di aver seguitato con troppa fede ciocchè hanno ritrovato scritto dalli più antichi, incolpandoli di non aver stato altro col loro scrivere, che dilatare, ed abbellire la favola di Giuda Ciriaco, il quale anzi deve giustamente considerati per il -vero Rivelatore della Santife

fima Croce.

Il sin qui detto potrebbe bastare in risposta della fatta obiezione, ma ficcome ho fuccessivamente offervaro, che nel darsi alla fuce la relazione della ricognizione de' Sacri Corpi, è stato creduto; che l'opinione di effer detto S. Ciriaco Rivelatore della Croce, (a) fia un' opinione nuova originata nell' anno 1380. in congiuntura, che il Patriarca di Constantinopoli Paolo Paleologo venuto in Ancona dono alla medefima molte infigni Reliquie, così stimo mio dovere qui aggiungere, non esser altrimenti ciò vero ; ma che una tale tradizione è antichissima, continuata, e costante; e che in tutti i tempi ha avuto i suoi fondamenti, e quantunque nell'instromento di detta donazione fia stato il Santo con errore evidente chiamato Patriarca di Gerufalemme, intorno però alle di lui gesta non si legge in esso cofa veruna, e molto meno di avere rivelata la Croce; onde non vi è ragione di afferirsi, che allora cominciasse a ciò credersi; ma bensì, che sin da' primi Secoli siasi creduto; E come che nell'anno fuddetto era già da molto tempo la stessa Città ritornata fotto il Dominio temporale della Chiefa, vi è

<sup>(</sup>a) Che San Ciriaco fia stato Rivelatore della Croce, non è opinione altrimenti nuova; ma una tradizione attichissima continuata, e costante, che dai tempi più antichi ha avutti i suoi fondamenti.

fondamento di credere, che anche prima del ritorno fotto un tal Dominio fi confiderava questo Santo Rivelatore della Croce. Giovano a dimostrarlo anche le antiche monete, (a) in alcune delle quali si vede il Santo con la Croce nella sinistra mano in luogo del Pastorale senza esservi ne' chiavi incrocicchiate, nè altro fegno dimostrativo della Sovranità della Santa. Sede .' E quantunque sia vero , che in quella riportata dall' accuratissimo Sig. Bellini vi sieno dette chiavi in segno della foggezione suddetta, essendo sotto quella coniata, in altre però riportate anche dal Saracini part. 2. lib. 5. car. 111. fi vedono senza tali dimostrativi significati ; segno di essere state battute nel tempo, in cui tal fovranità non riconosceva; onde può inferirfi, che anche prima era costante la tradizione di aver rivelata la Santiffima Croce 3 non potendofi. ad- altro meglio attribuire, che a tale prerogativa il tenere in mano in luogo del Pastorale la Groce. Sta bene pertanto qui il dirsi , che ficcome tutte le altre antiche tradizioni intorno a questo Santo fi fono verificate, come fi dice nelle rifleffioni favissime unite alla relazione nominata; così debba confiderarfi egualmente vera, questa di esserlo stato della Croce Rivelatore, molto maggiormente venendo corroborata con tante Autorità di Scrittori li più antichi, e proffimi al tempo, (b) in cui S. Ciriaco fu al Mondo ; Ed in fatti Sozomeno già citato accurato Scrittore, a cui fa ginstizia della sua erudizione tutto il Mondo letterario, e che scrisse nelli anni di Cristo 440. e così 940. anni prima che venisse in Ancona il Paleologo, e quando era ancor fresca la memoria di S. Ciriaco martirizzato l'anno 363. e così poco prima, che venisse egli al Mondo, questo Scrittore appunto ci rappresenta il nostro Santo Rivelatore della Santissima Croce, nel modo rappresentato in queste notizie.

, Sant' Andrea Cretense, che su educato in Gerusalemme, soggetto de' più eruditi, che parimenti, abbiamo citati, ce l' assicura nella sua orazione Greca per la Festa di Santa Croce inferita, nel tomo 8. della Biblioreca Concionatoria, che il nostro 8. Ciriaco su quello, che rivelò il luogo a S. Elena, dove

flava la Croce seposta. Fiorì egli circa gli anni 580.

S. Gregotio Vescovo di Torene, che pure abbiamo allegato, ci sa sapere l'istesso in espressioni molto chiare, e questo scrisfe nelli anni 572, sino all'anno 594.

Il Venerabile Beda che fiori in quei primi Secoli anch' e c
C 3 fo,

(a) Si prova ancora cot cugno delle antiche monete.
 (b) E molto meglio con P autorità delli più antichi Scrittoti.

z-t-Unigle

to, e moti nell' anno 735, ci dice lo stesso nel suo Marti-

Ufuardo, che scrisse circa l' anno 778. l' afferisce anch' esso

nel fuo.

Rabano Arcive(covo di Magonza, che (criffe negli anni 847, fino all' 846. e Notkero ancora ne'i lori Martirologi ci rendono ancor effi certa una tal verità. Anastasio Bibliorecatio, che morì circa l'anno 886. ce lo conferna ancora lui, e così tanti altri antichi Scrittori, che lungo sarebbe qui registratii, avendone molti già all'egati nel deterivere in queste notizie il rittovamento fuddette; onde si possiono vi trovare annotati: Tanto che potiamo senza dubbio concludere effere antichissima, continuata e costante, la tradizione in Ancona di este S. Ciriaco Rivelatore della Croce; onde non sarebbe già errore il congetturare, che il nome di Ciriaco nel nostro Santo si derivato dall'aver cercata la Croce; Poichè questo istesso di citati Scrittori; e ci dice a nome di tutti Adricomio Cristiano Thearr. Ter. Santi. para: 1. num. 142. queste parole: Judas es Judeo s'attu est Christi Confesso. V Saramenno Bapismati initiatus a questrada Cruce Quiriscus s'un suminatur.

Oltre quanto si è detto, diremo ancora, che nell'antico Breviario in caratteri antichissimi essente in Ancona nel Convento di S. Francesco delle Scale è l'Uffizio dell' Invenzione della Croce, nelle antisone del quale si esprime la cooperazione

di questo Santo nel ritrovamento medesimo.

Ci ferve ancora di maggiot conferma il sapere che l' Ordine antichissimi del Cruciferi già suppresso lo elesse appunto per suo principal Protettore, dopo S. Cleto, (a) per avere ritrovata la Santissima Croce, come ci attessa l'istesso padre Papebrocchio ne' luoghi citati nella satta obiezione, con queste parole. Ordo Crucigrorum in Belgio, e albie eumdem Santsum habet pro Patrono primatio, quia credit Dominicam Crucem illius indicio suls e repertam.

Manifetho dunque rimane effer vero quanto si è rappresentato nelli citati paragrafi di queste notizie, d'i-c'lere fato S. Ciriaco Rivelatore della Santissima Croce; onde conveniente sarà l'a avere verso le tradizioni nella Chiesa ricevate, ed approvate, quella venerazione -, che loro è dovuta; e renere avanti gli occhi l'autorità di S. Paolo I. Thel. a. s., dove Stare, dice, Trente radistrours, que didicissim, since per Sermonsm, sive per Epsilo

(a) Per tal motivo l'Ordine antichissimo de Cruciferi lo riconabbe dopo San Gleto per suo principale Protettore. lam, dove raccogliesi dover fondarsi la nostra Fede, parte nell autorità della Divina Scrittura, e parte nelle incorrotte tracizioni della Chiefa .

#### IEZ ONE

Quanto viene rappresentato nelle presenti notizie dal paragrafo 8. a tutto il paragrafo 16. circa l' Invenzione della Santiffima Croce rispetto almeno di Giuda (a) Ciriaco Rivelatore della medesima, dice il Padre Papebrocchio esser mera favola; mentre al tom. 1. di Maggio giorno 3.cm363. num. 11. e 12, dopo aver riferito l'Istoria del medesimo intorno all'avece coadiuvato nell' Invenzione suddetta, conchiude così : Hec figmenta istius summa.

Un tal sentimento ripete al Tom. 3. del Mese medesimo nell' Istoria Cronologica de' Vescevi Gerosolimitani al fog. 10. pp. 26. con dire. Judam Quiriacum, qui ab Usuardo 4. Mati notatur cum duplici isto nomine, tamquam Dominica Crucis index sub Constansino , & Martyr Sub Juliano , nullum fuisse in verum natura ; fed cum tota sue passionis bistoria purum putum esse figmentum.

Gli Autori poi citati di tal Istoria ripudia al num. 14. dicendo. Preter Cathalogorum Pontificiorum Auctores, decepti istiufmodi figmenti funt & alii viri magni, atque in primis S. Gregorius Turonensis , Rabanus , Notkerus , Berengosius Ge. onde al num. 15. conchiude ; Porro, ficut bi omnes fabulofa, que diximus, Acta fecuti, non commovent nos, ut Inventioni Sancta Crucis patiamur Judam Quiriacum admisceri, sic nec ad credendum, quod ulli omnino Judei defossam Crucem manifestarint, movemur ex oratione Graca Sancti Andrea Cretenfis.

E siccome il P. Gio: Bollando della Compagnia di Gesù

Scrittore assai Celebre al Tom. 1. di Gennaro giorno 9. pag. 590. riconosce detto Ginda Ciriaco essere stato in verità Rivelatore della Croce fotto Constantino, e Martire fotto Giuliano: Rifponde il P. Papebrocchio al Tom. 1. di Maggio fog. 444. nu. 36. in questa forma. Maluit Bollandus antiques istos Jequi Auctores, quam vel admittere manifestam cum tota antiquitate repugnantiam, vel intempeftivo prejudicio antevertere tempus controversia illius examinande. E aggiugne nel margine, quod Bollandus ve nondam examinata sequutus sit illos.

(a) Obiezione seconda contro quanto si dice nelle presenti notizie intorno a S. Ciriaco Rivelatore della Croce, e Martire fotto P Apostata Giuliano .

Finalmenté siccome l'Avvocato Carlo Moscheni Anconitand in una Apologia contro detto Papebrocchio da lui fatta tra le altre cosé dimostra, che il ritrovamento della Croce seguisse en l'intervento specialmente dello stesso Giuda Ciriaco, il detto Padre così risponde, nel Tom. 1. di Maggio pag. 362. nu. 6. Satti mirati neques prezipitantame unglidiera Anconiami Caussitio, qui 3 veluti si molavum Caussatum fatti Ancone non foret, mibi quoque litem intentandam suspepti. E al num. 7. esclama, ob Quadrupolatoris impossum singueme.

Al numero poi 38. del capitolo 4, dice per conjettura; effere il noftro Ciriaco quel Giuda, che nel Catalogo de'. Vefcovi Gerofolimitani, è nel luogo 16., è 15., dopo S. Giacomo Minore Appofiolo, e (per quanto crede, detto P. Papebrocchio cofa probabile ) fi Martire fotto l' Imperatore Adriano, il quale ebbe per anteceffore Giufeppe, e per fucceffore Marco, ed effendo fiato creato Vefcovo l' anno 126., morì due an-

ni dopo, cioè l'anno 128.

In tal forma, ficcome detto Padre nega efprefiamente tutto quanto fi dice ne paragrafi fuddetti, con dichiararlo una mera favola, e finzione, afferendo innoltre che lo stesso Giuda Ciriaco ne pur fia stato al mondo; così da tali esprefioni viene ad inferrifi secondo lui, non esfer vero in conto alcuno l'esposto nelli medesimi, e per conseguenza non doversi dare credito alcuno alle notizie suddette.

# RISPOSTA.

t. Una si fatta obiezione, ficcome non è corroborata dall'anterità de' Scrittori Ecclefiaffici, anzi contro quello hanno detto i medefimi, e quel che è più, contro la tradizione della Chiefa ricevnta, ed approvata, non meriterebbe risposta als cuna, mentre non ha per fondamento, che la mara congettura del P. Papebrocchio; ma fapendo di quant' offacolo fia tale di lui affertiva nella mente di molti a credere S. Ciriaco 5 (a) Rivelatore della Croce fotto Confantino Velcovo d'Ancona, e Martire fotto Galliano, ci adoprerento dir contro la medefima ciò, che giudcheremo adattato a far meglio rifaltar la verità.

2. Di-

(a) Risposta, nella quale si pruova constudentissimamente, e ad evidenza, quanto su irrelevante la fatta obbiezione, e che S. Civiaco su Rivelatore della Croce, e Marsire sotto Giuliano.

2. Diciamo per tanto in primo luogo, che in tutto il Catalogo de' Vescovi Gerosolimitani, nessuno si trova col nome di Ciriaco, ed un solo col nome di Giuda, (a) il quale tiene il luogo 16., cominciando da S. Giacomo Minore Appoftolo primo Vescovo, e sarebbe il 15., se dopo S. Giacomo si cominciasse il conto. Egli, conforme asseriscono Nicesoro, Onofrio, Baronio, ed altri Ctonologisti, su creato Vescovo l' anno del Signore 136., e foli due anni governo quella Chiefa, di modo che l'anno 138, passò all'altra vita, ed ebbe per successore Marco, conforme aveva avuto per antecessore Giuseppe :

2. Non si trova Scrittore alcuno, che lo chiami Ciriaco; (b) ne vi è ragione, che possa farlo supporre così chiamato; onde, siccome tale non è stato detto da alcuno, ne pur noi potremo così chiamarlo, ad effetto di congetturarlo; come fa il detto Padre. Non trovandosi dunque in detto Catalogo alcuno per nome Ciriaco, conviene inferirsi necessariamente, che altra persona è il dotto Giuda, altra il nostro Ciriaco, il quale conseguentemente non può esser quel Giuda, ne Vescovo di Gerusalemme: .

4. In secondo luogo diciamo, che siccome tutti li Scrittori fanno Vescovo Ciriaco, e martirizzato sotto Giuliano Apostata l'anno incirca 363-, onde anni 225, dopo la morte di detto Giuda, (c) mentre tanti ne sono passati tra l'anno 138. in cui morì, e detto anno 363, deve per conseguenza dedursi;

che altra persona è Giuda, altra è Ciriaco.

5. Diciamo in terzo luogo, che quando ancora, come crede probabile il Papebrocchio, Giuda oltre la pretogativa di Veicovo Gerosolimitano, abbia anche quella di Martire; non perciò deve inferirsi, come lui sa, che sia l'istessa persona esso Giuda, e quello che noi chiamamo Ciriaco; sì perchè Giuda; fe pur fu Martire, tale divenne fotto l' Imperatore Adriano (d) dove Ciriaco fit Martire fotto Giuliano. Il Martirio di Giuda in tal forma farebbe l'anno 138., quando quello di Ciriaco è dell'anno 363. Giuda finalmente mai si è chiamato Ci-

(a) In tutto il Catalogo de' Vescovi Gerosolimitani niuno si trova col nome di Citiaco, ed un foto col nome di Giuda, il quale fu creato Vescovo l'anno 136. e l'anno 138. mort.

(b) E non si trova Scrittore alcuno, che lo chiami Ciriaco. (c) Tutti li Scrittori confessano Vescovo Ciriaco, e martirizzato fotto Giuliano l'anno in circa 763, onde anni 225, dopo la morte di detto Giuda.

(d) Giuda fu fotta l' Imperatore Adtiano:

riaco, il quale folo nel nascere al Mondo acquistò il nome di Giuda, e nel rinascere alla grazia, mediante il Battesimo, lasciato quello di Giuda, piglio il nome di Ciriaco, e quando da noi, o da altri è chiamato Giuda Ciriaco, non è perchè egli ritenesse dopo il Battesimo quello di Giuda; ma per ispiegare ch'egli si chiamò Giuda, quando su Ebreo, e che poi piglio nel Battesimo il nome di Ciriaco, dal cercare, che fece la Croce Santissima; onde ad evidenza si scorge, che Giuda, e Ciriaco, sono due persone distinte, e non una sola, come congettura il medefimo, e se anche volesse replicarsi, che il nostro Ciriaco è chiamato Giuda Ciriaco, e da ciò dedursi la conseguenza: Dunque questi è il Giuda Vescovo 16. Gerosolimitano, e Martire, fotto Adriano; facilmente si conosce la fallacia; mentre il Giuda suddetto mai, anzi da nessuno ha avuto unitamente con quel di Giuda il nome ancora di Ciriaco.

6. A render sempre più evidente una tal verità sono tanti li Scrittori, li quali parlano di S. Ciriaco, e qual Vescovo, e qual Rivelatore della Croce, e qual Martire fotto Giuliano, che nulla più può desiderarsi al nostro assunto. Ma siccome il Padre Papebrocchio dà a tutti i Scrittori la taccia di effer ingannati, ed a quello dicono di Ciriaco, dà il titolo di favola, finzione, e falsità, faremo ricorso alla suprema autorità della Chiefa, e così al Martirologio Romano, (a) che è il più antico, autorevole, ed accurato libro, a cui potiamo nel caso pre-

fente ricorrere.

7. Il Martirologio suddetto ebbe la sua prima origine nel Pontificato di S. Clemente, terzo Papa dopo S. Pietro Appostolo, (6) il quale su tale creato l'anno del Signore or. e sedette anni 9. mesi 6., e giorni 6. Egli divise li Rioni di Roma a fette Notari, ch' erano Diaconi, li quali dovessero con ogni maggior diligenza ricercare, e scrivere gli Atti dei Martiri. Il Santo Pontefice Fabiano poi , che fu creato Papa l' anno 263., e sede anni 15., e giorni 5., unl a detti fette Diaconi altrettanti Suddiaconi ad un tal fine. Detti Atti poi venivano con tutta cautela riposti, e conservati tra le memorie più çare della Chiesa.

8. Con simile diligenza praticavano gli altri Vescovi nel Mondo

(a) Intorno a San Ciriaco quanto si è detto, eltre l'autorità de' Scrittori, si pruova col Martirologio Romano.

(b) Prima origine del Martirologio Romano, e di quanta accuratezza.

do Cattolico, come apparisce dal trattato sopra il Martirologio del Cardinal Baronio al cap. 1.

9. Quali Atti poi venivano uniti in riftretto, ed in tal forma ebbe principio il Martirologio, il quale ne' successivi tempi è stato accresciuto secondo che si è fatto maggiore il numero de' Martiri; e a tempo di S. Girolamo, anzi lui mediante, vi furono inseriti quelli della Chiesa Orientale, e di mano in mano, di ogni altra parte del Mondo; e siccome poi venne in uso di notarsi anche li Confessori, e ogn' altro Santo non Martire, così con diligenza sempre grande de' Sommi Pontefici, e altri Vescovi, si è a ciò data esecuzione, come afferma il citato Baronio al cap. 8., dove ogn' uno può venire in chiaro della molta cautela avutasi dalla Chiesa su tal affare, e per confeguenza quanta fede si debba al medesimo, maggiore a qualunque Istorico Scrittore. Ora ad un tal libro sì accurato. e sì venerabile facciamo ricorso presentemente, e vediamo, se tra Santi fi trovi Giuda fuddetto, e se di Ciriaco possa verificarsi, che sia il medesimo Giuda, o altri da quello distinto . 10. Ma si offervi pure quanto si voglia, che non si troverà detto Giuda Vescovo di Gerusalemme tra li Santi Martiri (a) E pure con l'aggiunta fatta mediante S. Girolamo, come si è detto, vi dovrebbe essere, se Giuda fosse stato tale, poi-

chè S. Girolamo, il quale abitò sì lungamente in Gerusalemme, e compose anch'egli il suo Martirologio, non poteva ignorarlo .

11. Si trova bensì nel medesimo il nostro Ciriaco alli 4. di Maggio, di cui è notato: Hierofolymis Sancti Cyriaci Episcopi; qui cum loca sancia visitaret, sub Juliano Apostata casus est : Dalle quali parole si rende ad evidenza manifesto, che S. Ciriaco non è il detto Giuda; poiche questi su al tempo di Adriano, e Ciriaco fotto Giuliano foffrì il Martirio in Gerusalemme, dove si trovava alla visita di quei luoghi santi. (b) Tanto che dicendo il Martirologio, che fu Vescovo, e che fu in Gerusalemme martirizzato al tempo di Giuliano, nella congiuntura, che ivi si ritrovava alla visita de' luoghi fanti, si rende certissimo, che non solo non era il Giuda suddetto, ma che nè tampoco fu Vescovo di Gerusalemme. Dunque concludiamo, che S. Ciriaco è stato al Mondo, contro quello ha a u-

(a) In esso tra li Santi Martiri non si trova il detto Giuda . (b) Ma bensì il nostro S. Ciriaco, di cui dice , che fu Vescovo, e che in Gerusalemme essendo alla visita di quei santi luo-

thi, fu martirizzato fotto Giuliano Apoliata.

to coraggio di afferir detto Padre, e che non si può in conto alcuno dire, ch' egli fosse il suddetto Giuda; ma ch' era Vescovo d' altra Città distinta da Geruslalenme, e questa non può esse che che Ancona per le ragioni, che si sono addorte nelle presenti notizie.

12. Passiamo ora ad altri Martirologi, e vediamo se in esti trovasi sondamento per confermarci a credere, che San Ciriaco, non solo non sia il detto Giuda; ma che realmente, e ve-

ramente sia stato in rerum natura .

13. Eusebio Vescovo di Cesarea scrisse gli Atti de' Martiri. e siccome questo, benche per altro dottissimo, su insetto dell' Arianismo, S. Girolamo Dottore Massimo della Chiesa purgò da quelle macchie, di cui erano sparsi gli Atti medesimi dal detto Ariano, e ridotti in ristretto venne a comporre il suo Martirologio, (a) che continuò successivamente negli anni suoi . Baron, loc, cit. Qui poi è bene far noto, che detto Eusebio fu contemporaneo dell'Imperatore Constantino, e S. Girolamo essendo nato l'anno 329., e morto l'anno 422., dopo aver dimorato per molti anni in Gerusalemme, come afferma Doviat. Pranot. Canonic. lib. 2. , cart. 49. de Grac. feral4. Patr. & Script. Eccl. & cap 52. de latin. ejusdem Sacul. Auct.; ne viene in conseguenza essere stato contemporaneo di S. Ciriaco: anzi che si troyava nell' età d'anni 34, quando il medesimo Santo fu martirizzato, e che morì S. Girolamo anni 50., dopo feguito detto Martirio l'anno 262, onde è manifesto che prima della di lui morte S. Ciriaco era confiderato per un Santo Martire, e conveniva, che fosse descritto nel Martirologio, ed in fatti lo stesso S. Girolamo lo scriffe nel suo, in cui alle Calende di Maggio è notato : În Hierofolymis Natalis S. Juda, sive Quiriaci Episcopi: Dove dicendo, che in Gerusalemme mo-1), che tanto vuol dire: In Hierofolymis natalis, e non dicendo di qual Città fosse Vescovo, ne viene in conseguenza, che non fu di Gerusalemme, poiche se di tal Città fosse stato, l'avrebbe detto nel modo ha detto, che in Gerusalemme è morto, stante ch' essendo in essa dimorante nel tempo, in cui compose il Martirologio, e per conseguenza alla medesima affezionato, non avrebbe tralasciata cosa tanto gloriosa alla Città medesima: Dal doppio nome poi, che li dà: Juda, sive Quiria, ci , si rende sempre più manifesto , che non parlava , te non di Ciriaco, e non di Giuda Vescovo 16., che Ciriaco da nesfuno è stato chiamato, ma solamente Giuda.

(a) Si pruova col Martirologio di S. Girolamo.

Qual doppio nome dà a detto Santo, perchè Giuda si chiaano quando nacque al Mondo, e Ciriaco quando nacque alla

grazia mediante il Santo Battefimo.

Il porlo poi al primo di Maggio, e non alli 4, come sia nel Martirologio Romano, è provenuto, perchè in tal giorno veramente si martirizzato, cioè nell' entrare il Mede di Maggio, in giorno di Sabbato all' ora ottava, come si dirà in appresso, quando si parlerà della sua gloriosa morte, o sia consumazione del Martirio.

14. All'istesse Calende, cioè al primo di Maggio, è parimente notato nel Martirologio Barberino antico, (a) dove invece di Quiriaci, è scritto Cyriaci : E' notato l'istesso nell' antithissimo Martirologio Trevirense di S. Massimino, nel quale è scritto Kiriaci : e nell' Altempsiano di Roma, si legge : Hiero-Tolymis Sancti Quiriaci Enqui & Juda : ma nelli altri Martirologi Casinense, e Trevirense non vi è il nome di Giuda, e semplicemente vi è quello di Ciriaco, cioè S. Quiriaci Episcopi, & Martyrist. E in quello di Floro Lugdunense è scritto più chiaramente in maniera, che toglie ogni dubbio, cioè : Kalendis Maii Paffio S. Juda Hierofolymitani cognomento Quiviaci, qui paffus est in Hierofolyma: In quello di Usuardo poi , come nel Martirologio Romano sta a' 4. di Maggio, ed è notato : Hierosolymis Quiriacus, qui Judas cognominatur. E finalmente in quello di Beda fotto li 4. parimente è notato : Quiriaci five Jude .

x, La ragione poi , perchè nel Martirologio Romano, e nelli altri fiuddetti, fi pone al 4, giorno di Maggio, fi è , come dicé il medefimo Papebrocchio, perchè li tre primi giorni fono flati dedicati ad altre folennità, cioè il primo a' Santi Appolloii Filippo, e Giacomo : 11 2. a S. Atanatio, ed il 3 all'Invenzione della SS. Croce. Quindi è, che la Felfa di S. Ciriaco fi celebra a' 4. di detto Mete, e però in detti Martirologi, fi pone alli 4, e non al primo giorno, ma o fia al primo, o al 4, giorno, certa cofa è, che fi celebja la Felfa del

Natale di S. Ciriaco, o sia la sua morte gloriosa.

16. Floro ſuddetto per altro ci conferma nella cauſale ſopranotata, mentre aggiunge a quanto ha detto di ſopra, cioè alle
parole: Paſſio S. Judæ Hieroſolymitani conomento Quiriati, quit
paſſist eʃ² in Hieroſolyma: aggiunge, difſi, a queſſte le ſeguenti
parole: In bac paſſioro dictiur, Quiriacus aſſimpnus in ſolora des
Sabbati bora oſtava; menſe Majo intrante, regnante Juliano Tyrabno.

ranno anno ejus fecundo: dove dicendo effere stato martirizzato sotto Giuliano, ci dichiara inseme, che non su il Giuda suddetto, il quale se pur su Martire, al tempo di Adriano sossiti Martirio.

17. A dette Calende di Maggio era anche anticamente nel Martirologio Romano, ma poi fu trasferito alli 4, per l'accennata ragione, per la quale anche Adone fece l'ifless nel fuo Martirologio, e a tale esempio Notkero, che prima aveva sictito Kalendis Maii Hierosofymis Passio. 3, Jude, sive Quiriaci, Episcopi, cui revelatum ist Lignum Dominice Crucis, nel modo che sece nel suo anche Robano; dopo in altra edizione si correlle, e disse i con e discontante di su anche si conservato de la conservato

Kalendis Maii celebris habetur.

18. Da quanto sin ora si è detto, non solo si rende ad evidenza manifesto, che il nostro Ciriaco è stato in rerum natura, ma che non fu lui il Giuda Vescovo di Gerusalemme nel numero 16., e ch'egli innoltre fu quello, il quale cercò la Croce di Gesù Cristo; tanto maggiormente che a lui, e non al suddetto Giuda sono applicabili le parole di Rabano, e Notkero sopranotate : Cui revelatum est Lignum Dominica Crucis : ma quando mai alcuno, vi fosse per anche, il quale non ne rimanesse persuaso appieno, volga la sua ristessione alla antichisfima continuata tradizione ricevuta, ed approvata da Santa Chiefa, (a) la quale nel Breviario ad uso del S. Sepolcro, e per l'Ordine Carmelitano della Chiefa Gerofolimitana nelle più antiche Edizioni all' Uffizio della Santissima Croce ci asserisce il nostro Ciriaco Rivelatore della medesima, come pure in quello de' Canonici Regolari dello stesso Santo Sepolcro, e nell' altro intitolato: Officia propria, & Commemorationes Propheta-rum, & Episcoporum, Martyrum, & Confessorum Terra San-Ete, stampato in Venezia l'anno 1613. ad uso delli Pellegrini verso quella parte, dove è l'Uffizio dell'Invenzione della Croce a' 3. di detto Mese di Maggio; ed in esso si dice, che Elena Madre di Constantino costrinse Giuda: Ut oftenderet Calvavia locum, ubi absconditum erat pretiosum Lignum Dominicum, e innoltre , cum oraffet , commotus est locus ille , in quo Sancta Crux jacebat .

19. Chi poi non contento delle addotte autorità ne bramaf-

<sup>(</sup>a) Conferma cio la continuata tradizione approvata, ed inferita ne Breviari ad uso del Santo Sepoleto, e d'altre Chiese, s Ordini.

le ancora dell'altre, oltre alla tradizione suddettà, e a quant'altro sin qui allegaro, faccia ricorfo al Cardinal Barosio, (a) il quale nel Tomo 3. degli Ann. Eccl. ann. 326. così dice: Aperis itaque bumum, decuiti pulverem, stri Patibula conful areperit Juda, queage suina contexera; inimico also conderar: legga il Teat. Ter. Sanct. dell' Adricomio part. prima num. 342. 3 dove sin especifo: Judas ext Judeo fallu ess Cruc Quiriacus suin mominana: Osservi quello dice S. Gregorio Turonense, il quale lib. 1. cap. 7. così parla: Visarabile Crucir Domini Lignum post studium Helme Matris Constantin rejertum esse prodente Juda Hebreo, qui post Baptismum Quiriacus es vocable.

Legga Analtaso Bibliotecario vit. di Euseb. part. 1., chè così dice; Sub temporibus Conslantia inventa est Cruz D. N. J. C. 5. Nonar Maii, & baptivatus est Judas, qui & Ciriacus est appellanus S. Antonino, che sicrive: 12 requisitionem Sancla Helena Judas invenis Crusem Dominicam, & cum a Percentibus vocasus furit Judas, ad sidem conversis appellatus est Crucius; Sicomom Prettuto, de Invent: SS. Crucis lib. 1. cap. 6. che asiguinge: Querende Crucis, us ajunt, Sozimenus, & Gregorius Turonensis, trius Judam; poste ad Filem conversion Quiriacus.

vocatum tradunt .

Rilegga il Martirologio del citato Notkero rell'ultime edizioni, che dice: quatto nonas Maii Hierosolymis Quiviaci Episcopi cognomento Juda, qui possquam Dominicam Crucem reserii

in Fide Christi profecis .

Berengolio Abate di S. Massimino, che striffe tre libri de lande, e Inventione Sancla Crucii; il quale dississammente de servie P. Horia di tale rittovamento per opera di Criaco, Porazione Greca di S. Andrea Cretense inferita nelle sue Opera al Tom. 8. della Biblioteca Concionatoria per la Festa di Santa Croce, nella quale apparisce la cooperazione del medessimo i Ristetta innoltre, che P. Autore infesso del Papebrocchio P. Gio: Bollando, (b) dove tratta di S. Marcellino Vescovo Anconizano, in fine esprime, esfere stato il nosfro Santo Critaco non folo Rivelatore della Croce, ma Martire sotto Giuliano. Lega ancora Renato Coppino de June Consbitation sib. 1. iti. 2. num. 9. e Paolo Morigia de Orig. Resig. cap. 31. che riferi-

(a) Di questo sentimento è il Baronio con altri di gran vaglidin niolto numero.

<sup>(</sup>b) Ed il P. Giovanni Bollando istesso nell' Acta Sanctorum da lui cominciato.

toono l'istesso, come pure Eusebio Cesarien. Nices. Callisto : Russino, Vincen. Belluacense, e Sozomeno, da' quali tutti si rileva la verità di quanto abbiamo detto del medesimo Santo

Vescovo d'Ancona Ciriaco.

20. Potrebbero finalmente qui addurfi altre moltissime autorità, che comprovano il nostro Santo Vescovo Ciriaco Rivelatore della Croce, Martire sotto Giuliano, e quant' altro abbiamo detto di lui, ma per non esser di tedio maggiore al Leggitore di queste notizie, lo rimettiamo ad offervarle nelle medesime dal Paragraso 8.; a tutto il Paragraso 16., e nella risposta alla precedente prima obiezione, dove in molta copia ne abbiamo citate, che lungo farebbe il prefentemente ripeterle : solo basterà, che a concludere la pruova, che siamo in impegno di fare, qui si trascriva l'Orazione, la quale si legge nel Canone del B. Antonio Fatati, ancor esso Vescovo d'Ancona, (a) conservato in pergamena nell' infigne Reliquiario della Chiefa Cattedrale di S. Ciriaco della Città medesima, qual B. Fatati fu eletto Vescovo l'anno 1462., e in capo ad undici anni, cioè li 9. Gennajo 1474. passò da questa vita mortale alla gloria celeste, e tal orazione è la seguente.

### OREMUS.

Deus, qui fidele Officium aterna folemnitate ditasti, Sancto Marzyre tuo Cyriaco interveniente supplicamus, ut qui per Crucis Fiiti tui inventionem tua recognovit magnalia, delictorum nostrorum apud Clementiam tuam impetrent indusgentiam. Per eumdem Do-

minum nostrum &c.

Qual Órazione, ficcome per antichissimo tempo è stata in uso nella Chiesa d'Ancona per il suo Santo Vescovo, e principal Protettore Ciriaco, il di cui Corpo si venera nella Cartedrale medessima, così unita all'altre pruove, che intorno a lui abbiamo fatte, ci conserna mirabilmente di esse detto Santo; non solo intervenuto, ma aver cooperato nel ritrovamento della SS. Croce fatto da S. Elena, nella qual occasione osservado il prodigi, che accaddero, convertissi alla Fede, e lasciato nel Battessimo il nome di Giuda, su chiamato Ciriaco, dal cercar che fece la Croce suddetta, e successivamo en vivo d'Ancona, e poi Martire sotto! Imperadore Giuliano Apostata. 21. Non

(a) Ciò è conforme all'Orazione, che si legge nel Canone del B. Antonio Fatati stata anticamente in uso nella Chiesa d'Ancona. Intorno a S. Ciriaco.

21. Non è dunque conveniente, che si dia il titolo di favola, e finzione, a quanto apparisce in queste notizie dal S. 8. a tutto il S. 16., anzi deve giustamente concludersi, che di tutto ciò l'unico fondamento è la verità ; potrebbe bensì con certezza afferirfi, non aver avuta alcuna ragione il P. Papebrocchio di scrivere, come ha fatto del nostro S. Ciriaco . allerendo per sino di non essere stato in rerum natura, e di essersi ingannati gli Autori de' Martirologi, de' Cataloghi Pontifici, e gli altri, ed in particolare quelli da lui nominati, da' quali anzi doveva lui rimanere perfuafo, che il detto Santo rivelò ad Elena il luogo, in cui giaceva nascosta la Croce, e coadinvò nel cercarla; e perciò merita ogni lode il P. Bollando in averli seguiti, e circa l'Anconitano Moscheni non doveva sì fattamente trattarlo, perche non concorde al suo sentimento, ed in vece di farli il rimprovero di aver contro lui intentata lite, doveva più tosto ristettere, ch'egli in tal forma in un certo modo moveva lite contro un Perlonaggio del Cielo, a tutta possa sforzandosi di togliergii quella gloria, che gli si deve per il ritrovamento della Croce, e per aver sofferto un tanto crudele Martirio a difesa della Cattolica Religione: E quel ch'è più adoprandoli tanto di annichilarlo con dichiarare di nè pur essere stato in rerum natura: E quando volesse pur replicare, ch' Elena da Dio ammonita intraprese il viaggio per Gerosolima, e che perciò non era duopo la rivelazione di Giuda, o di altro Ebreo: A tal replica si risponde : Che su ben ammonita a ricercar la Croce, ma non le fu da Dio insegnato il luogo, dove quella giaceva ; onde era manifesto il bisogno di restarne dalli Ebrei instruita; attesocche per totalmente impossibilitarne il ritrovamento, era stata, non solo sotto terra collocata, ma innoltre fopra il luogo medefimo era flato eretto da' Persecutori, tanto gran tempo addietro, il Simulacro di Venere, come ci fanno noto li citati Eufebio Cefarienfe, Nicef. Calift. Ruffino , Vinc. Belluac. e Sozomen .- con le seguenti parole : Judeum quemdam traditione a Majoribus accepta locum Santie Crucis feiviffe, & Imperatrici revelaffe. Ne ferve il dire, che S. Ciriaco, quale dalli Anconitani è riconosciuto per loro principal Protettore, ed il di cui Sagro Corpo confervano, fia quel Giuda Vescovo 16. Gerosolimitano, cui dà il titolo di Martire forto Adriano, per così maggiormente fostenere l' impegno contro il Saracini intrapreso di non dichiarare tal Santo Vescovo d'Ancona, e superare la rissa contro Moschéni di hon esser Martire sotto Giuliano; mentre già si è provate; che S. Ciriaco è una persona distinta da detto Giuda, che non su di Gerusalemme Vescovo, e su Martire sotto, Giuliano, e che al tempo del suo Martirio erano scorsi 225, anni dalla

morte di detto Giuda.

22. Meglio certamente sarebbe stato, che si avessero in maggior riflessione le antiche tradizioni della Chiesa ricevute, ed approvate, e considerare, che anche in materia di fede, non tutte le cofe che fi credono, fono contenute nella Scrittura, e quelle non contenute in essa, sono, state di bocca in bocca, per tutte le successive età trasmesse mediante una incorrotta tradizione della verità, conforme al Detto d'Isaja al 56. Spiritus meus, qui est in te, que posui in ore tuo, non recedent de ore tuo, nec de ore seminis tui amodo, & usque in sempiternum : Conforme all'altro dell' Appostolo nella 1. Tim. 6. 10. O Timothee deposition custodi devitans profanas vocum novitates, O oppositiones falsi nominis scientie ; e quello di Geremia : al 6. State super vias antiquas, & videte, & interrogate de semitis antiquis , que sit via bona & ambulate in ea . O invenietis requiem animabus vestris : E il sin qui detto basti per risposta alla terza obiezione.

§. 42: Frattanto essendos molto ben dimostrato di sopra doversi avere una piena credenza al Martirologio Romano, nel quale, siccome risulta chiarissimamente, che San Ciriaco non su Vescovo di Gerusalemme, e sin Martire sotto Guiliano, come si raccoglie dalle parole del medssimo: Quatto Nonas Maii Hierosolymis S. Ciriaci Episopi, qui euri soca Sancta ossistante, sin sulla sullana del guelle se si e quel noni doverno cossistante; sin si sulla sullana del guelle si e quel noni doverno

credere, e tenere per incontrastabile.

Siccoine ancora oltre le tante ragioni, congruenze, pruove, e attorità di fopra allegate i il Cardinale Baronio Autore tanto confiderato appreffo la Santa Sede Appoflolica, dopo aver dubitatò di qual Città foffe flato Vefcovo il Santo fuddetto: Efaminiata meglio, e per lungo tempo la cofa, ha dichiarato, e fenz'alcuna efitazione, che fii Vefcovo d' Ancona, come fi vede dalle fue annotazioni al Martirologio fuddetto. Hie vero de quo agitur fuit Epifopiu, Anconianus; così noi ancora dovremo créderlo tale fenza, porvi, altro; dubbio.

Da quanto si è detto sin qui abbiamo dunque tutto il sondamento di asserire, concludere, e credere, che quel Giuda Ebreo, il quale rivellò a S. Elena il luogo, in cui la SS. Croce era nascosta, e cooperò lui medesimo, conie dice L'istesso.

Baro-

Baronio mell' ann. Eccl. man. 32.6. a tale ritrovamento e da' Prodigi in tal congiuntura seguiti si convertì, e ricevette il Santo Battessmo, e si chiamo Ciriaco; su da S. Silvestro eletto Vescovo d' Antona, dove venne alla sua residenza, e dopo mosti anni titotnato in Geruslasmme alla vista di quei Luoghi Santi, ssi vii fotto Giuliano martirizzato per la Fede di Gesh Cristo. (a)

. S. 43. Tanto convien concludere ora, che terminata abbiamo la lunga, fastidiosa, e quantunque piena di difficoltà, necessarissima disputa tra le due Chiese di Gerusalemme, e d' Ancona tenuta per considerare sì dell'una, che dell' altra le ragioni lero competenti, a poter pretendere con fondata probabilità la gloria di aver avuto il nostro, S. Ciriaco per Vescovo, di cui è già tempo di ripigliare con metodo proprio il discorso, di dove l'abbiamo divertito, cioè dai paragrafi 16. 17. e 18, ne' quali, siccome si è rapresentato, che convertito alla nostra S. Fede, e chiamatosi nel S. Battesimo Ciriaco, si accrebbe in lui tale, e tanta venerazione, ed amore verso la SS. Croce, che sopra le sue vesti di continuo impressa la volle portare, e per tal causa affezionossi, e secesi Propagatore dell' Ordine de' Cruciferi : così fa duopo, in primo luogo riferire le autorità che ciò sostengono, e parlare ancora dell' Instituzione dell' Ordine medesimo.

In 2. luogo, siccome si è rappresentaro, che seguita la sua elezione al Vescovado, e da lui per ubbidienza accettato, in sequela, ricevette si Sagri Ordini, e si consagrato da S. Macario Vescovo di Gerusalemme, da cui prima avendo ricevuto il Santo Battesso, e gli altri Sagramenti, pare molto probabile, e proprio, che avanti di partire da quei Santi luoghi de soste autro ciò da lui amministrato: Cost convienti fissettere alla sua partenza da Gerusalemme, ed ar-

convigne rinettere alla lua partenza da Gerulalemme, ed arrivo al fuo Velcovado, e in qual luogo, ivi dimorasse. E quanto al primo, è cosa tanto certa, ch' egli sia stato,

Propagator del Religiolo Ordine del Cruciferi, (b) che a portane tutte le autorità, che ciò comprovano, farebbe cola troppo lunga, ed inutle trattenimento; onde faremo contenti di folo portanne altune, e dire, chi ciò tra moltifimi al.

(a) Ciriaco non falo fu quel Giuda, che rivelti la Croce; m.s. Vescovo d'Ancona eletto da San Silvestro Papa, dove, dopo aver lungamente tenita la residenza, ritornato in Gerafiemme allavistra di quei Santi koghi; fa ivi fotto Giuliano martirizzato.

(b) Fu Propagatore dell' Ordine de' Crucifert.

tti, aftermano: Auticco Onofiti, Canonico Ofinamo, nel libro invitolato: Herotum compilata praconia qui Religionum Ordines fundarum, auxerum, vojormarum, & illustraverum & . Rodrig, de Acugna in 1. p. Decreti dill, 44 Lezana 1000. 2. Anni. Carmelli: nd ann. 81., % ad ann. 326. nim. 14. Liuji Contatini nel fino viridario: Il P. Liuji Beurrier Celestino part. 1. Sum. vnt. Fundario; Christ. Advic. Theast. Teri. Sant., ed altti che per brevità si tralafciano, come si è detto, e si aduri ranno anche in appresso.

Venendo poi all'Istituzione di un tal Ordine.

Fu questo istituito da S. Cleto Papa successore di S. Lino, (a) che fu il primo dopo S. Pietro, come fi deduce dalle Bolle di Alessandro Terzo, e Sesto, e di Clemente Quarto detto S. Cleto, che fu creato Papa l'anno 78., e a' 26. Apriie dell'anno 93. fini questa mottat vita, fu avvisato da un Angelo, da cui si portava in mano una Croce, acciò facesse tale Istituzione con l'obbligo di alloggiare i Pellegrini, e di portare sempre in mano una Croce ; il che fu da detto Pontefice elegnito, come ferivono il P. Bonanni nel lib. intitolato: Ordhum Religioforum in Ecclefie Oc. Silvestro Marullo Ocean. religion. Anibal Canal. Vit. SS. Fundat. 1. part. Ord. Crucif. Bened. Leon Episc. Arcad. in lib. Orig. Fundat. Polidoro Virgilii dell'invenz. delle cofe : Cronica Martiniana, in cui è notato: Ordo Cruciferorum primus Ordo religiosorum sub' hospitalitate constitutus, quia per Sanctum Clefum Papam secundum post Petrum Apostolum Primus institutus fuit . Sabellio lib. 2. , e 6. Franc, Graziano in Compen. ration. Can. circa Orig. Relig. dove dice : Cruciferi constituuntur sub Cleto Terrio a Pet. Pontif. per calestem Nuncium , & illustrationem per Ciriacum Hierofolymitanum Antiftitem ; Morig. Orig. Relig. cap. 31. Marc. Ang. Balduc. in fua bistoria: Marc. Alph Ciaccon. int dita S. Cleti Tom. 1. an. Domini 79. fol. 37. in addit. August. @ldini Soc. Jefu; dove fi legge: Cruciferi Religiofi viri, boc nomine a Signo Crucis, quod pre manibus ex inflituto folent semper habere, vulgo appellati; non alium agnoscunt præter Cletum Au-Storem ; Crucem etenim gestare fatentur in memoriam praclara illius visionis, quando Angelorum manus boc salusifero signo ornata eidem apparuit, ed altri moltiffimi .

Passando ora al 2. samo in grado di dire, qualmente confagrato, che su Vescovo S. Ciriaco l'anno (come si crede) 327. si sece a considerare il peso a lui incaricato; e l'obbli-

<sup>(</sup>a) Quello foffe un tal Ordine, e da chi istituito :

go che teneva di rendersi al Governo commessogli della Chie+ la Aticonitana ; si dispose verso di quella partire da Gerusalemme sua Patria, e prima portatosi alla venerazione di quei Santuari, in particolare del luogo, in cui compì la grande Opera della Redenzione il nostro S. G. Cristo, e della Croce Santissima; non può esprimersi la pena che provò in doversi da quelli allontanare; ma raffegnatofi alle divine disposizioni , si accomodò alle medesime : Onde portatosi dal S. Vescovo Macario, le rese nota la di lui partenza imminente . Pubblicatali in Gerusalemme una tale determinazione , può concepirst facilmente, la commozione universale che cagionò in ogni condizione di Persone ; se si riflette alle rare qualit'à del medefimo, e forti attrattive del fuo fervido amore verso tutti, si vide ben tosto quel Popolo tutto intorno. a, lui affollato esprimere il sommo suo dispiacere di doverlo avere ira avvenire tanto lontano; Ma egli fatto superiore a se stesso con raffegnazione fempre maggiore, e più costante, seppe persuadere a tutti , che la sua lontananza non avrebbe riotuto in conto alcuno pregindicare all'unione, che con loro avrebbe avuto sempre nella maestà divina; (a) Quindi lice iziatosi per l' ultima volta da S. Macario non senza lagrime di ambedue con afferire, che sperava ritornare con il tempo alla visita di quei Luoghi Santi ; si parti finalmente da quelli alla volta della Chiesa sua Spota.

Frattanto saputasi in Ancona l'elezionie del medesimo in suo Pastore, non pare facile il spiegarsi con quanta ansietà venisse atteso da Fedesi, che vi erano per sama informati del-

la gran sorte di dover avere un Vescovo si Santo.

Finalmente dopp felice viaggio, eccolo giunto in Ancona (b) tra le acclamazioni de suddeziti, che tanto il bramavano, e refi a Dio li dovezi ringrezziamenti per tal motivo; si accine al governo della sia suddetta Chiefa, adoprandosi colla parola di Dio, e sua grand' esemplarità a tutto potere di convertire il rimanente del Popolo alla Fede Cristiana, ed al miglioramento de' costumi li Fedelia, che, vi erano.

Nel tempo fiesso, è da creciere, che avrà dato patre del suo arrivo al sommo Poutrâne, e Imperiali Sovrani, ed è probabile ancora, che siccessivamente si sa portato anche si Roma alla visita insienze di quei Santuari, e del Romano Portefice, con far prontamene alla sua Greggia ritorno.

(a) Circa la sua partenza da Gerusalemme.

(b) Ed arrivo in Ancona.

S. 44. Non si sa precisamente in qual luogo della Città tenesse egli dal bel principio la sua dimora; mentre ne pure à noto se in quei primi tempi, ne' quali erano di fresco cessate le persecuzioni con la conversione dell' Imperator Costantino e non era per anco universalmente abbracciata la Religione Cristiana, vi sosse in Ancona Abitazione propriamente destinata per il Vescovo, la quale, quando vi fosse all' ora stata, non pare da meglio congetturarsi, che dove fu poi eretta la Chiefa in onor di S. Stefano, (a) il di cui culto in Ancona antichissimo, ebbe principio con la cognizione della Fede, poco dopo la Passione di Nostro Signore; come s' inferisce dal sasso conservato nel Reliquiario della Cattedrale di tal Città, uno di quelli che lapidarono S. Stefano suddetto, quale su por-, tato poco dopo in Ancona, come racconta S. Agostino Serm. de diverf. Tom. 10. Serm. 31. e 32. dove dice che : Ex illo tempore capit ibi effe memoria S. Stepbani . E ripiglia poi : memoria amiqua ibi erat, & ibi est, quali parole memoria S. Stephani, fignificano, o Chiefa, o Oratorio, ovvero Altare in onore, e culto di detto Santo eretto.

§. 45. Ma quando non vi fosse stata per il Vescovo Cafaconvamiente, e propria, si da luogo ad altra congettura, (b) ed è, che nella stessa controlla della Città essendi a la Parrocchiale di S. Marco antichissimo Monistero de Padri Crociseri dell' Ordine sopradetto infituito da S. Cleto, di cui era Propagatore l'issesso. Ciriaco: pare che iui possa detto Santo aver tenuta la sua dimora nel caso, come dissi, che Abitazione Vescovile non vi sosse si con mone di sono della considera de eretto all'or fi. rovassa detto Monistero come pare credibile; mentre avendo S. Cleto sistuatio quell' Ordine per l'alloggio de Pellegrin a Roma diretti; la Città di Angora era mosto adattata ad un tal fine per la sua situazione, e per la facilità d'esquirit, a tressa la cognizione della Fede, che vi era, e de Fedeli che sempre vi sono stati, come comprova il culto siddetto.

Che sia poi tal Monistero antichissimo si deduce a maraviglia dall'avervi vestito l'abito di detto Ordine S. Liberio altro Protettore della Città medessima verso l'anno 420. come si tiene memoria nell'Archivio dell'issessa Parrocchiale, come

(a) Congettura intorno al luogo della sua Residenza in An-

(b) Altra congettura più probabile intorno al luogo della sua Residenza. afferma Lando Ferretti Ist. d. Anc. lib. 2. come afferiscono (con sbaglio però nel tempo) il Sarac, nelle sue notizie Istoriche d'Ancon. part. 2. pag. 73. e Filippo Ferrati catbal, San-

Etrum Italie 23. Maii .

S. 46. Nè si credesse alcuno, che all'ora tal Monistero avese avuto il principio; (a) poichè il contrario apparisce, e che antico fosse anche in tal tempo; Ed in conjerma di ciò giova il riflettere; che dal Martirio di S. Ciriaco seguito l'anno 363. alla vestizione di S. Liberio accadatta vesso il vestione di S. Liberio accadatta vesso il viò di cono viò alla sine maggior distanza d'anni 57. e perciò, siccome. S. Cieto aveva l'Istituzione esseguita; a, come si raccoglie dalle allegate autorità; non può pensarsi in altro luogo tal escuzione, se non dove è memoria di esseryi stato qualche Monistero; come appunto è nella Patrocchiale sudderta: Mentre; dove non è tal memoria; non vi è occasione di pensarlo: Per conseguenza deve concludessi; che detto Monistero in Ancona; o l'ha sondato S. Cleto, o altri prima di S. Ciriaco, o l'istesso. S. Ciriaco, o l'istesso. S. Ciriaco, o l'istesso. S. Ciriaco, o l'istesso. S. Ciriaco, o l'istesso s. Ciriaco, o l'istess

S. 47. Ma prescindendo da ogni altra congettura nel proposito, in cui siamo, di parlare del Santo Vescovo Ciriaco,

non può negarsi questa verità.

O S. Ciríaco trovo in Ancona tal Moniflero già eretto; o non vi rinvenne detta Istituzione eseguita; (b) se ve lo trovo; siccome egli era a detto Ordine spettante, come Propagatore; deve inserirsi Dunque, o vi ha dimorato, o alme, no vi ha senuta frequente pratica.

O detra Istituzione lui non trovovi alla sua venuta eseguita; e deve senza difficoltà dedurs: Dunque esso è stato il Fondatore del medessimo. E che sia il vero: si venga alla rissessime, che l'esser propagatore di un tal'Ordine, porta con se s'avere qualche Monistero sondato, e così l'Ordine propagato.

Ciò Tupporto, e nel cafo, che in Ancona non fosse all' ora tall' Ordine, riftettiamo un poco; doper mai può aver detro Santo fatta simil fondazione, se non in Ancona? dove egli era Vescovo, e dove teneva il maggior impegno del suo Santo zelo, e di propagare il Culto della Santissima Corce. E vaglia il vero, in nessua nattro luogo abbiamo ragione di ciò congetturate, mentre come abbiamo già detto dopo la sua conversione alla fede Cristiana, fu lui eletto Vescovo, e Ve-

(a) Circa il Monistero de' Cruciferi in Ancona.

<sup>(</sup>b) Probabilità intorno a tal Monistero, che era fondato prima della sua venuta in Ancona, o su da lui sondato.

fovo d'Ancona: In Gerusalemme dove si rittovava nella sua conversione, poco più si trattenne; onde non averà sorse avera sor si nel poco spazio instinciente tempo a ciò sare. Dunque in Gerusalemme può dirsi, che tale sordazione non sece, e se nor la fece in tal Città; dove mai potrà averla fatta? poiche non si fa, che in altro luogo sia stato, se non in Ancona, dove ha tenuta la sua Residenza a seconda del suo obbligo dall'anio 327, al 363; in cui seconda del summe ristorno, alla vista di quei Santi luoghi, ed in breve spazio coronb il fine della sua vita con gloriolo Martirio,

§. 48. Dúnque da quanto fi è detto nel precedente §, chiara rifuita la probabilità del luogo, in cui può egli averavuta la fua Refidenza, o continua, o frequente, ed il gran fondamento di avere in Ancona (quando già non vi foffe flato prima di lui) iltituito il Monifero, o fia Ordine del Religiofi Crociferi, di cui fu lui sì zelante Propagatore, col fine di render fempre più universale la venerazione vecto la Santifia-

ma Croce.

Ma volgendo ora lo sguardo alle sue rare prerogative che lo rendevano Santo; quantunque manchino delle medefime particolari notizie, attesi gl'infortuni, a' quali detta Città fu tante volte foggetta, ed in essi spogliata delle antiche memorie, come a suo luogo si dirà; contuttocio, e la qualità della strepitosa conversione alla fede, che lo fece riconoscere perfetto fin da quel primo principio, ed il suo prodigioso fine, nel quale fece pailaggio alla Gloria del Cielo, con certe riprove, che di tutto ciò abbiamo: fanno riconoscere con cerrezza quale fia flato il rimanente della fua vita; onde non può dubitarsi che nella continua residenza nella, sua Chiesa non tralasciasse parte alcuna dell' Appostolico Usficio, (a) a cui, pienamente soddiesacendo sosse diligentissimo in procurare il bene de'fudditi, ed in allontanare da loro ogni male, ed ogni danno: Riprendesse li vizi, lodasse la virtu, predicasse, e non lasciasse cosa veruna, che gli convenisse di fare, appieno soddisfacendo agli obbligi del suo ministero. E siccome la carica Principalmente degli uomini Appostolici è travagliare senza ripolo, e mai lasciarsi trovare oziosi ; perciò deve potet dirii di lui quello di se diceva S. Paolo, che il suo vivere non era a fe stesso; ma tutto del divino Redentore, Vivo ego, jam non ego, fed vivis in me Obriflus, seguendo in tutto di Ge-

<sup>(</sup>a) Maniere proprie che devisio in lui supporsi praticate nell' esercizio del suo Appostolico impiego.

sti le vestigie, e portando a tutti la di lui cognizione, ed amore; Tanto che essendo allora in Arcona minore il nuine ro de Crittiani per esser di fresco cesse deste le persecuzioni de medesmi con la conversione dell'Imperator Costantino, come siè detto, certamente lui fadopto con islanciabile zelo a render universale il culto della Cattolica Religione; a tal fine non cessando di predicare, ed in tal guisa scuotendo dalla falsa Religione il fuoi sudditi, il convertiva alla fede.

Non è però da credere che gli mancassero ostacoli, è che li più ostinati Insedesti non facessero i loro ssorzi per tender nulli i soni Appostolici impegni; niente però eggi curando le molte difficoltà che insorgevano, nè sgomentandosi il di lui gran Cuore, attaccava; or questi pi or quelli privatamente, come è da credere; nè tralaciando lè pubbliche Funzioni; disputava ora con uno, ora cèn più di quelli, nelle qualloccassoni rimanendo molti tocchi da Diò desiderosi di avere non tizie più efatte, non avranno lasciato di chiedere particolari sitruzioni; de egli sempre pronto a tutti, avrà fodsistatto con Dottrina sì soda, e còn maniere tanto cortesi, che son meno. sarà rimassa legata la volontà, che convinto l'inselletto: la doleczza, e modestia Angelica avranno rela al suo zeto Appostolico sempre sicura, e facile l' enfratà in tutti i cuori, ancorchè softero di crudellissime Fiere.

Il predicare più volte il dì, disputare, sar dottrine Crissiane, vistat infermi, sovvenite à bilognosi, e statanto usare per se temperatissimo vitto e comine, saranno state le maniere, con le quali quanto più si farà indebolito, e siconato il corpo per li patrimenti continuati; tanto più si sara veduro infervorato, e riavigorito lo spirito di lui, mercè la piena delle grazie del Cielo ; dalle quali restava soprafatto.

Non avra però egli tralafciati il fioi efercizi frieriori a fud profitto, coi quali avra fenza dubbio fantificate turte le azioe, ni anco indifferenti, e fi fară finatefiuto con una fermezza tanto eguale di fpirito, che non mai fi fară forta in lui mutazione.

Avrà affiftito con somita modellia li giorni schivi a divini Uffici, ne divià tralasciato di fare con solonnità turte le Funzioni Ecclessattiche; non avrà ammesse alle ordinazioni se son Persone esaminate rigorosamente circa la dottrina, e approvate con buona sama circa i costumi. Non avrà tralasciato di visitate da se le sue pecorelle, e Passori subordinati, e non non l'avranno distolto da quelle satiche ne rigidezze di stazioni.

g.o.,

gioni, ne' pericoli di viaggi: Da perttuto oltre la dottrina Criffiana avrà fatte, ora prediche, ora Istruzioni pratiche; avrà raccomandata la frequenza de' Santi Sagramenti; tanto che col suo zelo, accorgimento; e pazienza avrà tolti il sandali, e gli abusi; avrà concordati gli animi, e guadagnati i Papoli a Dio, e fatto quanto avrà saputo inventare l'ecoico suo zelo.

S. 49. Siccome poi tutti quelli che fono impegnati a condur la lor vita fra qualunque condizione di Gente, hanno mestieri di certe Virtu Eroiche, le quali non mai mutano sembiante; e se bene il popolo non applaude, perche non vivede cose straordinarie; se ne compiace estremamente Iddio , e gli Angeli ne gioiscono. Or di queste non è da porsi in dubbio, averne fatta buona provisione il nostro Santo, e posto infieme ciò, ch'è comune nel Mondo, e ne' Stati Religiofi, ricercato con particolare studio il più perfetto, ne abbia formato in se medesimo un' esemplare di nobilissima perfezione, viva forgente di tutte le azioni comuni fatte da lui, il quale a guisa d'uno specehio raccettando tutti gli 'oggetti, nulla smarrisca del suo vago, e del suo bello (a) Iddio per farlo divenire l' Anima (per così dire) di tutti, gli avrà conceduta un' aria di volto lieto, e gioviale : la voce dolce, e piacevole, la maniera, e il tratto naturalmente cortele per poter dire con S. Paolo . Factus sum Judais Judaus , ut Judaes lucrarer: Fuctus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem, omnibus omnia fuctus sum , ut omnes facerem salvos .

E se la principale, e come sondamento di tutte le virth à la sede de rivelati misteri, quanto eminente si sosse conocersi dal molto che operò in vantaggio della fede medesima giusta il

fin qui dotto, ed a quello si dirà in appresso.

Da fede tanro viva, ferma, ed universale nasceva una generosissima considenza, con cui dal Cielo sperava ogni suo be-

ne, ed ogni ajuto.

Qual luggo poi avesse nel di lui Serasso cuore la carità, ed amore verso Iddio, è facile il ritrarlo nel modo medesimo, se tanto ne dimostro nel propagare con si grande attenza la venerazione alla Santissima Croce; quanta, e mai quanna ne avera avuta verso à chi si ni quella per nostro amore consisto? e quanta maggiore nel sossirio con tanta ansietà, e

<sup>(</sup>a) Furno in lui in grado molto eminente tutte le Virtu T eo-logali.

collanza il lungo crudele, e sì qualificato martirio ? non potendosi dare (come insegna S. Paolo) prova maggiore dell' amore verso Iddio, quanto il porre la vita per lui.

Deve dunque dirfi, che l'amor verso Dio era in lui perfettiffimo, e che non solamente era un amor tenero contemplativo; ma generolo, magnanimo, e reale, che lo faceva fempre stare occupato con un santo servore in tutto ciò che si rappresentava di gloria del suo Signore, e Iddio insomma deve dirsi, che l'amor divino, in cui consiste la vera Santità; era posseduto dal nostro gran Santo in un grado molto, e ben molto eminente .

Un tale Amore, (a) di cui ardeva sempre mai (assolutamente deve dirsi ) lo rendeva compassionevole, liberale, osticioso, divoto, semplice, umile, paziente, libero, forte, pacifico, benigno, cordiale, prudente, casto, ben regolato, serio, grave, temperante, modesto, e crocifisto con quello del fuo Redentore; al quale ancorche donasse tutto il suo cuore fenza mai torgli il donato; ne faceva parte al Proffimo fenza far "divisione : il medesimo cuore che aveva nel cuor di Dio, era quello che aveva nel cuor di rutti gli uomini senza mai torre l'unione ch' egli aveva in Dio, e con Dio .

· Questi due amori , siccome sono inseparabili , nascono , vivono, e muoiono insieme : e perciò deve dirsi, che S. Ciriaco, il quale su ardente nell'amor di Dio; su altresì eccellente in quello de' Proffimi, il quale lo rendeva tanto follecito, e desideroso del bene non solo spirituale di tutte 'le anime , che tutte averebbe voluto renderle perfette, ed unite a Dio, ancorche lontane ; ma anche del temporal bene de' medesimi , che con tenerezza, e compassione d'affetto rimirava per sol-

levarli ( se poveri ) nelle miserie, e necessità.

6. 50. Se dunque sì eminenti nel nostro Santo furono la fede, e la speranza; e si ardente la carità verso Dio, ed il Proffimo; chi non dedurrà per necessaria conseguenza l' alto grado d' Orazione, e contemplazione, in cui lui trovavasi unito con Dio , e la fomma fua divozione , ed amore verso la gran Madre di Dio, Angeli, e Santi, essendo impossibile in chi possiede in grado sì eroico dette virtà, che non vi sia corrispondente accompagnamento dell' Orazione, e Divozione (b),

(a) Ed un amore verso de' Sudditi , e altri Prossimi molto insenfo .

<sup>(</sup>b) L'Orazione, e Divozione con l'accoppiamento di tutte Paltre virtà devono in lui effere state in grado eroico.

Ed essendo che l' Umittà fra tutte l' altre virtù ella è una perla di prezzo ineltimabile , e pare che dia lo Smalto ed il colorito a tutte le Virth per renderle più amabili, non vi è motivo di dubitarii, essere stato di questa ripieno il cuore del nossiro Santo ; mentre nel grand impegno di rendere univer-falmente venerata la Santissima Croce , in cui tanto S. umi, liò il Nostro Signore Gesì Cristo, ben mostrava simar tal virtù , come prezioso germoglio del cuore del Figliuolo di Dio, e della sua Santa Madre.

Molto meno potrà dubitarsi della rassegnazione dello spirito, del cuore, e della di lui volontà, viva forgente della pazienza invincibile, che egli mostrò nelle occasioni, come ad evidenza riconoscerassa da quanto si dirà in appresso intor-

no al suo generoso Martirio.

Ed essendo stata in lui ogni virtù si risplendente, non può negassi certamente, che in grado molto eminente abbia egli ancor conseguita e la temperanza, e la cassità, virtù troppo necessarie ad un Prelato Evangelico, e di inseme con esse la modestia, vyeste la più preziosa, che abbia la Cassità, ed ogni

altra virtu.

§ 51. Cost adornato di tîtte le virtù ademple perfettamente le parti di vigilantifimò, e fervorossifimo Vescovò S. Ciriaco, nella Città, e Dioces d'Ancona per tutto il tempo, in cui vi tenne continua la sua Residenza, per anni trentalei, (a) cioè dall' anno del Signore 37. come si è detto, sino all' anno 363, in cui ardendo di desiderio di visitare nuovamente i luoghi Santi di Geruslalemne sua Patria, si risolte cola portarsi con animo di pos fare, quanto prima ritorno a lla stessa su chiefa, e a tal sine disposto, quanto correva per il buon regolamento della medesima nel tempo della sua lontaniaza, s'accine al viaggio.

Quivi è da riflettere, qual fosse il dispiacere del Popolo tutto in sentire, che doveva per qualche tempo sossimire la lontanianza del suo diletto, e Santo Passore, se si considerano le di lui rare prerogative, che tanto lo rendevano amabile! Ma egli dopo aver ustata ogni parte per conoldarlo con afferire il pronto ritorno; si pose alla sine in viaggio, nel termine del quale al principio dell'an. 363. giunse con sino molto contento a rivedere la Santa Città di Gerusalemme, dove sotto le universali acclamazioni su accolto da suoi Concie

(a) Dopo la Refulenza continova d' anni 36, in Ancora, volle portarsi in Gerufalemme alla Visua di quei luoghi Santi.

tadini, e da S. Cirillo Vescovo allora della medesima, ed aĥelando sempre il suo cuore all' augumento dell' Evangelica fede in quelli della sua Patria, s'accinse con qualche Predica alla maggiore propagazione della medesima nel tempo istesso, che antiava facendo la visita di quei Santi luoghi con soma tenerezza di divozione.

. S. 52. Or qui sta bene riflettere , qualmente l' Eterno , e Grande Iddio, il quale è verità infallibile, come già a fuoi Appostoli promise di dover esser con essi loro sino alla fine del Mondo : ero vobiscum usque ad consummationem seculi; così. ha la fua Chiefa sempre mai difesa, e in ogni tempo protetta, ficche in ogni travaglio, e persecuzione di lei l' ha proveduta di Uomini, che la proteggano con la vita, che la difendano con la dottrina, e che l'esaltino con gli esempi. Fra questi deve annoverarsi il nostro S. Ciriaco, il quale nella determinazione fatta dall' Apostata Giuliano allora Imperatore d'istituire in Gerusalemme una certa sorte di Credenti contrari alla vera Religione : contro una tal tempesta provide Dio, che detto Santo si portasse in Gerusalemme in quel medesimo tempo alla visita di quei Santi luoghi ; acciò con la fua vita, dottrina, ed esempio si opponesse a detto istituto, e confermasse li Fedeli nella Cattolica Fede .

Era detto Imperatore mess prima di S. Ciriaco giunto in Geruslalemme (a) per di Il portatsi con numeroso efercito a reprimere le molestie arrecava alle Provincie Romane Sapore Re di Persa. Dopo fatta una tale Istituzione, col benefizio dela quale credeva aver maggior feguito nella determinata Guerra, persuadendosi, che per estre stata quella Cirtà Madre della Cattolica Fede; s'arebbe stato facilimente il suddetto sistituto con più servore abbracciato, ed in tal guisq il suo Efercito si starbebe reso più numeroso, come racconta nelle sue Notizie issociato da Annan es de Eutropio, che presenti in esta si trovarono: Zossimo sib. 5, cap. 1, citato dal Baronio ne' suo Annas. Escl. e ne parla anche Dionisso Petavio Rat. temp. p. 1. lis. 6, cap. 1, citato dal Baronio Rat. temp. p. 1. lis. 6, cap. 1, citato dal Baronio Rat. temp.

§, 32. Fin ragguagliato l'Imperatore dell'arrivo del S. Vefeovo Ciriaco, e conie con la fua predicazione propagava la Cattolica Fede, e in tal maniera opponevafi alle fue idee; onde per mezzo de fuoi Famigliari procurò prima con offerte

<sup>(</sup>a) Poco prima di lui giunse in Gerusalemme Giuliano l' A-postata Imperatore.

di donativi, Offizi, e Cariche persuaderlo di appigliarsi al suo Instituto: Ma siccome venne poi avvertito, che nulla giovavano le fatte esbizzioni, e che anzi si chiamava da quelleof-feso, pensò l' Apostata chiamario alla sua presenza, dove pervenuto il Santo, siu dall' simpératore con cortessissemenairee, non solo ricevitto, ma ancora con gran lusingshe esortato di abbracciare la da lui principiata Istituzione, ed arrendessi a' suoi consselli.

Ma Ciriaco maggiormente offelo per tali lufinghe troppo contrarie al Sagro di lui Carattere, fenza far conto alcuno della Imperiale persona gli diede un' alterata negativa, e si par-

rì dalla fua prefenza.

Volle nondimeno l'Imperatore; che Ciriaco da lui tornalfe e lafciando le doleezze, colle quali l'aveva la prima volta ricevifio, tráttato; e parlato, gli fi moltrò tutto afpro; e fedenato; (a) egli però nulla temendo; fenfatamente fempre rispondendogli partifi da lui nuovamente fenza moltra del medelimo alcuna loggezione; e gli lafciò una Scrittura, con la quale delli fuoi mal fondati malvagi penfieri; principiati errori, e intraprelo, Infittuto lo confondeva.

Del che maggiormente sdegnato Giuliano so fece carcerare, e comando, che sosse tormentato nella destra mano, come riferisce Giacomo Preturo, de Invent. SS. Crucis lib. 1.

cap. 6.

Sapurofi dal Santo l' ordine dell' Imperatore costantemente disse: Che si eseguise pure la crudeltà di Giuliano, e che ben voloniteir riceverebbe qualunque anche mutilazione gli venisse riceverebbe qualunque anche mutilazione gli venisse ficitto contro la Fede di Gesti Cristo, quando era Ebreo, come afferma Adricomio Cristiano Theat. Ter. Sanct, part. r. num. 142., soggiangendo, che sempre più branava unirsi al Crocessiso Signore con qualsivoglia tormento, e colla morte medelima, te gli venisse ordinata.

Si venne pertanto all' efecuzione del decretato tormento, di cui tanto variamente parlano gli Scrittori, che troppo lungo riefcirebbe il riferirlo: Solo dirò ciò, di cui tutti convengono, che fu dal Santo con eroica intepidezza foffetto; e che

(b) E tormentario nella destra mano.

<sup>(</sup>a) Prove l'Imperatore prima con lusinghe, poi con minaccie distorlo dalla Castolica Religione, ma non giovando al suo intento, lo sece carcerare.

fu il di lui primo Martirio, come Beda conferma, che per la

SS: Fede gloriosamente sostenne ...

. S. 54. Per tal costanza al maggior segno alterato il Tiranno fece liquefare del piombo, e a viva forza glielo fece bollente per la bocca gettare nelle viscere, e ( a ) questo fu il secondo Martirio; nel quale perdè Ciriaco la loquela per lo spazio di due ore, come dicono li fopracitati Scrittori ; ma poi per Divina virtù rinvigorito a sostenere maggiori tormenti diffe! Christe, lumen aternum inextinguibile, splendor mortuorum, vita peccatorum, propitiator errantium, reductor, & redemptor, benedico te Domine Deus meus; quia dignum me fecili participare cum Sanctis Martyribus tuis: come fi legge nelle lezioni del Breviario, o Offizio intitolato: Commemorationes Patriarcharum, Prophetarum, tam Martgrum, quam Confefforum, una cum eorum Officiis per Menfes distinctis; ac San-Storum Ter. Santt. locorum ad formam Officii novi redattis pet Fratrem Melchiorem Antuerpiatem Belgam Regularis Observantia Franciscane Familie, Provincia Romana Alumnum Venetiis 1613. apud Misserinum impressum ..

S. 55. Accresciuta la collera a Giuliano, é grandemente infiammato dal vedere il Santo, e paziente Ciriato dal fofferto tormento rinvigorito; lo fece spogliare, ed ignudo distendere fopra di un letticinolo di ferro, a modo di graticola con la faccia all'ingiù, e poi fattolo ungere per tutto il corpo con seto e sale insieme mischiato, e fatto accendere il fuo-

rboni, lo sece così acerbamente tormentare, e con ttere. (6) E questo su il terzo Martirio, nel quamai dolersi del tormento, che pativa, Ciriaco conte recitò quell'Orazioni, che nel citato Brevlario fi e tta le altre le seguenti : Veni , Domine , in hoc juaufer a me multitudinem dolorum : Ecce enim propter um bec patior . .

Vedendo intanto il crudele Apostata persistere, (non a fur avanzata età ) il nostro Santo sempre più, coella Fede di Gesù Crifto , e resistere con ammirabile alli riferiti acerbi tormenti; così lacerato, com' era ne' medesimi, lo timandò alle carceri, dove dalla di

Tedendo poi la sua costanza fece gestargli per la bocca nel-

e piombo bollente.

Dopo lo fece ignudo stendere con la bocca all'ingiù in un ferro a modo di graticola con fuoco di carboni accesi forfece in tal positura battere con vergbe.

lui dolente Madre chiamata Anna ancor vivente, ed in ett decrepita su vistato, e con gran spirito alla pazienza, e con stanza nel patire per la Fede maggiormente animato. Qual cosa venuta a notizia dell'empio supratore, ordinò, che quella buona Madre sosse legata, e in alto con l'issessi supratore, ordinò, che quella buona Madre sosse legata, e in alto con l'issessi supratore la supratore dell'entre supratore con tegole di serro si sosse con lampade, e fiaccole accese sosse accese sosse alla con la supratore reservatore reservatore supratore suprator

Immediatamente il Tiranno volle fare l'ultima pruova di S. Ciriaco per indurso al suo sistituto, e credenza; e perciò fattolo nuovamente condurre avanti di se, così mal ridotto com' era si adoprò in esortarlo a detestare la Santa Fede, e

facrificare a' fuoi Dei .

A tale indegna propofizione rispose il Santo, che ringraziava Dio ben di cuore d'averlo fatto degno di patire per la sua SS. Fede, per la quale intendeva di vivere, e di morirè; e detestando con santa libertà la pessima condotta del malvagio Imperatore; si affattoc con ragioni le più efficaci di persuaderlo a lasciare d'intrapreso Istituto, e detestarne li abominevoli errori con far ritorno alla vera Fede di Gesh Crifto, da cui gli verrebbe ustar misfericordia.

Da tale esortazione benche fatta con somma grazia inserito oltre modo il crudele Imperatore comando, che immantinente sosse controle dell'accompanti dell'accompanti a seria quest'estetto ivi preparata da un certo Incantatorè, chiamato Amonio seguace di Giuliano, e suo sistituto (6)

Fu prontamente eleguito un tal ordine : Ma il Santo facendo Orazione a Dio non ne riceve nocumento alcuno ; anzi quegli abominevoli animali fubito morirono : e questo su il

fuo quarto Martirio.

\$.57. A 'tanta maraviglia rifettendo P. Incantatore, convertifi alla Fede, dichirandofi pubblicamente Crifiano, e non più feguace dell' Apoftara Imperatore, a cui mancando affatto la íperanza del fuo difegio, dopo aver fatto decollare Amonio, e fatto cavare Ciriaco dalla foffa de morti ferpent;

(a) Rimandato poi alle Carceri fu ivi vissitato da Anna di lui Madre in età decrepita ancor vivente, e da lei animato alta costanza: Sapusolo l'Imperatore, la fece crudelmente tormentare, e così motire.

(b) Fece successivamente gettar Ciriaco in una fossa di ve-

lenosi ferpenti ivi preparati dall' Incantatore Amonio .

prdino, che fosse egli messo in una caldaja d'oglio, e sol, so bollente, (a) dove armato del segno della SS. Croce, da lui sempre praticato in ogui azione, e entrò il Santo Vescovo sempre puù contento di patire per amore di Gesù Cristo: E questo su il quinto Martirio, in cui parimente si da Dio preservato dalla morte con sommo universale stupore.

§. 58. Vedendo Giuliano, che nè pure in questa occasione si sgomentava punto Ciriaco, anzi con più servore che mai predicava la Fede di Gesù Cristo a' circonstanti con profitto încredibile de' medesimi, de' quali li Fedeli si confermavano, e li Gentili si convertivano alla Cattolica Religione, pieno di rabbia, e furore, gli fece da un Soldato trafiggere con una spada il petto dentro la stessa caldaja alla sua presenza, e con quest' ultimo, e sesto Martirio, rese il Santo Vescovo Ciriaco gloriofamente l'anima a Dio in giorno di Sabbato il primo giorno del Mese di Maggio nell' anno 363. (6) della nostra falute su l'ora ottava del giorno in età d'anni circa 70., e 37. della sua Conversione dall' Ebraismo alla Santa Religione Cristiana, come scrivono Monsig. Pietro Gallesino nel suo Martirologio al giorno 4. di Maggio, Lando Ferretti nella fua Istoria d'Apcona al lib. 2., il Satacini al luogo citato, e moltissimi altri Scrittori di somma autorità da me citati nelle presenti notizie, nel riferire l'Invenzione della SS. Croce. Ma qui sta bene, che si ristetta al seguente dubbio, ed al

di lui scioglimento.

Se fi avelle a far nuova offervazione sopra il Sagno Corpo di quello Santo più minuta di quella fatta ultimamente nella riferita ricognizione: Si domanda, se sarebbe cosa facile riconoscere in esso il segno della ferita, che neila consumazione del Martitio pati il medesimo? A questo dubbio si risponde, che detto segno è assolutamente difficississimo a riconoscere si, poiche si tratta di una ferita fatta con la punta di una spada specialmente dopo il lunghissimo cosso di quattordici Secoli, quali compiri dal riferito Martirio seguito l'anno 363., ed in un corpo tutto dissecto ne' suoi Integumenti, come

(a) Dalla maraviglia in vodere, che li ferpenti nangli fecvo nocumento; ma morirono, convertifi Amonio; onde l'Imperasere fastolo decollare, fece in una caldaja di folfa, e oglio boltente collocare San Ciriaco.

(b) Arrabbiato il Tiranno in vederlo sempre più costante, lo sece trassiggere con una spada nel petto, ed in questa muniera merì il primo di Maggio nell'anno 363, in età d'anni circa jo. sparifice dalla più volte lodata relazione, anzi pare, che pofla più tosto dirii impossibile il potersi più riconoscere ora il fegno d'una trasfitura di punta: Nella risolazione di questo dabbio, non ho creduto sidarni del mio giudizio, ma consultarene persone perite, le so ritrovate totalmente conformi al

detto fentimento.

Acciò che poi anche il Leggiore di queste norizie possiristlettervi, trasferiverò quivi le parole medesime del Sig. L'uigi Stampini Chirurgo d'Ancona notate nella relazione del riconoscimento seguito l'anno 1755, alle ore 22. del giorno 20. di Decembre, colle quali esprime, che sin tirtovato, e riconosciuto, un cadavere coperto con tutti i suoi Integumenti diffeccati ja riferva, che nella parte finsistra dell' Abdome è tutto consumato, come anche nella parte posteriore dei Femori: Il resto del cadavere è tutto compito, se non che vedesi mancante di due denti mascellari nella mandibola superiore della parte deltra: le rissessimi colla stessa relazione emanate nell'anno 1756, pongono maggiormente tutto ciò nel suo lume se però a quelle rimetto il Leggiore medesmo, senza che. lo qui più oltre mi allunghi.

Ora proseguiro a dar le notizie, che posso, di questo San-

60, dopo la confumazione del fuo gloriofo Martirifo. §. 59. Fu succeffivamente il di lui S. Corpo con quello di Anna sua Madre, e del suddetto Amonio da Fedeli di Crifito, che a quel tempo in Gerusalemme si ritrovavano, con somma riverenza sepolto nel Golgota alle radici del Monte Calvario, dove giacque la SS. Croce nascosta: (a) Tutto ciò si afferisce da citati Saracini, Ferretti, Filippo Ferrari nel Catalogo de' Santi nel giorno 4. di Maggio, da Giacomo

Preturo de Inven. SS. Cruc. , e da altri fopracitati .

Qual sosse la divozione di quelli abitanti verso detto Santo Vescovo, e Martire loro Concittadino, e verso il di lui Sepolero i quali sossero le premure de' medesimi, in implorarne l'intercessimo e validissima appresso Dio, e quali le grazie da loro ottenute, e li miracoli da esso operati dopo la sua morte preziosa: lascio ristetterlo a chiunque considererà, che la sua orversione, vita successima, e strepiroso Martirio è stata una piena di continuati prodigi.

Qual poi fara flata la commozione universale di tenerezza, ed amore negli Anconitani, quando participarono la nuova di sì

<sup>(</sup>a) Il suo Sagro Corpo su seppellito alte radici del Golgota, ove giacque la SS. Croce.

di sì fegnalato Martirio feguito nella persona del loro amatissimo Padre, e Pastore I. Non è d'uopo qui farne il racconto, potendo ciascuno da sè stesso maggiormente rister-

terlo .

S. 60. Ora, ch'esposto abbiamo il Martirio del S. Vescovo Ciriaco, ed afferito, effer seguita in Gerusalemme la sepoltura del di lui Sagro Corpo; siccome il medesimo si ritrova in Ancona, è ben conveniente di riferire, come in tal Città ne fia feguita la traslazione, intorno alla quale fono molti quelli, che parlano, e tra gli altri li citati Saracini, e Ferretti, e nelle sue Cronache d' Ancona Lazzaro Bernabei ; diafeuno de' quali ha detto il vero in quanto alla fostanza della traslazione; ma in qualche cosa non sostanziale vi è qualche piccolo sbaglio, (che sarebbe lungo il riferirlo) in quello hanno detto, e si rinviene dalla concordanza de' tempi con la verità dell'Istoria: Onde chi ha creduto non doversi ad Ancona la gloria di aver avuto per Vescovo un tal Santo, ha data infieme una fomma eccezione al riferito dalli fuddetti. Io dunque dopo avere tutto ciò letto, e fatti tutti li rincontri con la verità istorica, asserisco esser seguita la traslazione nel modo feguente.

Onorio figlio di Teodosio primo Imperatore d'Oriente dopo la morte di detto suo Padre venne in Italia, e pose la sua resistenza in Ravenna in qualità d'Imperator d'Occidente l'anno 398, della nostra salute; e restando suo fratello Arcadio all'Imperio d'Oriente, condusse seco Galla Placidia sua Sortella Germana, che contrasse un dopo l'altro più Matrimoni, de' quali non sa al caso presente la parlare; dal Baronio, Panyino, Petavio, ed altri tutto ciò si raccossie.

Accadde, che nell' Anno 400. volle Dio, che fi trovasse il Sagro Corpo del Santo Protomartire Stefano, e siutono tanti li prodigi accaddero in tale occasione, che si rese per tutta la Cristianità universale la divozione verso si gran Santo, come si legge nel Breviario Romano, e nel Vigliegas al gior-

no 3. di Agosto, e altri.

Galla Placidia in modo affai párticolare ne fu divotifima, e fece in più Città erigere Tempi in di lui onore, e s'aputo, che in Ancona sin dal tempo del di lui Martirio, era in somma venerazione conservato un pezzo di faso, uno di quelli, co' quali su lapidato, sece fabbricare appresso al Città nella sommità del Monte Affagno, e nella cima del Borgo da Dorrici edificato, una nobil Chiefa as onore dello stesso, una robili Chiefa as onore dello stesso appresso.

si adoprò, che sosse Chiesa Cattedrale con determinazione di farvi portare da Gerusalemme il Corpo del medesimo.

A dare esecuzione a quanto aveva determinato successivamente s'accinfe, e con l' alta sua autorità praticò tutti gli impegni, e premure. Ma il Clero, e Popolo Gerosolimitano con tutto rispetto scutandosi di non poter volontieri condiscendere alle di lei efficacissime istanze, col concedere il corpo di chi aveva sparso il primo sangue dopo la morte di Cristo; promisero in vece di quello mandare in Ancona l'altro del Martire S. Ciriaco Vescovo già stato della medesima . Quali scuse, e promesse essendo state ammesse da Galla Placidia, si venne per parte delli suddetti Gerosolimitani all' adempimento della promessa : Onde posero il Corpo di S. Ciriaco dentro una cassa di Cipresso, è questa dentro un'arca di fino marmo nobilmente lavorata; e in si fatta guisa imbarcata ne fecero per mare spedizione in Ancona, dove giunse l'anno 418. alli 8. di Agosto, nel qual giorno da lì in poi si è sempre celebrata, e si celebra tuttavia la Festa di tal traslazione: (a)

Fu nel medesimo giorno quel Sagro Corpo in detta arca, con fomma riverenza, e allegrezza del Popolo tutto ricevuto, e con le dovute folennità sbarcato, fu con l'accompagnamento di tutto il Clero, Pubblici Rappresentanti, e Popolo portato alla detta Chiesa Cattedrale di S. Stefano, (b) dove venendo con frequenza continua, e con fommo amore, e fiducia dalli Anconitani venerato, e pregato nell' occorrenze del suo validissimo Patrocinio il Santo medesimo, si esperimentarono a piena evidenza della sua assistenza savorevoli esfetti con riportarne grazie copiose nelle varie occorrenze si pubbliche, che private; tanto che di commune consenso l'elesfero per loro primo, e Principale Protettore. Oltre li citati Scrittori fi leggano Girolamo Roffi Hift. di Raven. lib. 1. anno 384 , e lib. 2. , il quale afferma avere in Rimino Galla Placidia fatto edificare un Tempio in onore di S. Stefano . Dionisio Pet. Rat. temp. p. 1. lib. 6. cap. 10. 11. 12. e Filip. Ferrari al luogo citato, che dice : Corpus S. Ciriaci ad Montis Calvarii radicem, ubi Crux Dominica reperta fuerat, conditum; postea Galla Placidia Augusta opera Ancona translatum est . E in oltre il Beda, e Galesino ne' loro Martirologi.

(a) L'anno 418. alli 8. Agosto su trasserito in Ancona.
(b) E nella Chiesa di San Stefano, e gl' Anconitani l'elesz
sero in loro Protestore.

§ 6.1. În detta Chiefa (eguitò a venerarii il Sagro Cotpo il S. Ciriáco fino all'atino 339., e così per anni 121., dopo il qual tempo per l'invasione fatta da Vitige quinto Re de' Goti alla Città d'Ancona, riferita dal citato Saracini, nel bib. 3. della 2. parte, relbo detta Chiefa diffrutta: Rimase però tra le rovine illeto nella stessa ara il Santo Corpo medefimo; Onde con deliberazione del Vescovo, Clero, e Decreto dell' Anconitano Senato su stabilito di farsene dentro la Città prontamente il trasporto nella novella Chiefa sotto il titolo di S. Lorenzo Martire, e dichiaratti la medesima Cartedrale, in luogo della rovinata di S. Stefano, (a) come raccossi esta dallo Resso Saracini al bib. 2. della 2. parte, dalle Cronache d'Ancona di Lazzaro Bernabei al cap. 6., e dall' Isoria d'Ancona di Lando Ferretti, ed altri.

Venutofi pertanto al punto di efeguirfi il decretato trafporto, s' unirono fra le rovine del Borgo, è Chiefa di S. Stefano, il Vescovo col Clero, il Senato, e Popolo tutto, e rivei rentemente apertata l'arca per ordine dello stesso processo alla sua presenza, si ritrovato in una casa di Cipresso il cenerabile Corpo intiero, ed incorrotto, e colle dovute solennita riconosciuto si il tutto, su dal Vescovo nuovamente chiuso nella cassa; del arca suddette, e con il più grandioso apparato, sonima divozione, ed universale allegrezza processionalmente esseguira ne venne la traslazione alla nominata Chiefa di S. Lorenzo, che dichiarossi Cartedrale nel giotno inseso.

to il di lui titolo venne chiamata.

Raccontano li citati Bernabei, e Ferretti che in tale congiontura si compiacque Dio accompagnare una tanta solennità con molti prodigi, quali possiono leggersi ne medesimi. (4)

E' ancora tradizione fiferita dallo siesto Ferretti, che un al trasporto si steeste per mezzo di due Giovenchi indomiti con giunchi legati all'arca, in meznorla di, che nella generale Processione, che si a oggi divino il giorno terzo di Maggio precedente alla Festa di 31 gloriosi Santo, si dispensa a tutti al sorte di Giunchi benedetti secondo l' immemorabile sempre continuata consueradine.

(a) Ripard in tal Chiefa fino all anno 539, poith's essential quella stata distrutta da Coti su in tale occasione trasserito alla muova di San Lorenzo, che su dichiarata Cattedrale in luogo di quellà:

(b) Accaddero varj prodigj in tal congiontura.

In questa Processione, oltre il Legno della SS. Croce, fi porta entro un nobilissimo Reliquiario qualche Oslo tolto dal Corpo di questo Santo , assieme con uno de' denti mascellari del medesimo Santo, che saranno stati, come è assolutamente credibile, posti nel tesoro delle Sagre Reliquie prima di collocarsi dentro le Cancellate di ferro nell'ultima traslazione tutto il Sagro Deposito, a motivo di poter appagare colla vis sta almeno di questi la divozione de' Cittadini Anconitani.

Li nominati Scrittori altro prodigio riferiscono accaduto nel trasporto suddetto alla Chiesa di S. Lorenzo, e questo, estere stato, che ritrovossi mancante un piede di lunghezza il coperchio dell'arca, quando pur dianzi perfettamente figillava, e chiudeva: Il che offervato con universal stupore, cominciò a pensarsi; come, e da chi ripatar si dovesse; mentre così stavasi meditando al riparo, con non minor meraviglia apparve improvvisamente abbastanza lungo il detto coperchio, tanto

che compitamente chiudeva.

In tal guisa tra prodigi seguì la pomposa, e divotissima traslazione suddetta alla nuova Cattedrale di S. Lorenzo, così descritta dalli citati Bernabei, e Ferretti, e nel Breviario, e Lezionario antico in pergamena conservato nel Convento di S. Francesco delle Scale d' Ancona , e ne parla anche Pietro Aquilino nel suo Libro de Santi; ma non se ne sa alcun Uffizio, mentre quello, che si celebra nel giorno 8. di Agosto è per la prima traslazione da Gerusalemme in Ancona, non di questa seconda dalla Chiesa rovinata di S. Stesano a quella di S. Lorenzo, in cui si ritrovava già trasserito 29. anni prima il Corpo di S. Liberio; ne tampoco dell'ultima, quando da un sito dell'istessa Chiesa su collocato il Corpo di San Ciriaco infieme colli due altri de' Santi Marcellino', e Liberio, nella sotterranea confessione, dove tuttavia con questi rimane fotto le forti Cancellate di ferro; la quale segui certamente nell'undecimo Secolo.

Ma rapporto al racconto qui fatto intorno alle dette traflazioni, potrebbe nella mente di alcuno inforgere qualche dubbiezza; (a) poiche, siccome in esso si dice, che il Corpo del Santo fu da Gerusalemme a questa Città trasportato in una cassa di Cipresso, e poi nel riconoscimento ultimamente fatto fi è offervato di effere in una di Bidollo , o fia Olmo; così potrebbe far dubitare intorno alla verità dell'esposto.

A togliere una tale dubbiezza è pronta la risposta, (b) con

(b) Rifoluzione. (a) Dubbio.

dirfi, che nell'ultima traslazione fu il medefimo posto in altra caffa nuova: questa verità si rende manifesta dalla steffa relazione del riconoscimento suddetto, in cui si esprime, essere il Sagro Corpo immediatamente collocato sopra una tavola affai più antica, e confumata, diftefa fopra una copertina di feta color turchino con frangette della stessa robba immediaramente distesa sopra il fondo della nuova cassa : Da ciò fi può affolutamente inferire, che quando, fu collocato nella nuova cassa suddetta, ebbero timore gli Antichi, che non avesse il Sagro Corpo a scomporsi; e però con tutta avvertenza, dopo levate le altre tavole vecchie dell'antica cassa, non tolsero dal vecchio fondo lo stesso; ma posta detta coperta nella cassa nuova, sopra quella immediatamente col vecchio fondo il S. Corpo collocarono; e con l'istessa avvertenza non si faranno arrischiati di vestirlo con altri abiti a lui convenienti in luogo delli confumati; ma invece di quelli lo coprirono con li tre drappi, che gli si sono trovati nella ricognizione suddetta. Tutto ciò mi è piaciuto qui dire in sostegno della verità, che ne' più antichi Secoli sia stato il S. Corpo in una cassa di Cipresso.

Superata una difficoltà , altra maggiore ne inforge dallo fleffo racconto, (a) in cui mi fono eipreffo, che la Fefla della Trasilazione in Ancona fempre celebrata li 8. di Agofio, è della prima, e non affolotamente dell'ultima traslazione, come è flato creduto nelle riffetioni emanate unitamente con la relazione della fatta ricegnizione; e ficcome queffa è cofa importante, così mi piace qui addurne qualche ragione, che fempre dovrà prevalere alla femplice congettura, con cui fi è creduto celebrari dell'ultima, quando fi polto, ove pre-

fentemente ritrovali .

Dico per tanto in primo luogo; (b) effersi sempre in Ancona creduto per antichissima, costante, ed in tutti li tempi continuata tradizione, di farsi tal Festa per la prima traslazione fattà da Gerusalemme; onde, siccome le altre tradizioni intorno a questo Santo rimangono tutte verificate, così senza veruna distincità deve considerassi vera ancor questa. Dico in secondo luogo; che tutti li Scrittori, ji quali han-

E 4 no
(a) Opposizione a quanto abbiamo detto interno alla trasla-

zione.

(b) Risposta con la quale si conferma sempre più, che la Fessa delli otto di Agosto si celebra per la prima, e non per l'ulsima trastazione.

Land Count

hó frattaio di S. Ciriacó, qual Protettore d'Ancona, fono flai ti fempre nel fentimento, che detta Fefla fia per la prima traslazione; e quantunque abbiano parlato anche dell' altra, feguita dalla rovinata Chiefa di S. Stefano a quella di San Lorenzo; con tutto ciò fono flat tutti concordi nell' afferire detta Fefla per la prima da Gerufalemme in Ancona. Se dunque abbiamo autorità, che compròvano la coflante, mai interrotta tradizione fuddetta, e non abbiamo Scrittore alcuno; il quale afferiica, che tal Fefla apparrenga all' ultima: deve affoltamente concluderfi, che tal Fefla per la prima, e non

per l'altima traslazione fi debba celebrare. Dico in terzo luogo: Che più sono state le Traslazioni di questo Santo, e forti di qualchedona non averemo cognizione; Di tre però ne siamo certissimi : la prima da Gerusalemme in Ancona alla Chiefa di S. Stefano: la feconda dalla rovinata di S. Stefano a quella di S. Lorenzo, nel tempo, in. cui questa Chiesa era di struttura diversa dalla presente, e senza le fotterranee Confessioni : la terza dopo diversificata nella struttura, e fatti li detti fotterranei, dal fito, in cui fi trovava allora di detta Chiesa, a quel sotterraneo, nel quale adesso ritrovavasi dentro le Cancellate di ferro colli Corpi degli altri Santi Protettori , afficurati con tale custodia ful riflesso dell'accaduto intorno al Corpo di S. Costanzo: Già ogniuno: capisce, che in una di queste tre Traslazioni solamente con. fiderar si debba la Festa delli 8. di Agosto : ma siccome la Città d' Ancona, quando ottenne il S. Corpo in quei primi Secoli, ne i quali la memoria di questo suo S. Vescovo era ancor fresca; in quei primi Secoli, dissi, quando la Città era affatto scarsa di Sante Reliquie, deve credersi, che concepisse per tal acquisto maggiore consolazione più che in ogni altra occasione, di un tanto Tesoro; Così è da figurarsi più rilevante il motivo di conservarne patticolar memorià, e che confeguentemente non fi farà mancato di celebrarne ogni anno la Festa nella ricorrenza di quella felice giornata, che gliene diede il conseguimento, più che in qualunque altra, che questo non li diede, poiche già il possedeva. Questa riflessione unita alle sopradette ragioni rende detta verità più manifesta; e ci conferma nella credenza esser di quella la Festa delli 8. di Agosto.

A quessa congruenza si aggiunga, che della seconda Traslazione seguita dopo la rovina della Chiesa di S. Stesano a quella di S. Lorenzo, non abbiamo appresso degli Scrittori mea moria della giornata; come l'abbiamo della prima; Onde ta di quella fi avesse avuto da fare l' Anniversario, si farebbe renuto conto del giorno, e si sarebbe chiamata Festa della seconda; e se non l'ha fatto, è perchè la Città contenta si ritrovava di festeggiamo ogni anno l'acquisse i poichè l'altre non riguardavano che il trasporto da un sito all'altro della Città medelima.

Pet la ragione istessa diciamo, che ne pure della terza, di eni abbiamo il rincontro, sia tale Celebrazione Festiva, quando da un sito all'altro della stessa Chiesa di S. Lorenzo su sar-

to dentro le Cancellate il trasporto.

Queste tre Traslazioni non cadono sotto alcun dubbio di effere seguite del Sagro deposito; poiche sapendosi di certo, che S. Ciriaco su in Gerusalemme martirizzato; come abbiamo nel Martirologio Romano; Onde; essendo il suo Corpo in Ancotz, deve necessariamente credessi essendi si quefla Città trassportato da Gerusalemme.

Della (econda non è minore la certezza; poichè avendos la certa notizia, che nella prima Traslazione su nella Chiesa di S. Stefano collocato, e venendosi poi in quella, che prima era sotto il titolo di S. Lorenzo; viene necessariamente a dedurs, che dalla rovinara di S. Stefano sossi e la la seconda di S. Stefano sossi e la seconda di S. Stefano sossi

Traslazione a quest' ultima.

Della terra părimente fiamo certifimi; attefo, che in quelli antichi tempii, ne quali fi nella Chiefa di S. Lorenzo fatto il trasporto; questa era di struttura diversa al parere di tutti li Scrittori citati, e da citarfi a suo luogo, e tempo, ne vi erano li fotterranei che ora vi sono; Onde vedendo noi in uno di detti Sotterranei ora il Sagro Peposito entro le nominate Cancellate di serro; dobbiamo necessiramente dire: Dunque altra Traslazione su fatta, e questa è la terra, dal fito in cui silva nella felfa Chiefa a tal forterranea confessione.

Nè giova il penfare nelle rifieffioni fatte nella lodata rireoginizione che fosse circa l'undecimo Secolo feguita dalla rovihata di S. Stefano a quella di S. Lorenzo la Traslazione; quasi che all'ora; e non prima fabbricata fosse, la Chieta di S.
Lorenzo; Poichè consta con certezza; il contratio dal tempo,
in cui venne da Goti quella di S. Stefano distrutta, e dal tempo, nel quale seguì 29, anni prima la Traslazione del Corpo di S., Liberio nella Chiesa stefa di S. Lorenzo; segno evidentifismo che quella già, vi eta molto prima che sosse giano rovinata; di
S. Stefano rovinata; di S. Stefano di S. Stefano
di S. Stefano rovinata; di S. Stefano di S. Stefano di S. Stefano di S. Stefano rovinata; di Rovinata rivo di S. Stefano rovinata; di Rovinata rivo di Rovi

Dice in quarte luogo de la render confermata sempre più una tal verità giova mirabilmente rificttere, che l'ultimà Traslazione non solo su dell'ocrop di S. Ciriaco, ma ancora delli altri due Santi Marcellino, e Liberio contemporaneamente fatta nello stesso si con e contemporaneamente fatta nello stesso si con e della Cirtà Protettori; tanto di uno, che degli altri caderobbe equalmente la Festa della Traslazione nel giorno medesimo, le la Festa che si celebra li 8. di Agosto, riguardasse l'ultima Traslazione onde, si come in tal giorno solamente di S. Ciriaco si folennizza; segno chiarissimo è è, che si celebra non l'ultima, ma la prima Traslazione, che si fece del solo S. Ciriaco.

Dico in quinto luogo: confermatifi tutto ciò maggiormente dall'Iferizione ritrovata nel deposito di S. Marcellino; in cui per mera difgrazia nell'apriri perirono alcune lettere, che precedendo le parole; Anno Domini millessimo, come si rileva dall'accuratssima Relazione del nominato Riconosciemento si ne

questa forma.

#### 

Si agguifce molto bene che la mancanza vien ad effere del giorno, e Mefe della Traslazione feguita, e tal mancanza non può occupare che lo fazzio di fette, o otto lettere al più, come ogni uno può riconofcere dalla proporzione delle lettere turte eggati, che fono nel rimanente dell'Ificrizione; onde quel spazio non basta per le parole. Die VIII. Augusti, per le quali vi vuole maggiore di quelle vi è, come potrebbe appena entrare, V. G. il di primo di Giugno, in questa forma Die I. Junii, dunque si deve concludere coi sondamento dell'antica costante Traslizione, dell'autorità de Scrittori di una maggior congruenza; dell' Iscrizione nel deposito di San Marcellino, e perche nell' ultima si doverebbe ameche unitamente considerarsi quella degli altri due Santi, che questa Festa dell' 8. Agosto 'alluda alla Traslazione stata da Gertuslateme in Ancona in tal giorno nell' anno alla da Gertuslateme in Ancona in tal giorno nell' anno alla de Gertuslateme in Ancona in tal giorno nell' anno alla de Gertuslateme in Ancona in tal giorno nell' anno alla de derina dell'anno alla de derina della mancona in tal giorno nell'anno alla de derina della alla con la serventa della degli altri due santi, che questa festa dell'anno anno alla serventa della con della anno alla derina della alla con la serventa della serventa della con la serventa della ser

S. 62. In detta Ĉittà d' Ancona, ed in qualunque luogo, e fito della medefina, in cui il Sagro Deposito su, ed è colocato, è stato sempre in universale venerazione, non solo appressogli Anconitani, ma ancora appresso l'elere fedeli Nazio-

ni , e Dio a di lui Intercessione ha operato sempre miracoli à pro de' Divoti (a) come raccogliesi da nominati Scrittori, da Bolle de' Sommi Pontefici, dal Ferretti accennate, e da altri autentici documenti, tra' quali deve aversi a conto un Breve di Gregorio XI. dato nell'anno fettimo del suo Pontificato, che fu di Cristo 1377. dove il Pontefice bramando. Ut Ecclesia Anconitana (sono parole del Breve) in bonorem, & sub vocabulo Sancti Laurentii fundata, & conftructa, in qua gloriofum S. Quiriaci Martyris Corpus venerabiliter requiescit . ob quius preces, & merita Dominus Nofter J. C. inibi multa mirucula continuo operatur, congruis bonoribus frequentetur; Concedie Christi fidelibus dictam Ecclesiam visitantibus , aut ad fabricam ejus manus porrigentibus adiutrices, omnes, & singulas Indulgentias, quas fel. record. Alexander Papa III. O quicumque alii Romani Pontifices Pradecesfores , Ecclesiam S. Marci de Venetiis Castellane Diacesis in Festivitate Ascensionis D. N. J. Christi visitantibus , anuuatim conce ferunt &c.

In confermazione de Miracoli in questo Sagro Tempio operati frequentemente a di lui intercessione, giova ancora qui allegare gli autentici instromenti in data 4. e 17, Aprille dell', anno 1380, di donazione di Sagre Relique fatta da Paolo Paleologo Pattiarca di Costantinopoli alla Città d'Ancona (già in queste notizie bastantemente indicata) ne quali si parla di frequenti miracoli ivi operati continuamente, e vi aggiunge il medessimo Patriatca queste parole: Prout & mos experimen-

to cognovimus.

§ 63. Mentre dunque ne paffati tempi sì benefico con miracoli contriumi fì è dimofitato quello gran Santo: non vi è da porfi alcun dubbio, che anche prefentemente fi eferciti, (b) e che lempre mai eferciteraffi ne' tempi avvenire la fua bemificenza a vantaggio de' fuoi divoti Anconitani, li quali nelle loro pubbliche, e private occorrenze riconofcono la di lua potentifima interceffione apprefio il Supremo Autore d'ogni bene Iddio. A tale riflefio mi fono indotto a raccoglie, re le prefenti poche notizie je ficcome acciò maggiormente rifalti la verità che ho intefo di feguitare nelle medefime, mi fono propofto alcune Obiezioni, quali ho creduto potermifi fare, con rifpondervi nel miglior modo, che ho potuto:

(a) Quivi è stato con somma divozione conservato: ed ha opetato frequenti miracoli.

(b) La venerazione, e grazie sono state continuate anche a giorni nostri. Ora che sono al termine, aggiungerò alle due suddette, altre due che potrebbero farsi, e mi accingerò a rispondervi nel modo medesimo.

### OBIEZIONE III.

6. 64. L'esposto nelle presenti notizie intorno al Martirio di S. Ciriaco patisce grandi eccezioni (a) ne pare possa accordarsi in conto veruno; mentre dal P. Daniele Papebrocchio nel Tom. 1. di Maggio a carte 443. num. 25. manifestamente s' impugna : Anzi a chiare note s'asserisce, non avere l'empio Imperatore Giuliano Apostata fatto morire alcuno per motivo di effer Cristiano. Dal qual sentimento viene in conseguenza a dedursi : mancare ogni fondamento per crederfi un tal martirio; poiche ficcome una delle condizioni neceffarie a costituire alcune nel grado di Martire si è, che egli fia stato al martirio sottoposto, o in odio di Cristo, o in disprezzo della fede, o di altra Cristiana virtu, come insegna il Bonacina Tom. 1. Disp. 3. de Bapt. quest. 1. punt. 1. nu. 13. ed altri; così quando fia vero che il detto Apostata non abbia fatto morire alcuno per detti motivi, viene in conseguenza ad inferirsi, che S. Ciriaco, o non sia stato da lui martirizato, o che sia stato da lui fatto morire per altre cause, e conseguentemente che non sia martire.

Sentiamo li precifi termini, con li quali detto Scrittore si esprime nell'impugnare il Martirio del nostro Santo parlando dell'Imperatore Giuliano al luogo citato: Si quid autem ab eo (intende Giuliano) Aniiochia; vel alibi allum in Christianos crudeliteis; fere in tereboits, carretunque serentis, nec unquan;

nisi alie, quam Christianitatis titulo.

E tra le altre cose porta una lettera che esso asservita da Artabio, nella quale sono queste parole, Ego (cioè Giuliano) per Deas, meque interfeci Galilaoi (intende Cristiani) neque cadi, preter Jus, O aquum, neque molessir audiquam perpeti volo: Sed atmen sis pios, ae Santos viros (per li quali intende gl' Idolatri) preservados esse, vel maximo cerso. Dunque ec.

RI-

(a) Obiezione terza, in cui si pretende che l'Imperatore Giuliano non abbia fatto morite alcun Cristiano col sitolo della Cristianità.

### RISPOSTA.

In chi professa la venerazione dovuta verso la Cattolica Chiefa non vi è cofa più facile, quanto il riconoscere insuffistente la proposta Obiezione, (a) ogni qualvolta rifletta. effer la stessa contraria al sentimento della Chiesa medesima, la quale riconosce, e venera per Martiri, oltre il nostro Santo, tanti altri ancora in gran numero, li quali hanno consumato il Martirio fotto la persecuzione del mentovato Apostata: e perciò di essi ne solenniza ogni anno i trionsi, e sorma di loro gli Elogi nel Martirologio Romano, come di S. Eupsichio in Cesarea di Cappadocia li o. di Aprile, che tale ancora il riconosce il P. Papebrocchio medesimo nel giorno 14. Maggio al Tom. 2. di detto Mese carie 369. num. 2. di S. Gordiano Giudice li 10. Maggio; delle Sante Bibiana, Demetria, e Dafrofa li 2. di Decembre; de' Santi Donato Vescovo di Arezzo, e Quadraziano Prefetto li 7. di Agosto; di S. Gallicano in Alessandria li 29. di Gingno, e di tanti, e tanti altri, che può ogni uno da se stesso osservare; E se alcuno non volesse prendersi maggior incomodo, basterebbe a consutare quanto si dice nella suddetta Obiezione il solo martirio de' Santi Giovanni, e Paolo Fratelli Romani li 26. di Giugno. non folo nel detto Martirologio; ma a molto chiare note nel Breviario Romano, (b) in cui nelle Lezioni del secondo Notturno, e nelle Antifone alle Laudi con molta particolarità si descrive dell'Imperatore istesso la crudeltà nel di loro mar-

Oltre il Romano, si osservicio ancora gli altri Martirologi, e Cataloghi de Santi di qualunque Scrittore, (c) e sene troveranno moltissimi, che con glorioso Martirio hanno trionsato della perscuzione di Giuliano; de quali mi piace qui aggiungerne un solo del Catalogo Generale del Ferrari, in cui lotto li 14. Maggio è notato: Methone in Peloponeso Sanssi Barbari Martyris sub Juliano Apostara, cui us Corpus Venetiat translatum est ci coltro li controlle del cont

<sup>(</sup>a) Risposta, in cui dimostrasi ad evidenza la falsità di tale Obiczione con l'autorità della Chiefa, con il Martirologio Romano;

<sup>(</sup>b) Con il Breviario Romano; (c) Con gli akti Martirologi, e Catalogi de Santi di tanti Scrittori

Baronio (a) all'anno 362. che fotto il fuddetto hanno patitò, e per Martiri sono dalla Chiesa venerati: Tanto che ad evidenza si riconosce effer falso quello è notato nella stessa occione, cioè che Giuliano non abbia mai incrusellito contro si Cristiani col titolo della Cristianità, e a milla giova per sostenera la lettera, che si asserice dal medessimo Imperatore scritta ad Artabio.

Intorno alla crudeltà da questo Imperatore contro li Cristiani esercitata ne parlano il cit. Baronio; S. Gio: Grisostomo (b) Autore contemporaneo, S. Gregorio Nazianzeno Nicef. e Sozomeno lib. 5. Cap. 4. 17. e 19. dove dice : Julianus Imperator ira exardescere capit , & constituit supplicia Christianis irrogare ; & Sallustius ejus Prafectus cum resistere non posses , mandatum Imperatoris re ipfa exequitur ; & postridie multos comprehendit Christianos , & in vincula conficit . Ac primum omnium adolescentem quemdam, cui nomen erat Theodosius, in medium productum ad equieum applicat . E Teodoreto lib. 3. cap. 6. così parla de' Ministri di Giuliano. Ascalone, & Gaze, que sunt urbes Palestine, primum virorum Sacerdotii dignitate exornatorum, & mulierum perpetuam virginitatem professarum, ventres discindunt, deinde farciunt ordeo, ad extremum eos Porcis devorandos objiciune; di poi aggiunge : Sebaste in Palestina , que est urbs ditioni Gentium subjecta , Joannis Baptista Tumulum aperiunt : Offa tradunt igni absumenda, & eorum Cineres pallim dispergunt .

neres paljum dilpergunt.
Potrei qui addurre altre moltissime autorità; ma per non oltrepassare la brévità pressista, rimetto, chi ne volesse in gran riumero, alla lettura di quanto su di ciò hanno s'oritto li nominati Autori, parendomi, che quanto ho qui detto sia sussista si per per altro, essere distruggere la proposta obiezione: Confesso per altro, essere si distruggere la proposta obiezione: Confesso per altro, essere si distrugure la proposta obiezione: Confesso per altro, essere si distrugure la signatura de la signatura della confesso di S. Bassilio, di S. Gregorio Nazianzeno, Russino, Socrate, Sozomeno, Teodoreto, ed altri, che in si fatta maniera gli riusci di sir a postatare dalla Cattolica Fede li Crissiani in gran parte; ma nel tempo steffo assersico cogli Sertitori medessimi, che dopo praticate le maggiori lusinghe con

(a) Con l' autorità del Baronio.

<sup>(</sup>b) di S. Giovanni Grifostono, di S. Gregorio Nazianzeno, Niceforo, Sozomeno, Teodoreto, e tanti altri.

promeffe de' premi, ed onori, se non ne otteneva l'incento, passava alla fine, e per se stesto, e per mezzo de' suoi Ministri all' escuzione delle sub crudeli barbarie, e a dar la morte a chi non curante delle sue lusinghe si manteneva nella S. Fede constante, come appunto accadde al nostro S. Vestovo Ciriaco nel suo gloriolo martirio già riferito. E' dunque salto, stassimo, che il nominato Apostata nell'incrudeltre verso i Fedeli di Cristo, ciò abbia eseguito, ma nec unquam, nist alio, quam Christianis situlo, come si pretende nella suddetta obiezione.

# OBIEZIONE IV.

§. 65. Se S. Ciriaco fose stato veramente, e realmente Verscovo d'Ancona; (a) In qualche Archivio pubblico, o privato Ecclesattico, o laicale della medessma si troverebbe serit tura, o documento, da cui rilevarsi qualche sua azione! taferitura non si trova: dunque lui non è stato Vescovo di tal Città.

## RISPOSTA.

Se un sì fatto argomento valesse a sostenere, chè S. Ciriacò non si fatto Vescovo d' Ancona, con il medessimo faressicò non se atampoco altro Vescovo, se non che in questi ultimi Secoli: mentre nepput d'alcun altro degli anticht si trova veruna
memoria in detti Archivi: (2) quando sappiamo per cosa certa essere altre al companio de la companio della venuta al Mondo di Gesti Crisso, come prova assa il bene il Saracini; ed aver avuta cognizione, e seguazi della Cartolica Fede poco tempo dopo seguita la Passone del medessimo Signor Nostro, e ben ciò s' infersice dal sasso conservato nel
Reliquiario della di lei Cattedrale, uno di quelli che lapidatono S. Stefano, quale si substituto di successione se conforme serive S. Agostino Serm. de diver. Tom. 10. Sern. 3t.

(a) Obiezione a nella quale dalla mancanza in Ancona di pubblici documenti si pretende inserire, che non sia stato Vescovo d'Ancona.

(b) Risposta, in cui s'esprime la causa vera, per la quale la Città suddetta è spogliata di notizie, e documenti, non solo intorno a S. Giriaco: ma in ogni altro conto. e 32. dove dice, che ex illo illo tempore capit ibi esse memoria Sansti Stepbani, quali parole, memoria Sansti Stepbani, significano, o Chiefa, o Oratorio, o Altare in onore, e culto di detto Santo eretto; onde è molto da credere che anche prima della Conversione dell' Imperatore Costantino, fosse quella proveduta di Vescovo; ma quando mai si avesse di di ciò a dubitare; non deve però cadere alcun dubbio, essempo capo all'ora della Religione Cattolica; tanto maggiormente è ciò da credersi, come che tal Città si trovava all'ora foggetta all' Impero Romano, e compresa nella donazione fatta da Costantino alla Chiefa, e tal cosa a maraviglia consonata con l'elezione di S. Ciriaco in Vescovo della medesima, che abbiamo nelle presenti notizie asservica di esse si quell' occasione.

La mancanza (a) per altro delle scritture, e documenti nelli Archivi , e altri luoghi della medefima non giova a fostenere la proposta difficoltà; ogniqualvolta si faccia disappassionatamente riflesso alle varie vicissitudini, e disgrazie da tal Cit, tà sofferte di tempo in tempo, che l' hanno privara senza riparo di tutte le pubbliche, e private memorie, ed acciò 6 riconosca meglio la verità, stimo a proposito il far qui noto, che dell' anno 455. Genserico (b) Re de' Vandali d' Africa dopo aver saccheggiata Roma s' accinse a voler praticare il medesimo contro di Ancona, e quantunque non gli riuscisse tutto quello aveva meditato, perchè gli Anconitani si seppero di tal maniera schermire, che non gli restarono soggetti i non poterono però evitare innumerabili, ed irremediabili danni agli Archivi , ed al Porto : Al desolamento delle più nobili Fabbriche d'ambedue li Borghi, ed alla distruzione d'altre cofe efeguita con maniera la più crudele, come affermano Clitomato Greco, Procopio Cesariense, e Leonardo Aretino citati da Lando Ferretti Istor. Ancon. lib. 2.

Dell' anno 475. Odoacre Re degli Eruli Popoli della Tracia (c) con formidabile Efercito cominciò a tiranneggiare l' Italia, e praticò li più barbari tentativi per impadroniri d' Ancona; E quantunque non li riuscisse di loggettarla; li dan-

(b) La quale dell' anno 455, fu tanto danneggiata da Genferico Re de Vandali.

(c) Dell' anno 475, da Odoacre Re degli Eruli:

<sup>(</sup>a) La mancanza delle memorie è provenuta dalle rimarchevoli disavventure accadute a tal Cità.

ni, e prigiudizi per altro che l'apporto furono indicibili.

Lando Ferretti luogo cit.

Dell'an. 130. Vitige quinto Re de' Goti (a) per impadronifi d'Ancona fece tutto il possibile prima con frequenti incursioni, poi con strettissimo assedio: e non ostante l'incredibile dises, ebbero gli Anconitani molte sconstre, passò la Città gran rischio di restargli foggetta: non essendelle sue Genti crudeltà inaudite contro la stessione delle sue Genti crudeltà inaudite contro la stessione, ed abbrugiando in buona patte li Borghi; che di fresco etano stariparati dalle passate rovine. Prospo. Cessirei, sib. 2. della Guer. de' Goti, Gio: Tarcagnotta sib. 7. della 2. part. dell' sll. del Mando, Leonardo Arevino, Petronio Sense, il Rossi nell' sil, il della sue patta tovino, l'actione sense, ei segli nell' sil, del sue della sue patta tovino, l'actione sense, ei segli nell' sil, del sue sibbreviazioni citati dal Ferretti sil, d' Anc. lb. 2. e sono contre el Sarace, part. 2. lb. 2. espr. 78.

Dell' anno incirca 570. 'u un orribilifimo incendio in Ancona (6) mentre eta della medelima Vefcovo S. Marcellino: fu tale quell' Incendio, che confurib la maggior parte della Città, e pareva inellinguibile il fuoco, mentre le maggiori diligenze praticate non fervivano ad effinguerlo; ma fempre più fi rendeta grande: Venne poi effinto con miracolo da Dio operato ad interceffione del S. Vefcovo fuddetto, come racconta S. Gregorio Papa nel lib. de' fuoi Dialogli al Cap. 7. Lazzaro Bernabei Cronic. Ansonio.

Cap. X.

Circa l'anno 500 effendo Vescovo d'Ancona Tommaso Tommaso, rhe immediatamente successe a S. Marcellino , su altro grandissimo incendionella medessima (e) di cui ne consumb gran parte, e mitacolosamente si estinife con portarti dal detto Vescovo col Cleto processionalmente il libro di S. Marcellino conservato nel Reliquiario della Catedra-le, Bernasse cir, cap. 11.

Quando le le sin ora indicate disavventure non paressero fussicienti a reapacitare, che la mancanza delle pubbliche feritture non giova a sostenere la fatta obiezione; sarafene alcun dubbio più che bastante il folo seguente racconto.

Dell'

(a) Dell' anno 539. da Vitige Quinto Re de' Goti. (b) Dell' anno 570. da un orribilissimo Incendia.

(c) Dell' anno: 590, da altro orribile Incendio

Innuity Coople

Dell' anno 846. Il Saraceni fotto la Condotta di Sabba entrarono co'loro legni armati nel Porto d'Ancona, e dopo fiero combattimento s' impadronirono della Città, la faccheggiarono, incendiarono, e incenerirono del tutto, (a) avendo prima contro li milerabili Abitanti incrudelito barbaramente con dare la morte a moltifilmi, e farne altrenanti fichiavi d' ogoi fesso, età, e condizione, diroccarono le abitazioni tutte, e atterrarono il famossismo Porto dal Romano, Imperatore Trajano ristavato, con levare dall' Arco a lui 'evetto le statue di metallo, ohe per suo ornamento erano in esso già state poste, e lasciarlo con suo in ono di se fini marmi (come tuttavia si vede) spogliato de' più sontuo ornamenti, che in quello risplendevano, e dopo aver caricate di ricche spoglie le Navi, se ne partitono. Land. Fevere. liè, 3. Sarace. paga 2. liò, 5. car. 102. e se. 2010.

Per questo solo infortunio (quiando altro non avesse prima sofierto Ancona) si rende noto a bastanza che non poteva alla medessima rimanere memoria alcuna, ferirture, o verun documento intorno al suo glorioso Vescovo, e Protectore S. Ciriaco, anzi nepue d'altre cose di eli memorabili; Onde a motivo di tal mancanza non sussissima si disventure, e solo alcune altre mi piacerà di qui darne notizia, non per rispetto al Santo suddetto; ma rispetto alla si altri Santi, che ne' tempi suffeguenti ha avuti la Chiefa d'Ancona, dell' Eroiche azioni de' quali è spogliata in

maggior parte di autentici documenti.

E dunque da sapersi, che nella suddetta improvvisa invasione si diede lo sfortunato incontro, che varie Navi d'Arcona andate in ajuto di Michele Imperatore d'Oriente contro l'istessi Saraceni erano perire in una battaglia, in cui
is medesimi rimasero vittoriosi; altre erano in Levante ad
esercizio delle loro industrie, e tai mancanza facilitò alli Barbari una tal sorpresa, che accadde a tempo di Leone Papa IV. ed è riferita anche dal Biondo sib. 12, dal Sabbellico nel 3, della prima Deca, da Celio Agostino Curione
tib. 2, Ist. de Sarac. dal Sigonio nel sib. 44, Istor. del Reg. d'
Italia, e dal Tarcagnotta nel 10. cit. dal detto Ferretti.

Ritornati poscia, che furono dalli loro viaggi gli sconsolati Anconitani con quelli, che dall' imminente pericolo si era-

<sup>(</sup>a) Dell' anno 846. li Saraceni s'impadronisono di tal Cità, la faccheggiarono, incendiatono ed incenetisono del tutto,

no per allora allontanati, e con essi altri motissimi di varice Nazioni, che ad abitate in Ancona concosfro (essendosi l'infausto successo divolgato in ogni parte del Mondo) compassionando ciascuno si deplorabil disgrazia; si accinstero tutti unitamente a riedificarla, (a) talmente che in pochi anni di nuovo Popolo accresciuti il Borghi, e di novelle mura circondati dal portone verso dove ora è la Chica di S. Domenteo sin verso il sto, dove ora è la loggia nominata de' Mercanti, risofre Aucona in pacisso, e tiorido stato, sin che a non motita anni li convenne sossimi convenne sossimi convenne sossimi convenne sossimi convente sono di capure, mentre

Dell' anno 864. efferdo Papa Nicolò Primo tornarono li Sataceni, e nuovamente la faccheggiarono, ed abbrugiasono, (b) e praticarono lo fletto per tutta quella Riviera, che è da Ancona ad Otranto, fintanto che da Oto Duca di Venezia furono 'alla fine fingati, e dall' Italia (cacciati l'anno 870. al riferire di Biondo da Foril nel lib. intiol. Roma riflaurata, e Italia illustrata lib. 2. car. 1971. Tarcagnotta lib. 10. della 2. part. Marco Guazzo nelle sue

Croniche, e Ferretti cit. lib. 3.

Dell' anne 1162, al tempo di Papa Alefiandro terzo, e dell' Imperator Federico Enobardo Sivizzero detto Barbarof. fa, per efferfi Ancesa collegata con Emmanuele Imperatore Greco inimico di detto Federico, che collegoffi con li Veneziani, venue per ordine del medefimo affediata per terra dall' Arcivefcovo di Magonza di lui Cancelliere, e per temra dall' Veniziani con Navi, e Galere, (c) e quantunque gli Anconitani dall'uno, e l'altro Effercito fi difendefero in guia tale, che ne rimafero vittoriofi; contuttociò è da zifletterfi il grave danno, e ficoncerto ne riportarono in ogni altro conto. Lando Ferretti loc. cit.

Dell' an. 1288. essendo Papa Nicolò IV. li Saraceni ritornarono a danni d'Italia, ed entrarono a viva forza in Ancona ; (d)

(a) Fu per altro prontamente viedificata; ma poi ad altre

fciagure foggettata.

(b) E così dell' anno 864, li Saraceni nuovamente la faccheggiarono, ed abbugiarono.

(c) Dell' anno 1162, venne strettamente assediata per ter-

ra , e per mare .

(d) DelP anno 1288. li Saraceni entrarono a viva forza in Ancona, misero tutto a serro, e suoco, e totalmente la spogliarono. ssifero tutto a ferro, è finoco, e totalmente la spogliarono, come si riferisce nel libro intitolato: Memoriale di S. Francesco al trattato 2: in tempo di Fr. Raimondo Gaufiedo XIII. Generale dell' Ordine de' PP. Minori Osservanti, cit. dal Ferretti Garde 119.

Dell' anno 1348. a' 13. Luglio, oltre la peste, che affliggeva Ancona, s'incendiò la medesima, e restò incenerita per la maggior parte. (a) Il desto Ferretti nel libro

5. e Saracini part. 2. lib. 9. carte 197.

Dell' anno 1414. Ancona fu infidiosamente, ed all' improvviso di notte scalata dalli Malatella; (b) ma agli Anconitani riussi di di repingerii, e metterli in suga, e ciò accadde li 7. Ottobre sesta di S. Palazia, da cui su riconosciuta la liberazione; e institutiale perciò una luminaria; il ciatto Bernabei al cap. 99.

Dell' anno 1456, nel mese di Marzo cominciò a sassi etire la peste in Ancona, e in breve sece molto progresso, (c) e cagionò grande mortalità. Fu liberata poi miraco-losamente per intercessione di S. Pellegrino. Detto Ferretti lib. nono; Saracini part. 2. lib. 2. cape 60.

Ma senza più oltre allungarci in raccogliere altri avvenimenti funesti, che possono aver cagionata ad Ancona la mancanza delle notizie più memorabili, hasterà il riserirne

un altro folo, cioè il feguente.

Dell' anno 1532. a' 20. Settembre, vigilia di San Matteo Appololo a ore 22. effendo entrata quantità di Truppe in Ancona, resto la medesima sorpresa, e per tale occafione ne giorni sussegnita proposita proposita anno brugiati tutti i libri, e serititure di tutti gli Archivi, Cancellaria, Segretaria, e Ragioneria pubbliche, e degli altri Offici; (d) ed a si fatta guis quei documenti, che potevano esservi dopo la distruzione della Città fatta da Sara-

(2) Dell' anno 1348, su danneggiata dalla pesse, e da un ovribile incendio.

(b) Dell' anno 1414 fu all' improvviso di notte scalata dalli Malatesta.

Dell' anno 1456. fu pregiudicata da una crudelissima pefilenza;

(c) Dell' anno 1456. fu pregiudicata da una crudelissima pessilenza. (d) Dell' anno 1532. furono abbrugiasi susti li libri, e

fritture di tutti gli Archivi ec.

Saraceni, in tale occasione tutti mancarono : Surac. parto 2. lib. 11. care. num. 238. e feg. Lando Ferretti lib. 12. Ber-

nabei cart. 356.

Da tante, e sì chiare notizie resta ad evidenza provato, che la mancanza objettata di scritture, o documenti negli Archivi ed altri luoghi d' Ancona, nelle quali si rilevino gli atti, e gesta del nostro Santo Vescovo, non porge forza alcuna al detto contrario argomento; onde, ficcome quello, che è realmente vero; non potrebbe per mancanza di prove divenir falso ; così molto meno nel caso prefente dalla mancanza medesima possono infirmarsi le prove già fatte di effere stato San Ciriago Vescovo di Ancona : essendo cosa manifestissima, che tali scritture, e documenti insieme colla Gittà tutta furono dai Saraceni sotto la condotta di Sabba incenerite l'anno 846. E forse anche prima, almeno in parte nelle antecedenti già indestitate rimarchevolissime difavventure; parendo anzi non poco misracolo, che si trovi tuttavia in essere il di lui sagro de-

polito .

S. 66. Nel dar termine intanto alla raccolta delle notizie, che mi è stato possibile di fare intorno al nostro Santo; (a) mi pare postas concludersi, ester lui stato quel Giuda Ebreo Gerofolimitano, figlio di Simone, e d' Anna, Nipote di Zaccheo, il quale rivelò a Sant' Elena Madre dell'Imperatore Costantino l' anno 326, il luogo dove era stata nascosta la Santissima Croce, in cui con la sua morte compì la grand'opera della Redenzione il nostro Signore Gesù Cristo, dando mano Egli stesso in cercarla, e dalli molti prodigraccaduti nel ritrovamento della medefimaconvertissi alla Fede Cristiana, e nel ricevere il Sagrosanto Battesimo amministratoli da S. Macario Vescovo allora di Gerusalemme, riportò il nome di Ciriaco dal cercate, che fece la medesima Croce, e per opera della stessa Imperatrice riconosciuto il gran progresso, che subito sece nella Santissima Religione, venne da S. Silvestro Papa eletto Vescovo di Ancona l'anno 327, e dopo di esfere stato per tale confagrato dal medesimo S. Macario si portò alla Residenza della Chiesa sua Sposa, dove esercitò tutte le parti di Vescovo Santissimo per più d'anni 30. Ritornò poscia in Gerusalemme alla visita di quei Santi luoghi,

(a) Conclusione di quanto si è detto in tutti li suddetti Paragrafi . ...

mentre si trovava in essa arrolando Genti per sar Guerra a' Persiani l'empio Imperatore Giuliano Apostata, da cui prima con piacevolezze, e promifie, e per mezzo de' fuoi famigliari, e per se stesso fu tentata la sua costanza nella Cattolica Religione, poi con l'asprezze, e minaccie; quali maniere non avendo servito al suo indegnissimo desiderio , si accese di surore , e sece patir li tormenti li più spietati, che mai sapesse inventare la sua Diabolica crudeltà, ne' quali trionfando con l'esercizio di tutte le virtù in grado il più eroico compi la morte il gloriofiffimo fuo Martirio l' anno 363. mentre governava la Chiefa universale Liberio Primo, ed era Vescovo di Gernsalemme S. Cirillo: Il suo Corpo poi su seppellito nel Golgota, dove Egli ritrovò la Croce Santissima. A preghiere poi degli Anconitani fu trasferito in Ancona li 8. Agosto 418. e collocato nella Chiesa di San Stefano, allora Cattedrale, e di li in quella di S. Lorenzo dentro la Città nel Monte, che ora da lui si chiama di S. Ciriaco l'anno 539. E non solo tal Chiefa fu dichiarata Cattedrale in luogo di quella di Santo Stefano; ma dopo molto tempo lasciato il titolo di San Lorenzo, pigliò quello di San Ciriaco, dove si trova tuttavia venerato da tutti gli Anconitani, come Martire, loro Vescovo, e loro principale Protettore, e se ne celebra ogni anno la Festa li 4. di Maggio tanto in detra Città, che sua Diocesi, e l'officio sotto il rito doppio di prima Classe con l'ottava,

S. 67. Dopo aver terminato il Ragionamento intorno a Ciriaco, ho fiimato bene qui aggiungere, che Filippo Ferrari nel Catalogo de Santi d'Italia. col parlare di detto Santo nel giorno 4, di Maggio è molto confarme al rappuelentato nel Ragionamento findetto; e dice di più che nel porrarti alla refidenza della fua Chiefa conduffe feco Anna fua Madre, e che nel ritorno fece in Gerufalemme alla vifita di quei loghi Santi vi riconduffe anche la medefima; e fotto il giorno 5, parla della ftefia come fie-

gue. (4) ...

DIE

<sup>(</sup>a) Nota, the failt Ferrari nel suo Catalogo de' Santi, intorno a Sant' Anna Martire Madre di San Ciriaco.

#### DIÈ V. MAII.

De Sancta Anna vidua, & Martyre Sansti. Cyriaci Matre.

Anna Sancii Cyriaci Episcopi, & Martyris Mater una cum eo Hierosolymam, ut Sancia Loca vistaere, profecta cum filium carecei inclussum ad martyrium fortiter por Obristo substantiam carecei inclussum ad martyrium fortiter por Obristo substantiam bortata estet, justu Juliani Imp. Apostata comprebensa, primum taminii ignitis ad latera admostis, semiusta toquestari, capitalis subspassi corpus a Christianis eum Corpore S. Cyriaci sepultum fuit.

Ex paffione S. Cyriaci Annotatio.

Licet has die passis ejus in Martyr. Rom. referatur : Ancone tamen Festum ipsius propter S. Cyriaci Solemnitatem in sequentem diem stanssertur.



### AGGIUNTA AL RAGIONAMENTO

### DI SAN CIRIACO

intorno alla Chiesa Cattedrale della Città d'Ancona

Con la Nota delle Sagre Insigni Reliquie che sono in essa, e Catalogo delli di lei Vescovi.

S. 1.5 TEl modo, che la Città d' Ancona fin dal prinvipio, in cui venne compita la grand' Opera dell'Umana Redenzione, ebbe della Cristiana Fede e cognizione, e seguaci, quali mai sono nella stessa mancati; così non è da porsi alcun dubbio, che sia sin da quei primi tempi stata proveduta di Vescovo dai Zelantissimi Pastori della Chiesa Universale, come le altre Città. Ma qual fosse il luogo della di lui Residenza, e dove allora la Chiesa Cattedrale, è cosa sin' ora incognita, e delle Chiefe, che fono a nostra notizia, di nessuna abbiamo accertate riprove, che abbia in alcun tempo goduto di fimile prerogativa; se non che della Chiesa di Santo Stefano suori di essa Città; (a) Di questa per verità ne siamo certiffimi, che tale fia ftata, ma non prima dell' anno 418., nella congiuntura, che trasferito da Gerusalemme in Ancona il Corpo di S. Ciriaco Martire, e Vescovo della medesima, venne in quella collocato nel giorno ottavo di Agosto, mentre era nel fine del suo Pontificato Zosimo Primo, e reggeva l'Imperio d'Occidente Onorio Figlio di Teodofio il Grande, e di Oriente Teodofio Juniore Figlio di Arcadio, il quale fu fratello di detto Onorio.

Questa Chiesa era stata fabbricata pur allora a spese di Galla Placidia (b) siglia anch'essa dell'Imperatore Teodo-

(b) La quale era poco avanti stata fabbricata a spese di

Galla Placidia;

<sup>(</sup>a) Non è de porfi in dubbio, che Ancona fosse prouveduta di Vescovo sin dal principio della Crissiana Fede; ma non si sà in quei primi tempi qual fosse la Chiefa Cattedrale, è cetto però, che tale prerogativa nell'anno 418. alli 8. Agglo ebbe quella di San Stefano.

fio il Grande ejà nominato: Quella gran Principessa fi divotissima di S. Stefano, e per motivo di divozione s'indusse a tal fabbrica in questa Città, dove sin dal tempo del suo Martirio si conservava con somma venerazione uno di quei fassi, co'quali sil alpidato, ed a seconda della Devozione medessma ne sece fabbricare anch'un'altra nella Città di Rimini sotto la di lui Invocazione, come afferma Girolamo Rossi nell'Istoria di Ravenna.

§. 2. Questa Chiesa godè di una tale prerogativà infano al tempo, in cui da Vitige V. Re de' Goti venne distrutta; periochè dopo anni 121. cioè nell'anno 539. (a) trafportato il detto S. Corpo di S. Ciriaco dentro la Cirtà nella Chiesa di S. Lorenzo Martire, nel Monte, che ora si dice di S. Ciriaco, venne questa dichiarata Cattedrale, in luogo della rovinata di S. Stefano, come raccostano nelle sue notizie Istoriche d'Ancona Giuliano Saracini nel sue notizie Istoriche d'Ancona Giuliano Saracini nel cona, Lazzaro Bernabei nelle Croniche d'Ancona, e d'altri : Era allora nel fine del suo Pontificato Silverio Primo, e Giustiniano Primo era Imperatore d'Occidente.

§ 2. Non vi sono veramente notizie accertate del quando, e da chi sosse stata questa Chiesa fabbricata; è oca
però certissima, che su molto antica, e che in essa 29,
anni prima, cioò circa l'anno 310., mentre era Vescova
d'Ancona uno per nome Trasone, e Simmaco Primo Sommo Pontisse, su trasserito il corpo di S. Liberio, come
afferiscono li citati Saracini, e Bernabei al Cap. 8. ed al
Ferretti allegato dice di più, che venisse già fabbricata a
sposte diversa, e che molto dopo fu di nuova forma,
secondo la struttura, (b) e lavoro dorico nobilmente ornata, e per la maggior parte in quella guisa, in cui, sica
oggi si vede, cioè in forma di Croce, o Navate doppie
conforme il vero Modello dato da Vitruccio alli Tempi,
o Chiese Cattedrali.

§. 4. Quando venisse ridotta nella struttura accennata, non è veramente noto; Stà bene per altro congetturare, che sia seguito in più tempi tanto prima, quanto dopo,

<sup>(</sup>a) Terminata quella Chiefa, fu detta prerogativa trasfevita in quella di San Lorenzo nell'anno 539.

<sup>(</sup>b) Questa Chiesa era altora di struttura molto diversa da auella ora la vediamo sotto il titolo di San Ciriaco.

che fosse dato il surriserito modello, poiche se rignardiamo le sotterranee Confessioni, pare, che possino attribuirsi all'ottavo secolo, e forse anche al nono: (4) Dà moti-

vo di così ponderare la seguente notizia.

Monfignor Mancinforte moderno Vescovo a seconda della fua generofa Pietà nell'anno 1754. hà fatto fare dirimpetto al Deposito di S. Ciriaco un nuovo Altare di vaghi Marmi, che poi confagrò nelgiorno 9. di Gennajo dell' anno 1756. Per collocare questo nuovo, convenne farsi la demolizione del vecchio : Nel demolirsi si ritrovò dentro di esso altro Altare più piccolo, quale, secondo le notizie datemi, era di lunghezza tre piedi Romani, e due di altezza, come appunto gli Altari erano anticamente in uso nell'ottavo secolo specialmente. Nelle Chiese antiche d'Italia forse molti sene potrebbero rittovare simili a questo ; quando alcuno voleste far esame sopra gli Altari antichi, ed in specie del secolo ottavo : Uno se ne legge appresso Serafino Esquiro nel Santuario di Sardegna pag-490. il quale in tutto e pertutto è della figura e milura , come il suddetto : mentre non è, che lungo tre pledi Romani, e alto due ; Onde può con ragione congerturarfi , che il ritrovato piccolo Altare Inddetto appartenga all' ottavo, o nono fecolo, e così inferieli, che il forrerraneo, in cui elifteva, fia ftato in quel tempo edificato; E quando alcuno volesse qui obbiettare, dovesse supporre una tal edificazione relativamente alla Traslazione in esso seguita de' corpi de' Santi Protettori, e per confeguenza doversi riferire al tempo della medesima: Io nego il fondamento di tale supposizione ideale, ed asserisco non esservi ragione per sostenerla, come vi è col motivo del rittovato Altare, di riferirla a quel tempo, in cui quella forte d' Altati era in uso.

5. v. Che la Carredrale di S. Lorenzo fosse in più rempi ridotta alla nueva strattura, ce lo dimostra ancora la Concessone di molte Indulgenze fatta, mentre era Vescovo d'Ancona un cerro Tommaso, da Papa Alessandro III. nell'anno 1177. a chi porgesse la sua mano adiutrie nella fabbrica della medessuma, (b) come diffusamente raccon-

<sup>(</sup>a) Alla nova struttura fu ridotta in più tempi, e così la sotterranee Confessioni si congestutano fatte nell' ottavo, o nono secolo.

<sup>(</sup>b) Dell' anno 1177. Alessandro Terzo concesse Indulgenze a chi pergesse la mano adiustica nella di lei Fabbrica;

ta il Cardinal Baronio nel parlate di detto Pontefice nel fuoi Annali.

§. 6. Ci conferna qued' infesto il rincontro del fuccessino profegnimento, mentre fappiamo, che il Vectovo pernome Beraldo Anconitano nell' anno 1189, sece un' opera
di bellissimi Marmi trasparenti all' Altare della Pietà, co,
en e appariva iferizione vedata dal Saracini, come egli
ce ne afficura nella seconda parte delle notizie d' Ancona
al lib. 7. e. ar. 152.

Quest' Altare era nella Capella, ove ora si vede il Sanrissimo Crocissifo dirimpetto all' altra, in cui esiste quello delle Sante Reliquie, alle quali si và medianti le Scalinate satte dal Vescovo Luigi Gallo nell' anno 1646. Segno evidente, che al tempo di detto Beraldo già vi erane le

fotterrance Confessioni,

Qui poi è bene far noto, che dettó Altare della Pietà, o fia in onore di Maria Vergine della Pietà fabbricato, come fopra, di finifilmo marimo, da Frà Nicolò degli Ungari Vefcovo, e Nobile Anconitano Minore Conventuale dell'anno 1306. fia confagrato: ma poi da Monfignor Luigi Gallo venne demoliro con animo di farvi altro Altare, che poi non fece, e del marmo fi fervì per fare il fuppedaneo del Palpito pur di marmo nella medefima Chiefa a ſpefe di Antonio Coccho Juniore oriundo da Genova, e Nobile Anconitano, come afferma il citato Saracini nella quarta parte de' Veſcovi a car. 134. Onde al tempo dell'Eminentifimo Contivenne poi ivi fatto quello, che ora vediamo, del Santifimo Coccinito.

E' bene ancora qui far la memoria, qualmente l' Altare, che a questo è dirimpetto, cioè delle Sante Reliquie dell'anno 1739. li 30 di Agosto venne dell' Eminentissimo Cardinale Massei all'ora Vescovo conserato sotto l' invo-

cazione di Maria Vergine, e di tutti li Santi.

§. 7. Per far poi fempre pili riconofecre, che quefla Chiefa fu in più tempi ridotta a quella migliore firuttura, in cui la vediamo, giova ancora la notizia di avere Gregorio Papa IX. nell' anno Settimo del fuo Pontificato, che fu della noftra falute 1234. con fua Bolla in data di Roma li 20. Febbrajo, conceffe a chi vifitaffe l'Altare di S. Criaco nella Catterdale medefima il giorno della fua Fefta,

<sup>(</sup>a) Nell' anno 1189, apparifee il profegnimente di tal Fabbrica;

e a chi porgesse la mano adiutrice alla sabbrica della stefa, (a) tante Indulgenze, quante Alessandro Terzo; e altri Pontesci predecessori ne avevano compartite a quella di S. Marco di Venezia, con rimettere di più tutte le penitenze a chi facesse tal visita, come attessa il citato Ferretti nel lib. 4.

Sul propofito dell' Altare di S. Giriaco, piace qui aggiungere, che venne poi confagrato dal Cardinal Carlo Conti, come fi riconobbe nell' Autentica delle Reliquie pofte nella Pietra Sagra, in occasione, che venne rifatto l'Altare da Monfignor Illusfrifilmo Mancinforte, come fi

è detto.

§. 8. Perfeverando gli Anconitani nel fentimento di renere fempre più magnifico questo Tempio, già a mova forma ridotto, e di farvi un Portico, che circondasse, e riccoprisse la porta principale del medesso, fabilitiono tiportame qualche eccellente Disegno di qualcano de' più esperimentati Architetti, ed in seguito al riferire di Giorgio Vassari al rido di disegno di qualcano de' più tamolo Architetto di quei tempi Margaritone Architetto di tamolo Architetto di quei tempi Margaritone Architetto di quei tempi Margaritone Architetto di retta Cattedrale, come segui nel 1270. e fu fatto quel vago Portico (6) di vari Marmi ossenti; Ciò confermano il Saracini citato parte seconda lib. 8. car. 177., ed il lodato Ferretti nel lib. 4.

§. ó. Dopo ridotta in così nobile postura la detra Chiera col passare degli anni nelle varie vicissitudini, alle quali ogni luogo è loggetto, si fitede il caso di ritrovarti la stessa in bilogno di un molto notabile Ristabilimento; Onde procurarono, ed ottennero gli Anconitani da Gregorio Papa XI. nell' anno 7. del sno Pontificato che fu di Cristio 1377. un Breve, in cui il Pontesse concesse Indulgenze a chi porgette la mano adiutrice nella Fabbrica (c)

(a) Dell' anno 1234. Gregorio Nono concesse anch' esso Induspenze a chi porgesse a quella Fabbrica la mano adiutrice.

(b) Dell' anno 1270, fu fatto il Portico avanti la Porta maggiore di tal Chiefa.

(c) Dell'anno 1377, ebbe bisogno di molto riattamento, e Gregorio XI. concesse Indulgenze a chi dasse mano a tal Fabsira. di quella, e si leggono in esso queste parole, us Écelesia Anconisana in bomoca, & Julo vocabulo S. Laurenij sunda a, & constructa, in qua Gloriosiam S. Quiriaci martyvis corpus mirabilites requiescis, ob cujus preces, & merita Dominus Noster Issus continuo operatur, congruis bonoribus frequentestur; concedis Christi Fidelibus distam Ecclesiam vistamibus, aus ad Fabricam ejus manus portigentibus adiatrices, omnes, & singular sitas, quas Fel. Rec. Alexander Papa III., & quicumque alis Romani Pontifices Predecessores Ecclesiam S. Marti de Veneziis in Fossiviate Asceptionis D. N. J. Christi vistiantibus annuatim concesserum & c. come si legge nel Saracini alla parte seconda del lib. 9, cat. 210.

§ 10. Dal sin qui detto chiaro apparisce che la distruzione da Goti fatta della Chiesa di S. Stefano, obligò gli Anconitani al trasporto del Corpo di S. Ciriaco in quella di S. Lorenzo con dichiararia Cattedrale in luogo di quella. Che detta Chiesa di S. Lorenzo era allora di struttura affatto diversa da quella, nella quale venne ridotta, e che tal riduzione ad una nova forma fu fatta, non in un

fol tempo, bensì in più secoli.

Ma ora fa di messieri venire alla risoluzione di questo dubbio, cioè.

Se questa Chiesa, che ora è chiamata di San Ciriaço, sia l'istessa, che prima sotto il titolo di S. Lorenzo era detta?

A questa difficoltà con tutta certezza si risponde, esser l'isfessissima Chiesa, (\*\*) come affermano tutti li Scrittori, che ne hanno parlaro, e come si deduce da quanto abbiamo di sopra detro; e non è vero altrimenti ciò che alcuni credono, che lasciasse quel primo titolo sinda quando vi venne collocato il corpo del principale Protettore S. Giriaco, mentre continuò per più secoli totto la prima ip-

In prova di che potrebbero quivi addursi più documenti, ma per contenersi nella brevità pressis, ne portereno uno solo, per altro sussicientissimo, e questo sia ciò che scrive ne' suoi Annali Ecclesastici il Cardinal Baronio nell'anno 1177., in cui parlando di Papa Alessandro III. dice, che gli Anconitani si portarono con tre Galere in

(a) Dessa Chiefa di San Lorenzo è quella medesima, che ora si chiama di San Civiaco.

Venezia dal detto Papa, il quale nel giorno festivo di S. Mattia si parti da Venezia assistente con quel Doge, e de Egli ascese sopra una Galera d'Ancona, e nel terzo giorno ad ore 22, giunse in Ancona accompagnato dall' Imperatore Federico, e Doge suddetto, a cui concesse molte grazie, e dice poi : Hoe gestium fuit in Givitate Ancone in Ecclesia majori Sansti Lauvenii; l'istesso racconta il Saracini patre seconda lib. 7. car. 148.

Quefto folo documento bafta per rendere incontraflabile, che tal Cattedrale ha per molti fecoli continuato fotto l'invocazione di S. Lorenzo, mentre in effo fotto quella viene nomianta nell'anno 1177., e così dopo anni 638. dal tempo in cui fegul in effa la traslazione del corpo di S.

Ciriaco .

§. 11. Ma ficcome sono secoli ancora passati da che teniamo il rincontro di aver lasciato detto titolo, e di aver e assunto quello di S. Ciriaco; cos sa duopo quivi rivolgere la nostra investigazione, ed indagame il motivo.

Ma per quanto fi rifletta, non pare che altro posta eftere stato il morivo, se non che la divozione sempre maggiormente accresciuta verso di S. Ciriaco a seconda delle continue grazie, a questa su Ciriaco a seconda delle continue grazie, a questa su caracteria divozione unita la notabilissima riflaurazione di questa divozione unita la notabilissima riflaurazione di questa Chiefa farta dalla desimezione del popolo verso di bui, avrì senza alcun dubbio prodotta la variazione del titolo. Una tale riflaurazione pare appunto sia questia, che apparerice da quanto abbiamo esposto nelli paragrasi 7. e 8., à quali sui aggiungeremo questa verità, che su proseguito al miglioramento della medessima sino all'anno 1306, in tutto mosti gli Anconitani dalla divozione verso il suo benefico principale Protettore; resterà senza dubbio mansiesto il motivo, per cui è seguita la variazione del priemo titolo.

S. 12. Ora starebbe assai bene l'investigare l'anno quasi preciso, in cui segul veramente tal variazione in maniera che poi sempre continuato siasi sotto l'invocazione di

S. Ciriaco, e non fiasi mai tralasciata.

Io per quanto mi fono adoprato in far con diligenza tal indagazione, e con tutti li rincontri che ho fatto, credo che

(a) La divozione sempre più accresciuta verso di S. Ciriaco su il vero motivo di non più chiamarsi col titolo di San Lotenzo; ma bensì di San Ciriaco.

che con la probabilità maggiore debba a detta variazione applicarsi l'anno suddetto 1306, in cui terminato il progettato miglioramento di quel Tempio, si sece una solen-

nissima festa ad onore di S. Ciriaço. (a)

In detta grande, e memorabile folennità fi fece la confagrazione dell' Altare Maggiore con l'afficera di molti
Velcovi, che a quella funzione furono invitati, cioè di
Bernardino Velcovo d' Umana, del Velcovo di Recanati,
di quello di Ofimo, di Jefa, di Fano, di Pefaro, di Felfombrone, di Cagli, di Gubbio, del Velcovo d' Urbino,
e di altri, li quali poi ne fotofocrifetto il documento, Era
allora Velcovo di Ancona Fr. Nicolò degli Ungari nobile
Anconitano Minore Conventuale, e governava la Chiesa
niverfale Clemente V. e l' Impero Occidentale Alberto
Auffriaco: Lando Ferretti citato ne fa il racconto nel libro fecondo.

S. 12. Contro il detto mio fentimento potrebbe fassi un opposizione con l'allegato Beeve alla mano di Gregorio XI. in data dell'anno 1377., nel quale si legge: Ut Ecclesia Anconitane in bespoem , O sub vocabulo Sancii Lauvenii suudeta, co construsta, in qua giorismo S. Quiriaci Martyris Corpus mirabiliser requirestit, ob cujus preest, O merita inibi Dominus nosser Islas Christian multa miracula continuo operature, congruis bogoribus frequenctus, concenti Christia.

Fidelibus Ecolefiam vifitgueibus, e così dire.

Se dell'anno 1306 quella Cattedrale aveilo affunto il titolo di S. Ciriaco, non la leggorchbe in ello: Ecclefa Ancovitana in honorem, & Cub vogobulo S. Lamentii Inndata a & conflutifa (b) ed effendo il medelimo in data dell' anno 1377., e così anni 71. dopo la deferitta folennità celebrata in detto anno 1306., viene da ciò molto bene a inferità: Non effer vero, che allora affiamelle il titolo di S. Ciriaco.

Contro tale opposizione si risponde, (e) che detto Breve non osta al sentimento suddetto, ma piuttosto lo favori-

(a) Dell'asses 1306, fattafi una folessiffina fifth di S. Ciriaco vel confagrarfi P Altane Maggiore di esfa Chiefa con l'inserveuso di multi Pefonvi 3 l'inteppesfe di tal meniera a chiamerfi di San Ciriaco, che più son si tralafciò di casì disfi da sutt.

(b) Opposizione contro desta proposizione.

(c) Rifposta.

00

sce; poiche, se allora fosse tal Chiesa stata sotto il titolo di S. Lorenzo, si direbbe in esso Ecclesia S. Laurentii: come si dice nell'altro allegato di Alessandro III. in data del 1177., del quale parla il Baronio: Non dicendo per-tanto: Ecclesia Sancti Laurentii: Ma Ecclesia Anconitana in honorem, & sub vocabulo S. Laurentii fundata, & constru-Ela: da questo istesso può piuttosto inferirsi, che allora più non era fotto la prima invocazione; e perciò esprime, che fotto quel titolo era stata già fondata, come è verissimo ; ed anche adesso; mentre tutti universalmente la chiamano Chiefa di S. Ciriaco. Se alcuno dicesse della medesima : In honorem, & sub vocabulo S. Laurentii fundata, & constru-Eta, direbbe sicuramente il vero; perchè certamente è verità, che la Chiesa di S. Ciriaco su fondata, e fabbricata in onore di S. Lorenzo: Anzi è da notarfi, che dopo aver detto : In honorem S. Laurentii constructa, subito nomina S. Citiaco, e dice: in qua gloriofum S. Quiriaci corpus mirabiliter requiescit, ob cujus preces, & merita D. J. Chri-Aus inibi multa miracula continuo operatur, congruis honoribus frequentetur, concedit Christi Fidelibus dictam Ecclesiam visitantibus &c. e con queste espressioni fa comprendere la cagione, per cui concede quelle Indulgenze, eller appunto acciò venga visitato, e venerato il corpo di S. Ciriaco, di cui ancora racconta la frequenza de' miracoli ; onde conviene conchiudete, che quel Breve affolutamente non ofta al fentimento suddetto, di effere stata sin d'allora tal Chiefa chiamata Chiesa di S. Ciriaco ; anzi con quelle espressioni, pare pinttosto che il Breve aderisca al fentimento medefimo; e quando ancora fignificassero l'istesso, che Chiesa sotto il titolo di S. Lorenzo, ne pure ostarebbe; perchè in quei primi tempi non era punto disconveniente, che ne' pubblici Monumenti seguitasse a nominarsi col primo titolo; ed io in questo non intendo di oppormi. Dico però, che universalmente era chiamata da tutti Chiesa di S. Ciriaco, e non più di S. Lorenzo. Diamo quivi un esempio . Presentemente nessuno dubita, che questa Chiesa venga detta di S. Ciriaco da tutti . Se ciò non oftante, in qualche monumento venisse chiamata sotto il titolo della Rifurrezione del Signore, come in fatti ne' rogiti delli due ultimi Sinodi celebrati , uno dall' Eminentissimo Massei , l'altro nell' anno 1756, dal moderno Vescovo Monsignor Mancinforte è stata detta, perchè nell' Altar Maggiore di

essa il Mistero della Risurrezione si rappresenta; non ostarebbe punto alla verità di effer univerfalmente chiamata Chiefa di S. Ciriaco, nel modo medefimo, dico, che nè pure oftava nel 1377., se fosse stata nel momento suddetto nominata forto il titolo di S. Lorenzo, del quale non è stata mai espressamente privata. La verità però è, che nel detto Breve non si dice Chiesa di S. Lorenzo, come in quello di Alessandro III., ma fundata sub invocatione S. Laurentii. Il che siccome è vero, non solo poteva dirsi allora, ma può dirsi anche adesso, e potrà dirsi sempre fintanto che avrà la sua esistenza, quantunque da nessuno venga chiamata Chiefa di S. Lorenzo. Dunque ita bene, che qui si afferisca con tutto il fondamento, che fin dall' anno 1306, sia stata quella Chiesa detta di S. Ciriaco, e

non più oltre di S. Lorenzo.

S. 14. Dopo aver dato ragguaglio della confagrazione di vari Altari nella suddetta Chiesa seguita, e della solennisfima festa di S. Ciriaco, in cui la consagrazione dell' All tare Maggiore della medesima venne fatta nell'anno 1306. la quale produsse l'effetto di poi sempre chiamarsi col titolo di S. Ciriaco . Ora faremo memoria della confagrazione di tutta l'istessa Chiesa; ma prima di riferirla, mi piace far noto, che furono premesse tutte le più esatte diligenze per rinvenire se fosse stata in alcun tempo consagrata; ma ficcome non fi troya, che mai ne fia flato celebrato l'ufficio, nessun rincontro è riuscito avere dalli Scrittori, e non vi è in essa segno alcuno, che la indichi : così fu giudicato, che non fia stata mai consagrata, onde il vigilantissimo Vescovo Monsignore Mancinsorte appiglioffi alla determinazione di confagrarla, e ponendo al!' esecuzione quanto aveva determinato nell' anno 1753. alli-23. di Settembre giorno di Domenica, e festivo di S. Costanzo Anconitano Mansionario della Cattedrale d' Ancona, ne fece la Confagrazione con tutta folennità, (a) e con il maggior apparato di divozione, presiedendo nella Chiesa Cattolica Benedetto Papa XIV., che già decorò la Chiefa Anconitana in qualità di fuo Vescovo, e Francesco II nell' Impero Romano Germanico.

S. 15. Alla Consagrazione della Chiesa fatta dal degnis

<sup>(</sup>a) Dell'anno poi 1753. a' 23. Settembre fu fatta la consagrazione di tutta la Chiesa suddetta sorso l'invocazione di San Ciriaco.

fimo moderno Vescovo Monsignore Mancinforte, potiamo, qui aggiungere la lodevolissima premura, che egli ha avuta di foddisfare il vivo defiderio degli Anconitani, col riconoscere li Corpi de' Santi loro protettori, quali sapevano bensì per antica costante tradizione esser dentro li tre casfoni di bianco marmo, che racchiusi si vedono da forti cancellate di ferro per impossibilitarne il facile accesso a' medesimi posti, nella Chiesa inferiore della stessa Cattedrale alla parte sinistra dall'ingresso nella medesima; ma non avevano memoria alcuna, che follero stati mai visitati, nè cognizione del tempo, nel quale in effi collocati furono. Ad un tal fine il Prelato fece prima aprire nel basso parapetto inferiore, che serve di sostegno alli cancelli dietro l'Altare novamente da lui fatto, una finestra, per cui si potesse entrare sotto il cassone di mezzo, o sia deposito di S. Ciriaco, la quale trattanto era stata chiusa con chiavi.

Dopo questo preparativo alle ore 22. del dì 20. di Decembre dell'anno 1755. si portò accompagnato da molte ragguardevoli persone Ecclesiastiche, e secolari in detta Chiesa inferiore, dove si trovavano alcuni muratori, e ministri necessari per l'operazione, e dopo recitate dal Prelato veflito con rocchetto, e mozzetta affieme con gli affanti alcune orazioni, ed invocata l'affiftenza del Signore, e di S. Ciriaco protettore, entrarono tutti per detta finestra. (a) Li Ministri poi con gran fatica sollevarono il gran coperchio, ed allora si vide con l'ajuto de' lumi una cassa di Bidollo, o sia Olmo formata di tavole di grossezza due oncie, nella quale olere i gangheri per apririi, e ferrarii, erano ancora in vari luoghi inchiodati alcuni ferri per rinforzare, e tenere ben unite le tavole. La lunghezza della cassa nel coperchio su ritrovata di palmi otto e mezzo, la larghezza di palmi due, oncie cinque, e l'altezza di palmi due incirca: nel mezzo del coperchio stesso di questa casfa, fu ritrovata una chiave di ferro dentro una piccola borferta bianca.

Presa la chiave ripulita dalla ruggine, e fregata con olio, su aperta con essa la cassa, e su sollevato il di lei coperchio per vedere con l'ajuto de' lumi quello vi era dentro.

Si vide in primo luogo steso per tutta l' estensione del-

<sup>(2)</sup> Dell' anno 1755. a' 20. Dicembre fu fatta la ricognizione del corpo di San Ciriaco.

la caffa un drappo o flossa di feta, o bavella di sondo gialliccio rabescato con layori di color verde, e sotto a questo na altro drappo o flossa di sondo tanè rabescato anch' esto, con varie figurine antiche, ed uccellami di vari colori bianchi e rossi, e tossi, ed un altro drappo con forami fatti a croce di color bianco. Levati questi tre drappi, si vide steso intero colle. braccia stese verso de' piedi, e contigue ai semori (a) La lungbezza di questio corpo si ritrovata di palmi sette, ed once sette e mezza, ed egli videsi collocato immediamente sopra una tavola asse piedi, antica, e consumata, distessa sopra una copertina di feta di color turchino con frangette dell'issessa possibili dessa sopra la cassi a considerata, o drappo era immediatamente silasso sopra il sondo della cassi natora.

Alla vista di questo cadavere, non dubitandos, che egli fosse il Corpo di S. Ciriaco, Monsignor Vescovo presa la stola rosta intonò l'Inno de Martin, Deust norum militumi, proseguito dagli astanti, ed in fine su recitata l'orazione del Santo da Monsignore. Dopo di ciò il Sig. Chirurgo na fecc una minuta, ed esatta descrizione, quale abbiamo ri-

portata nel ragionamento di S. Ciriaco.

Fu fucceffivamente con diligenza ricercato, se dentro la caffa vi foffero fogli, lettere, sicrizioni, lamine, o memoria alcuna, ma nulla pote rinvenirsi, se non she tre monete piccole, e fortili d'argento, due delle quali eranonel fondo della cassa intorno al corpo, e se l'altra eta cadura, sorse nel tirare, e sevare i drappi di seta, dentro la bocca quasi mezza aperta del Santo. (b)

Quefle rre monete fino al giro, e contorno del conjo fono di grandezza uguale a quella dei razzzi groffi romani di argento; ma vi rimane però di intorno una pozzione di lamina tagliata, e ritondata rozzamente, equali con forbice, e tutte tre sono incavate per la percossa del conio, e ciascuna di queste è di oneso il erani diciastere.

nio, e ciascuna di queste è di peso di grani diciastere. Nel diritto di turte tre le monete si vede scolpito il volto e busto di S. Marco, con la testa affatto nuda, e senza nimbo, (e) e di l'busto, o petto è ricoperro, e adornato con piviale, e nel coatomo loro si legge- 45 S. Mar-

(a) E fu ritrovato intiero, e incorrotto.
(b) E furono con esso ritrovate tre monete d'argento.

<sup>(</sup>c) Nel divitto delle quali è il busto di San Marco, e nel rovescio una Croce con quattro globesti negli angoli.

cus Venecia, nel roverscio, o parte convessa, vedesi nel campo una Croce con quattro globetti negli angoli della Croce istessa, e nel contorno si legge in una Enricus Imp. nell'i altra Enricus Imper. Nella terza Enricus Impera. (a)

Da questo diritto, e noverscio loro, siccome anche dalla grandezza, peso, e qualità evidentemente apparisee, che queste monete sono perfettamente simili a quelle, le quali surono prima di tutti gli altri ossevate, e descritte dall'accellentissmo Sig. Domenico Pasqualigo Patrizio, e Senator Veneto, e dopo dall' Eccellentissmo Sig. Flaminio Cornato, ancor egli Senator Veneto, nella dottissma sua Storia, e diligentissma descrizione delle Chiefe di Venezia, dove alla Deca 13. pag. 76. concorda col detto Pasqualigo nel sentimento, che dette medaglie si debbano ascrivere all' Imperatore Enrico IV., e che siano state comiate nell'31094. (b)

In questo luogo non accade altro dire intorno alla visita, che nel nominato giorno su fatta del deposito di S. Ciriaco, nel termine della quale rimesso tutto come stava, tornossi, a ferrare la detta finestra, ed il Prelato con P in-

dicato accompagnamento se ne partì.

S. 16. Fu successivamente da Monsgnor Vescovo stabilito di sare la vista degli altri due depositi de Santi Protettori Marcellino, e Liberio, nel di 22. Gennajo dell' anno 1756., (c) nel quale alle ore 21. scese il Prelato con
lo stesso accompagnamento nella medessima Chiesa inferiore, ed invocato nuovamente l'ajuto de Santi medessimi,
ti da' Ministri follevato il gran copercisio, o la lastrone di
marmo, che ricuopre il cassone di S. Liberio collocato a
mano destra di quello di S. Ciriaco, e si vide, che denro al cassone trovavasi collocata e disse also di legno d'arcio, di
grossiera di un'oncia, senza che in esta sosse coniodi, o
serratura di sorte alcuna. La lunghezza della cassa si
trovata di palmi sette, e mezzo, la larghezza di pain
tue, oncie sette, e l'altezza di un palmo, e due oncie,

(b) Tali monese si considerano coniate al tempo di Envico.

IV. nell'anno 1094.

<sup>(</sup>a) Con iscrizione nel contorno, che dice Enricus Imperator, e nel diritto S. Marcus Venetia.

<sup>(</sup>c) Dell' anno 1756. a' 13. Gennajo si sece la ricogniziono degl' altri due depositi di S. Liberio e S. Marcellino.

essendo però, tanto il sondo, quanto il coperchio di quessa cassa composta di due tavole congiunte inseme, ed intornoalla cassa medessima, surono trovati molti sislacci di seta, come avanzi di qualche dasppo già tutto lacero, e consumato, il quale era stato posto per ricuoprire la cassa istessa.

Aperta la cassa si vide il Cadavere, o Scheletro di San Liberio, il quale su subito riconosciuto dal Sig. Dottore Giambattista Mauri Medico, e dal Sig. Luigi Stampini Ce-

rusico d' Ancona, ed esattamente descritto, così

Uno scheletro tutto disfatto con mancanza di molte offa-La testa però è tutta intera, a riserva di molti denti incifori, tanto nella mandibola superiore, che inferiore; l'articolazione della mandibola inferiore della parte finistra è tutta diffrutta, dei denti ancora, qualcuno dei molari fono mancanti, ma si trovano sparsi per la cassa. Delle vertebre, si trova la prima del collo, quattro dei lombi, e due del dorfo, e le offa innominate : Il resto delle vertebre è tutto disfatto : Si conserva però intatto l'osso sagro. e qualche pezzo di offa della parte inferiore delle braccie, cioè ulna, e radio. Nell' estremità inseriore si osservano li femori, e le tibie con sue fibole intatte. Per la cassa vi sono sparsi molti ossi del carpo, metacarpo, tarso, e metatarfo, e da questo ancora si riconosce, che questo scheletro fu trasferito da un' altra cassa, o deposito in questo luogo, e perciò le offa, che erano affatto disgiunte, non surono allora tutte disposte secondo l'ordine, e sito naturale.

Dopo di questa ricognizione su riserrata la cassa, ed abbassato il coperchio, o lastrone di marmo, che ricuopriva

il cassone.

 muro della Chiefa era fostenuto, o posava sopra una coltellata di mattoni, la quale era stata annessa con calce al-

la sponda, o superficie interna del cassone.

I margini di quefto laftrore erano flati ricoperti d' interno, e tifluccati con geffo per impedire P'ingreffo alla polvere, la quale ben fi vedeva che farchbe facilmente penetrata dentro al caffone, giacchè il coprechio di quefto non fi univa perfettamente alla fuperficie, o margini delle faonde, fopra le quali pofava. In fatti fu ritrovata fopra quefia laftra, o coperchio intetiore gran quantità di polvere, nel togliere la quale fia flaccata, e finarrita quella piccola porzione di geffo, nella quale erano flate feritte quelle poche lettere, che mancapo nell'iferizione, che qui fi riporta intera fenza le breviature, e laguna, che vi fi trova. (a)

Anno Domini millesimo nonagesimo septimo, fuit translatatus Episcopus Marcellinus buc in sepulcrum.

Staccato e tolto nella miglior manieta pofibile queflo laftrone, fi vide la cavità del caffone divifa nella fua langhezza con frammezzo di muro fortile in due fpartimenti, il maggiore de' quali era lungo fei palmi, e largo un palmo, e oncie dieci, reflando al minore la lunghezza di un palmo, ed oncie dieci, e la larghezza di un palmo folo.

Nello fpartimento piccolo collocato verso i canelli laterali si ritrovarono alcuni pezzi di tavola tutta fragida, e consumata, i quali surono facilmente parte della cassa vecchia, dentro alla quale era stato ritrovato il Sagro Corpo prima d'esser trasserito dentro il cassone, ed alcuni pochi fragmenti di panno lino, aiche essi laceri, e consumati.

Nello spartimento maggiore più vicino al cassone di mezzo, o di S. Ciriaco, si vide, oltre alcuni sfilacci di seta, e di lino, ed alcune seglie di lauro ingiallite, una quamtità d'ossa, le quali essende state estratte, e distese da Sacerdote per comodità maggiore sonza la tovaglia del nuovo Altare contiguo, surono esartamente riconolciute, e descritte dalli Signori Medico, e Cerusico nella seguente maniera.

Ven ammasso di ossa unite insieme, alcune delle quali si veggono duplicate. Primieramente vi sono quattro pezzi di cranio, due graudi, e due piccoli; una vertebra atlante, venti vertebre, parte del collo, parte del Dorso, e parte

<sup>(</sup>a) In quello di San Marcellino fu trovata l'iscrizione indicante il tempo della feguita traslazione.

de' lombi; trentatre pezzi di coftole con porzione di Îterno separato: un osso joide persettamente conservato, e un osso sagnato: un osso su meri, due uslne, due radi; due semori, due tibie, due peronei, i quali certamente per la loro mole, e figura si possono attribuire ad un issessione con conservatore del carpo, metacarpo, tarso, metacarso, e molte falange delle dita; dei pezzi tanto del corpo, quanto del metacarpo, e falange delle dita se ne contano ventifei: vi sono ancora molte apossi, o fano estrenità, ed aggiunte dell'ossa, e molte ancora delle medesime ossa indistinte.

Ad un altro scheletro certamente, o corpo più piccole, e più gentile appartengono una vertebra atlante, due ulne, e due radj, porzione dell'offo fagro, e i z. capi dei femori, e facilmente ancora alcune di quelle vertebre, e coffole, e da clumi offi del carpo, metacarpo, tarfo, e metatarso, e falange, che sono lopra descritte; giacchè la loro grandezza è assai minore di quella, che vedesi negli altri offi simili, il quali appartengono al primo scheletro.

Per quella clattà, e diligente ricetta, ben fi conobbe, che oltre al corpo di S. Marcellino, del quale non fi può dubitare a cagione dell'iferizione, che vi fu trovata, farono nel tempo flesso collecate in quel luogo anche alcune ossa di qualche Santo, o Santa Protettrice d'Ancona, le quali fossero se già collocate, e rimaste negli antichi rempi vicino al corpo di S. Marcellino, le quali noi crediamo, che debbano piutrollo essero di S. Palazia, (a) che di altro Santo, come abbiamo procurato dimostrare nel ragionamento di essa Santa.

Tutte queste offa dopo di essere state riconosciute, edeferitte, funono collocate dentro una cassetta di abete riquadrata, lunga, e larga un palmo e mezzo, ed alta oncie nove, essendo firma ricoperta con un sopracalice di velo bianco con frangia gialla; indi su la essere alla con con chiave, e ligata con nastro di fetta di color di rose, e poi figilitata con sette sigilli in forma di Croce, tanto nella parte anteriore, che superiore, e sinalmente si collocatar dentro al cassone nello spartimento ilsesso, in ces situ-

<sup>(</sup>a) Con gli offi di S. Marcellino si osservarono altre ossa di corpo più piccolo, che probabilmente possono dirsi di Santa Palazia.

rono ritrovate l'offa; ficcome i fragmenti piccoli, la polvere e gli avanzi dei pannilini putrefatti, furono tutti ragunati infieme vicino alla caffetta, e riceperti con altro fopracalice fimile di velo bianco, e frangia gialla; dopo di che furono nuovamente ripofti al loro luogo i laftroni, e ricoperto, come eta prima, il caflone intorno ad un'ora

di notte.

6. 18. Intorno alla visita de' Sagri Corpi esposta ne' tre ultimi Paragrafi per motivo di non punto alterarla, ho tutto con l'istesse parole pigliato dall' accuratissima relazione fatta dall' eruditissimo Padre Odoardo Corsini Preposito Generale delle Scole Pie, il quale unitamente ha date alla stampa ristessioni intorno alla stessa talmente proprie, che possono per verità dirsi ammirabili; poiche incontratosi accidentalmente in Ancona nel tempo della S. Funzione, invitato, v'intervenne, e nel breve spazio della fua dimora, in cui per lo più venne obbligato al letto per la dolorosa tlussione della Podagra, con li pochi bassi rilievi , Iscrizioni, e qualche scarso documento dell' Archivio della Cattedrale medesima, seppe sì bene rissettere, privo di qualunque altra necessaria notizia : Io , quantunque in più d'una cola non abbia potuto uniformarmi alle medelime , per effere in alcune il mio fentimento diverso; non ho però, che ammirare, ed ho il tutto letto con indicibile piacere, meritando per verità l'applauso commune, e mi persuado, che se egli avesse avuto più tempo di attendervi , ci averebbe consolato anche con altre erudizioni forse non contrarie alle opinioni, che io ho creduto seguire.

Sal motivo poi, a cui mi sono appigliato di dare quelle notizie della stessa che mi sono capitate; agiungerò ancora a quanto ho riferito, a wer letto nel più volte citato Lando Ferretti al libro 5, che dell'anno 1350., o 1351., (a) all'a blare del Ss. Sagramento nella Navata a mano sinistra dell'ingresso dell'istessa con considera dell'interio della Francesca Pittore di Borgo, S. Sepolero dipinie l'Istoria dello Spossa izio di Maria Vergine con S. Giuseppe, come si legge nella 2. parte delle vite raccolte da Gregorio d'Arezzo nella vitu di esso pietro Lazzaro Remabei: l'istesso afferisse con l'autorità di Giorgio Vassa; e anno-

(a) Pietro della Frantesca dipinse nell'Altare del Samissimo Sagramento nell'anno incirca 1350.

alla Cattedrale d'Ancona. 105 ancora essere detto Altare de Jure Patronatus delli Conti Camerata.

§ 19. Fra li molti pregi, per li quali detta Cattedrale meritamente è contradifiinta, potiamo annumerate quello rimarchevolifimo del gran Teforo delle Sagre Relique de Santi, che in essa ritrovanti, e quivi piace farne registro di quelle alla mia notizia, e sono

Il Corpo intero, e incorrotto di S. Ciriaco Martire Ve-

scovo, e principal Protettore d' Ancona. (a)

Il Corpo di S. Marcellino Anconitano Vescovo e Protettore della medesima Città.

Il Corpo di S. Liberio Confessore Protettore della Città

istessa. Il Corpo di S. Palazia Vergine, e Martiré Protettrice della medesima.

Il Corpo di S. Laurenzia Anconitana.
Il Corpo del Beato Antonio Fatati Anconitano Vescovo

della medefima.

Il Corpo del Beato Girolamo Ginelli Anconitano.

S. 20. Oltre li detti Sagri Corpi, fono in detta Cattedra-

le le seguenti Sagrosante Reliquie. (b)

Un pezzo di Legno della SS. Croce di N. S. Gesù Crifto, la punta della lancia, con la quale fu aperto il Costato a Nostro Signore Gesù Cristo.

Un pezzo di chiodo, col quale su crocissso nel Santo le-

gno della Croce.

Un pezzo di sponga colla quale su abbeverato.

Del Fasciatore sattoli dalla Santissima Vergine, mentre era Bambino.

Un pezzo di Veste inconsutile, e del Linteo, col quale su involto nel Santo legno della Croce.

Una Spina della Corona, colla quale fu coronato.

Della colonna, nella quale fu flagellato.

Un pezzo di velo, Cingolo, e Capelli della gloriofa Vergine Maria.

Un perzo d'offo di S. Gioacchino .

Del Pallio di S. Giafappie Spoto della gloriofa Vergine Maria.

Il Piede destro di S. Anna Madre della Santissima Vergine Maria.

(a) Corpi Santi, che sono in detta Chiesa.

(b) E Sagre Reliquie.

Un pezzo d'offo di S. Gio: Battifta Precursore di Noftro Signore.

Dell'offa, e vestimento del B. Eliseo Profeta.

Del capo di S. Simeone Profeta.

## APPOSTOLI

Del capo, e un pezzo d'offo di S. Pietro Principe delli Appostoli.

Del capo, ed un pezzo d' offo di S. Paolo Appostolo.

La tella di S. Giacomo Minore Appoltolo ...

Un dito, ed un pezzo d'offo di S. Tommaso Appostolo. Di S, Giacomo Maggiore Appostolo.

Del capo , braccio , ed un pezzo d' offo di S. Andrea Appostolo.

Della veste di S. Giovanni Appostolo, ed Evangelista.

Dell' offa di S. Filippo Appoftolo. Di S. Bartolommeo Appostolo.

Di S. Matteo Appostolo, ed Evangelista.

Di'S. Simone Appoftolo.

Di S. Tadeo Appostolo.

Di S. Mattia Appostolo. Di S. Barnaba Appostolo.

Di S. Luca Evangeliffa. Di S. Marco Evangelista

#### SANTI MARTIRI.

Un offo, ed un dente di S. Ciriaco primo Protettore d'Ancona.

Un pezzo d'offo di S. Sebastiano Martire. L'offo del ginocchio di S. Giorgio Martire.

Della carne di S. Stefano Protomartire, con un pezzo di fasso col quale su lapidaro, qual Reliquia narra S. Agostino nel decimo Tomo delle fue Opere nel Serm. 32. conferyarfi in Ancona. Dell'offa di S. Venanzio da Camerino Martire.

Dell'offa de' SS. Cosmo, e Damiano Martiri.

Dell'offa di S. Cefare Martire.

Di S. Sigitmondo Re Martire.

07

Dell' offa di S. Ignazio Vescovo Martire .

Di S. Policarpo Martire.

Di S. Ippolito Martire. Osfa, e grasso di S. Lorenzo Martire.

L' offo della gola di S. Vincenzo Martire . Dell' offo di S. Tommafo Cantuariense .

Della Testa, ed ossa di San Pellegrino, e Compagni Martiri. Un stinco di S. Alessandro Papa, e Mattire.

Una scapula, ed, altre ossa de Santi Innocenti. Il cranio di S. Prospero Martire.

Un pezzo d' osto di S. Emidio Martire.

#### CONFESSORI PONTEFICI.

Il libro di S. Marcellino Vescovo Protettore d'Ancona, col quale oràndo a Dio libero la Città d'Ancona dall'Incendio del Fuoco, come natra S. Gregorio Papa nel primo libro de suoi Dialoghi.

Un pezzo di veste di S. Martino Vescovo .

Di S. Leone Papa .

Dell' offa di S. Liborio Vefcovo.

Dell' offa di S. Felice Vescovo. Di S. Eleucario Arcivescovo di Ravenna.

Un dente di S. Probo Arcivescovo di Ravenna. Delli Precordi, ed un pezzo di tela intinta nel Sangue

di S. Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano. Un pezzo d' osso di S. Nicolò di Bari.

#### DOTTORI.

Dell' offa di S. Gregorio Magno.

Di S. Ambrogio.

Di S. Agostino .

Di S. Girolamo . Di S. Bafilio Magno .

Di S. Atanasio.

Di S. Gio: Grifoftomo .

Di S. Gregorio Nazianzeno. Di S. Gregorio Taumaturgo.

Di S. Anselmo .

Di S. Tommaso d' Aquino .

Di S, Bonaventura, Tutri Dottori di S. Chiefa.

CON-

## CONFESSORI NON PONTEFICI.

La patella della spalla di S. Rocco Consessore.
Un pezzo d'osso di S. Lazzaro.
Una costa di S. Eusebio Consessore.
Dell'ossa di S. Geminiano Consessore.
Dell'ossa di S. Geminiano Consessore.
Di S. Benedetto Abbate.
Di S. Antonio Eremita.
Di S. Costazzo Consessore.
Di S. Costazzo Consessore.
Del cilizio di S. Francesco d'Assis.
Un pezzo d'osso di S. Francesco di Panla.
Un pezzo d'osso di S. Francesco di Panla.
Un pezzo d'osso di S. Francesco Xaverio.
Il Braccio destro di S. Antonio Abbate.

#### DELLE SANTE VERGINI MARTIRI, ED ALTRE SANTE.

Un pezzo d'offo di S. Palazia Vergine, e Martire.
Delli denti di S. Laurenza Vergine, e Martire.
Del capo di S. Orfola, ed un pezzo d'offo di una delle
fue Compagne Vergini, e Martiri.
Una coffa di S. Dorotca Vergine, e Martire.
Del capo di S. Lucia Vergine, e Martire.
Una coffa di S. Margarita Vergine, e Martire.
Dell' offa di S. Barbara Vergine, e Martire.
Dell' offa di S. Barbara Vergine, e Martire.
Del capo, e capelli di S. Candida Vergine, e Martire.
Del capo, e capelli di S. Maria Maddalena.
Dell' offa di S. Maria Cleofede, di S. Maria Salome.
Tonica, velo, e capelli di S. Chiara Vergine.

## CATALOGO DELLE RELIQUIE

Che sono state donate alla Chiesa di S. Civiaco Cattedrale d' Ancona dalla somma Beneficenza di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. selicemente Regnante.

Un Pezzo di Tela intinto nel Sangue di Nostro Signore Gesà Cristo uscito con miracolo da un'Ostia Consagrata . Della camigia della Santissima Vergine Maria . La limatura della Catena di S. Paolo .

De!le

delle Sacre Reliquie. 100 Delle ossa di S. Giovanni di Dio. Della carne di S. Andrea Corfini . Delle offa di S. Pio Quinto. Delle offa di S. Ignazio. Delle offa di S. Francesco Xaverio . Delle ossa di S. Francesco Borgia. Delle offa di S. Stanislao Kostka. Delle offa di S. Francesco di Pavola. Delle offa di S. Pietro d' Alcantara. Delle offa di S. Diego. Delle offa di S. Filippo Neri. Delle offa di S. Andrea Avelino. Delle offa di S. Giovanni da Capistrano. Delle offa di S. Felice da Cantalicio. Della Tonica di S. Francesco d'Assis. Della carne di S. Francesco di Sales. Del Cilizio di S. Carlo Borromeo. Del Piviale di S. Gaetano . Della Cocolla di S. Antonio di Padova'. Della bombace col Sangue di S. Nicola da Tolentino . Delle offa de'SS, Cosma, e Damiano. Delle offa de' SS. Giovanni, e Paolo. Delle offa de'SS. Vincenzo, ed Anastasio. Delle offa di S. Fedele da Sigmaringa. Delle offa di S. Camillo de Lellis.

Delle offa di S. Pietro Regalato.

Delle offa di S. Giuseppe da Leonessa. Delle offa di S. Catarina Ricci. Delle offa di S. Catarina Vergine, e Martire. Delle offa di S. Catarina Fieschi . Delle offa di S. Giuliana Falconieri. Delle offa di Santa Prisca. Delle offa di S. Cecilia. Delle offa di S. Chiara. Delle offa di S. Lucia . Delle offa di S. Appollonia. Delle offa di S. Agnese.

Delle offa di S. Barbara. Delle offa di S. Catarina da Siena, Delle offa di S. Rofa di Lima. Delle offa di S. Francesca Romana.

Delle offa di S. Orfola.

Catalogo de Vescovi IIO

Delle offa di S. Sinforofa.

Delle offa di S. Elifabetta Regina di Portogallo.

Delle offa di S. Margarita Regina di Scozia.

Delle offa di S. Monica. Delle offa di S. Brigida.

Delle offa di S. Margarita di Cortona.

Delle offa del Beato Aleffandro Sauli.

Delie offa della Beata Lucia di Narni. Delle offa di S. Ciriaca Martire.

# CATALOLO

### De' Ve, covi d' Ancona.

S. 21. Avanti di dar termine alle notizie, che mi fono state possibili unire intorno alla Cattedrale d' Ancona, sta bene che qui si formi il Catalogo di quelli che hanno presieduto nella medesima al Governo Spirituale del Popolo Anconitano, cioè de' Vescovi, de'quali siamo pur troppo scarsi di memorie per le ragioni addotte in risposta alla quarta obiezione fatta nel ragionamento di S. Ciriaco, e siccome all' Ughelli, che ne ha con tanta attenzione trattato, non è riuscito rinvenirle pienamente, così meriterò compatimento ancor io, se qui ne mancaranno molti.

E' cosa certa però, che sin dal principio della Cristiana Fede, ebbe la Città d' Ancona di quella, e cognizione, e feguaci, come fi arguisce dal fasso sin dal tempo, in cui segul la lapidazione del Protomartire S. Stefano, uno di quelli co'quali fu lapidato, che tuttavia si conserva nel Tesoro, delle Sante Reliquie nella Cattedrale medesima; Il che a fuo luogo fi è abbastanza provato, o non si sarebbe certamente potuto con tanta venerazione fin d'allora confervare, se non vi fossero in essa stati sempre li Fedeli, e

con questi il suo capo, e così il Vescovo.

Si deduce ancor quest' istesso dall' antichissima, costante Tradizione da Lando Ferretti riferita nel lib- 2, dell' Istoria d' Ancona; Che S. Pietro Appoltolo , passando in Italia dalla Dalmazia affieme con S. Paolo circa l'anno quaranta di Cristo, quivi fermatosi vi predicasse il Vangelo nel Tempio di Giove, che dopo su detto di S. Salvatore, poi di S. Pellegrino, e che del Popolo buona parte se ne convertisse, come conviene ancor credere poiche sappiamo dalli atti degli Appostoli, che a qualunque Predica di questio gran Santo mirabili, e numerose conversioni sempre seguivano; onde non è da porsi ni dubbio, che il di fui fervidiffimo zelo avrà quivi sasciato a questo Popolo qualche Discepolo in qualità di Vescovo per mantenerlo nella fede costante, come sappiamo aver sempre praticato gli Appostoli, e aitri Santi in provedere alla conservazione del frutto dalla loro predicazione prodotto.

Ma quantunque di ciò potiamo effer certi; contuttociò, è a noi fin ora incognito il primo Vescovo dal detto Santo Appostolo eletto della medesima, (a) e gli altri aucorà per il primi intieri tre Secoli, onde comincierò il Garalego di quelli, che sin qui sono venuti a noticià i.

S. 22. S. Primiano di Nazione Greco, ma nato in Ancona è il più antico Vescovo della medesima, che sia

ora noto (b).

Num. 1. Di lui non fappiamo quando, e da chi venific eletto all' Appellolico Impiego, e folo abbiamo notizia del fuo Martinio feguito in Spoleti Città dell' Ombria fotto Maffenzio li 31. di Agotto dell' anno 307. Le ragioni che ci hanno indotte a confiderario Vefcovo d' Ancora con l' Ughelli, fi possono osfervare nel ragionamento, che fatzo abbiamo fopra di questo Santo, il di cui Corpo trasferito in Ancona, riposa nella Chiesa fotto il fuo Titolo, già Patrocchiale, ed ora de' PP. Minimi dell' Ordine di San Francesco di Pavola.

Dopo il di lui Martirio non si sa chi per anni venti sia

stato Vescovo di Ancona.

Num. 2. S. Ciriaco Gerofolimitano, (c) già Rabbino Ebreo per nome Giuda nell' anno 327 fu da S. Silvestro Papa primo eletto Vescovo d'Ancona, e dopo avere per anni 36. governara quella Chiefa, ritornato in Gerufalemme alla vitita de' Lugoli Santi fu ivi in odio della Fede fatto morire per ordine di Giuliano Apostata nel Giorno primo di Maggio dell' anno 363. Il di lui Corpo trasferito in Ancona ripoda incorrotto nella sua Cartedrale. Si legga il ragionamento precedente per lui fatto... Dopo il Martirio di S. Ciriaco sono a me affatto incogniti il Soggetti, che in qualità Vescovile per anni 145. governarono la Chiefa Anconitana.

Num.

<sup>(</sup>a) Catalogo de' Vescovi d' Ancona. (b) S. Priniano. (c) S. Ciriaco.

Num. 3. Trasone Anconitano (a) da Simmaco Primo Sommo Pontesce nell'anno undecimo del fuo Pontificato, che fu di Cristo 508. , Venne eletto Vescovo d'Ancona. Ughelli Ital Sac. de Epis. Ancon. Sarac. par. 4. pag. 539.

Non si sa quanto tempo questo Trasone governasse la Chiesa Anconitana, e per conseguenza nè pur è noto se vi sia stato altro Vescovo tra lui, ed il seguente.

Num. 4. S. Marcellino Boccamaiori Anconitano (b) circa l'anno 550. da Vigilio Primo Papa eletto Vefcovo d'Ancona, che governò per anni 26. incirca; il fuo Corpo ripofa in quella Cattedrale. Si legga il di lui ragiomento.

Num. 5. Successore di S. Marcellino nel Vescovado nell' anno 577. fu Tommaso (c) eletto da Benedetto Papa primo. Ughelli loc. cit. Sarac. cit. pag. 531.

Num. 6. Al suddetto successe nel Vescovado Severo (d) nel Panno 599. eletto da S. Gregorio Primo, da cui su fatto Vistatore della Chiesa Osimana. Ughelli, e Sarac. citati.

Num. 7. Giovanni (e) fu successore di Severo, e su eletto da Onorio Primo nell'anno 8. del suo Pontificato, che su di Cristo 629. Sarac, cit.

Num. 8. Maurofo (f) fucceffe al detto Giovanni nel Vefcovado d'Ancona, egli intervenne al Concilio Romane Lateranenfe, in cui fi legge la di lui fottoferizione nell' anno 647. fotto Martino Primo . Land. Ferretti, lib. 3. Sarac. cit.

Num. 9. Dopo Maurofo fu Vefcovo d' Ancona Giovanni Anconitano, (g) il di cui nome nell'anno 670. Si legge tra le fottoficrizioni de' Vefcovi della Provincia Pentapoli, oggi Marca di Ancona, nel fefto Concilio Generale, terzo Coftantinopolirano celebrato nell' anno fuddetto
a tempo di Papa Agatone Primo, e di Coftantino quatro
Imperatore, dal Baronio riferito, dove fi legge: Joannes
Epifcopus Ecclefic Anconitane Provincie Pentapolis Compagnoni Reg, Picen. par. 1. lib. 1, Ferr. Sarac. Ughelli citati.

Non

(g) Giovanni II.

<sup>(</sup>a) Trafone. (b) San Marcellino. (c) Tommafo.

<sup>(</sup>d) Severo. (e) Giovanni. (f) Maurofo.

Non è a notizia sin ora chi sosse il successore di detto

Vescovo Giovanni Anconitano.

Num. 10. Villateo Anconitano (a) fu eletto Vescovo d'Ancona nell' anno 744, al tempo di Zaccaria Papa primo. Di questo Vescovo si sa menzione nel Concilio Romano celebrato sotto detto Pontesice, e nell' antichissimo Codice de Concili in Vaticano. Ughelli, e Sarac. citati.

Num. 11. Tigrino (b) fuccesse Vescovo d'Ancona a Villateo l'anno 826. Di lui si sa menzione nel Concilio Romano celebrato sotto Eugenio Secondo: Ughelli e Sa-

rac. citati.

Num. 12. Leopardo Anconitano (c) fu dopo Tigrino eletto Vescovo d'Ancona l'anno 866. a tempo di Nicolò Primo, dal quale su mandato legato in Bulgaria, come narra Guglielmo Biblioticario con il Platina, e Marc' An-

tonio Sabellico: Ughelli, e Sarac. citatì.

Num. 13. Paolo Anconitano (d) fucceffe Vescovo d' Ancona a Leopardo l' anno 878. a tempo di Giovanni 8. da cui su mandato in Oriente, e particolarmente in Cofiantinopoli, dove intervenne al Concilio ivi celebrato, come narrano i! Baronio annal. Eccl. anno 878., Carlo Sigonio de reg. Ital. Libro quarto, Lando Ferretti lib. 3. Uginelli, e Sarac, citati: memoria di lui è registrata nella seconda parte del Decretto Canonico.

Num. 14. Belongerio (e) dopo Paolo suddetto su Vescovo d'Ancona, leggendosi egli sottoscritto in una donazione fatta a Teodosio Vescovo di Fermo l'anno 887, presen-

te Carlo Imperatore : Ughelli ; e Sarac. citati .

Num. 15. Erfemario (f) successe Vescovo d' Ancona al detto Belongerio l' anno 307. Si legge la di lui sotroscrizione nelle lettere Sinodali di Giovanni XIII. del Sinodo celebrato in Ravenna l' anno suddetto 967. Ughel. Append. Ital. Sac. de Epise. Anconit. Sarac. citat. pag. 532.

Num. 16. Trasone (g) secondo su Vescovo d' Ancona dopo detto Ersemario, come si legge in una sentenza a favore della Chiesa di S. Fiora d' Arezzo in Toscana sotto l' Impero di Ottone IV. nel primo anno del suo Regno

(a) Villateo. (b) Tigrino. (c) Leopardo. (d) Paolo. (e) Belongerio. (f) Erfemario.

(g) Trafone II.

114 Catalogo de' Vescovi

in Italia che fu di Cristo 983. Ughelli, e Sarac. citati.

Non si sa chi a questo Trasone succedesse immediata-

mente nel Vescovado.

Num. 17. Stefano (a) fi trova fottoferitro Vescovo d' Ancona nell' anno 1030. in un Pontificio Diploma, o sia Balla di Papa Giovanni XIX. ivi chiamato XX. in questa forma: Stephanus Episcopus Anconensis. Filippo Labbè tom. 1. della nuova Biblioteca de' libri manoscritti.

Non si sa chi fosse l' immediato successore nel Vescova-

do a detto Stefano.

Num. 18. Transberto (6) è nominato Vescovo d' Anconta in un Breve di Alessandro Terzo d' una conferma di
concessione da lui fatte ai Canonici della Cattedrale per
certa porzione delle Oblazioni, che venivano satte in quei
tcapir ai Santi Corpi di quella Chiefa. Qual Breve in
data del 1177, si trova nell' Archivito Capitolare; Ma circa il tempo, in cui detto Transberto si Vescovo, non ci
discostremo dal dato sentimento nelle rissessione imanate
colla relazione del risconsciemento seguito de' Sagri Corpi
a car. 41., Onde secondo quello diremo, che su intorno
all'anno 1080.

Num. 19. Ridolfo (c) fu Vescovo d' Ancona nell' anno 1092. secondo la memoria , che di lui fi legge nel Convento de' Frati di S. Maria delli Angeli dell' Ordine de' Camaldoli di Firenze , riferita dall' Ughelli nel luogo ci-

tato, Sarac. citati.

Num. 20. Marcellino fecondo (d) vien nominato Vefcovo d'Ancona nel Breve di Aleffandro Terzo poco avanti nominato, come abbiamo detto di Transberto, onde non difcoffandoci dalle lodate rifleffioni a car. 38., dire-

mo, che fu Vescovo intorno all'anno 1097.

Num. 21. Bernardo (e) dell' anno 1128. era Vescovo d' Ancona, come apparisce da Pergamena che con-Reliquie era dentro la Pietra Sagra d' un Altare, che nel disfarsi, su colle stelle Reliquie posta in una Cassetta nel Tescro delle Sante Reliquie della Cattedrale: Questo Bernardo è parimente nominato nel Breve suddetto.

Num. 22. Lamberto (f) fu d'Ancona Vescovo, come si rende chiaro dall'Iscrizione posta nel Parapetto avanti

(a) Stefano. (b) Transberto. (c) Ridolfo. (d) Marcellino II. (e) Bernardo. (f) Lamberto. la Capella delle Sante Reliquie dell' istessa Chiesa; e si può leggere nelle dette rissessioni, alle quali aderendo, diciamo, che su intorno all' anno 1150., come in esse a car. 38.

Num. 23. Tommaso (a) su Vescovo d'Ancona nell'ano 1177., come afferma il Baronio negli ann. Ecclesiastici, dove nel parlar di Alessandro Terzo ad an. 1177. dice, che concesse molte Indulgenze alla Chiesa d'Arcona Cattedrale, mentre il suddetto er adella medessan d'Arcovo.

Num. 24. Gentile (b) fu successore di Tommaso suddetto nel Vescovado d' Ancona nell' anno 1179., leggendosi la di lui stotscirzione nel Concilio Lateranense stoto Alesfandro Terzo, ed è nominato in una Bolla di Lucio Terzo in favore dell' Abbate di Porto novo: Ughelli, e Sarac. citati.

Num. 25. Beraldo (c) successe nel Vescovado a detto Gentile: si trova il suo nome in un Diploma di Enrice Re di Germania, che su Imperatore sesso di quel nome, in data dell' anno 1186. conservato nell' Archivio della Cattedrale. Si trova anche il suo nome in una iscrizione, che era stata fatta nell' anno medesimo all' Altare della Pietà dell' istessa con citato, gugenti dell' istessa con controlle dell' istessa con controlle dell' istessa con controlle dell' supportata dal Sarac. loc. citato, gugenti citati.

Num. 26. Girardo (d) successe a Beraldo nel 1204. Vi è nell' Archivio della Parrocchia di S. Marco d'Ancona Documento autentico in Pergamena, dal quale risulta, aver esso autentico in Pergamena, dal quale risulta, aver esso al consegnata, ed insteme assegnati i in miti tra essa, e la Patrocchia di S. Martino; ed in esso chiamato, non con la lettera iniziale sa come viene in più monumenti nominato; ma con tutte le lettere compitamente Girardo.

Num. 27. Fra Ruffino Lupati (e) Padovano dell' Ordine de' Minori Conventuali dopo detto Girardo fu Vefcovo d' Ancona l' anno 1232. Di effo fa menzione Ridolfo Tuftinioni in Seraph. Hift. Gregorio Papa nono, che lo eleffe, li feriffe in data del Laterano nel mefe di Novembre 1232., che faceffe ritornare fotto l' ubbidienza della Sede Apoftolica il Podeffà, e Configlio Anconitano, che aderiva alli Nemici della Chiefa; altrimenti interdiceffe la Città, e fcommunicaffe li Configlieri: l' Ughelli registra tal lettera nel luogo citato, e il Saracini.

(a) Tommaso II. (b) Gentile. (c) Beraldo.

<sup>(</sup>d) Girardo. (e) Ruffino Lupati.

Num. 28. Giovanni Boni (2) Anconitano fuccesse al Lupari l' anno 1243. come apparisce per Bolla d' Innnocenzo IV. nell' Archivio della Cattedrale offiente. Ughel, e Sarac. loc. cit.

Non è noto, chi immediatamente succedesse al suddetto

Vescovo Boni.

Num. 29. Pietro Romanello (b) è notato Vescovo d' Ancona in un Breve di Onorio IV. l'anno 1287. Ughel. e Sarac. cit.

Num. 30. Pietro Capoccio (c) successe nel detto anno 7187. al Romanello, e Vescovo d'Ancona è nominato da Onorio quatro, che li commette la difesa de'iBeni Ecclessatiei di un Monistero ; Ughel. e Sarac. cit.

Fu questo Vescovo nell' anno seguente trassetito alla

Chiesa di Viterbo, Ughel. cit.

Num. 31. Beraldo, ovvero Bernardo (d) successe nel Vescovado al Capoccio, ma dopo dieci anni da Bonisacio VIII. si trasserito al Vescovado di Rieti; come nel registro del Vaticano apparisce: Ughelli; e Sarac, cit.

Num. 32. Fra Nicolò (e') degli Ungari Anconitano dell' Ordine de' Minori Conventuali da Bonifacio XIII. fueletto Vescovo d' Ancona nell' anno 1299. in luogo di Beraldo, o Bernardo suddetto. Si legge di lui un' licrizione in fino marmo scolpita nella Cattedrale, in cui fi.fa memoria della Consagrazione da lui fatta nell' anno 1306. dell' Altar Maggiore. Unhelli, e Saracini ne'luoghi citati.

Num. 33. Tommaío de Morro (f) Nipote del Cardinal de Morro, e Vescovo di Cesena; Da questa su trasserito al Vescovado d' Ancona nell' anno 1325, da Papa Giovanni XXI. Ughelli, e Sarac. cit.

Num. 34. Niccolò Frangipani (g) Baron Romano Canonico della Bassica di S. Giovanni in Laterano su eletto Vescovo d' Ancona da Clemente VI. l'anno 1342. è registrato nel Vaticano: Ughell, Sarac. cit.

Num. 35. Agostino da Poggio (h) Lucense Canonico di

San Romualdo di Camerino, fu eletto Vescovo di Ancona l'anno 1344, da Clemente VI. come dal Registro del Vaticano. Motì in Francia l'anno 1348. Ughell. e Sarac. cit.

Num.

(a) Giovanni Boni (b) Pietro Romanello.

(c) Pietro Capoccio. (d) Beraldo, o Bernardo. (e) Nicolo degli Ungbari. (f) Tammaso de Morro.

(g) Nicolo Frangipani . (h) Agostino da Poggio,

Num. 36. Ugone (a) Francese Priore del Monistero Auriaco dell'Ordine di S. Benedetto, desinato Vescovo d' Ancona da Clemente VI. l' anno 1348. ma morì avanti la Spedizione delle Bolle del Vescovado: Ughell. e Sarac...

Num. 37. Lanfranco (b) Salvetti Anconitano in detto anno 1348. fuccesse Vescovo d'Ancona al destinato Ugone. Era dell' Ordine de' Minori Conventuali, e dopo un anno dall' istesso delle del Bergamo l'

anno 1349. Ughel. Sarac. loc. cit.

Num. 38. Giovanni de Tedefchi (c) Anconitano fu in luogo del fuddetto dallo fleffo Pontefice eletto Vefcovo nell' anno medefimo. Sta nel registro del Vaticano. Lo defetive anche F. Francefco Gonzaga Generale de Minori Osfervanti. Lando Ferterti lib. 5. Ughel. Sarac. cit.

Num. 39. F. Bartolomeo Ulario (d) Minore Conventuale fu eletto Vescovo d'Ancona l'anno 1381. da Urbano VI. che lo trasferì poi alla Chiesa di Fiorentina, e poco dopo

lo creò Cardinale: Ughelli, e Sarac. citat.

Num. 40. Guglielmo de Normandi (e) Romano dell'Ordine di S. Benedetto fu da Urbano VI. nel 1386. eletto Veccovo d'Ancona, e poi da Innocenzo VII. trasferito alla Chiefa di Todi l'anno 1405. Ughel. Sarca. cit. Num. 41. Carlo degli Arti (f) Romano Monaco di S.

Num. 41. Carlo degli Atti (†) Romano Monaco di S. Gregorio di Venezia dell'Ordine di S. Benedetto fu eletto Vefevori ni luogo del fuddetto dall'i iftesso Papa I' anno 1405. morì in Roma l'anno seguente 1406. Ughel. Sarac. cir.

Num. 42. Lorenzo Ricci (g) Fiorentino dall'istesso Papa su eletto Vescovo d'Ancona l'anno 1406. e poi in altre

Chiefe trasferito: Ughell. e Sarac. cit.

Num. 43. F. Simone de Vigilanti (h) Anconitano Geneale dell'Otdine Eremitano di S. Agolfino fu eletro Vefcovo d'Ancona l'anno 1409. da Aleffandro V. ma inon effendo flata approvata detta elezione dal Succeffore Giovanni XXIII. lo trasferì alla Chiefa di Sinigallia l'aumo 1413. come per fua Bolla data in Roma. Di lui fi fa menzione el Concilio di Coffanza celebrato al tempo di detto Pontefice alla feffione XX. Parlano di lui F. Giufeppe Pamfilo, e F. Filippo Elefo Agoffiniani.

(a) Ugone (b) Lanfranco Salvetti.

(g) Lorenzo Ricci. (h) Simone de Vigilanti.

<sup>(</sup>c) Giovanni de Tedeschi, (d) Bartolomeo Ulario. (e) Guglielmo de Normandi. (f) Carlo degli Atti.

Num. 44. Pietro Ferretti (a) Figlio del Conte Liverotto Anconitano, dal detto Pontefice in quell' iflesso anno 143;
u eletto Vefcovo d'Ancona, e se ne conserva la Bolla appreso il Sig. Cavalier Conte Ottaviano Ferretti. Questa Elezione venne perturbata dal sopranominato Vescovo Vigilanti, il quale non contento della sua Traslazione a Sinigallia, difendeva il suo Jus di Vescovo d'Ancona; ma elsendo stato creato Sommo Pontesce Martino quinto, Egli acquietò la differenza confermando il Vigilanti nella Chiesa di Sinigallia, e trasferendo il Ferretti a quella d'Ascoli: Ughel.
Sarac. cit.

Num. 45. Astorgio degli Agnesi (b) Napolitano Vescovo Militense da Martino V. nell'occasione suddetta su trasferito al-la Chiesa d'Ancona, e la governò per anni 14. cioè sino all'anno 1436, in cui da Eugenio IV. su trasferito a quella

di Benevento.

Ad isanza di questo Vescovo da Martino V. nell' anno 1422. su unito a quello d'Ancona il Vescovado di Umana con l'obbligo ad esso, e di lui Successori prepetuamente d'intitolarsi Vescovo di Ancona, e Vescovo di Umana; E siccome il Vescovo di Umana aveva anche il titolo di Conte della medesima; così il Vescovo di Ancona sin da quel tempo assumi i titolo di Vescovo di Ancona e di Umana, e Conte di detta Umana: Ugel. Sarac. cit.

Num. 46. Giovanni (c) Vescovo di Segni da Eugenio IV. nell' Anno 1436. su trasserito da quella alla Chiesa d' Ancona, e di Umana, e poco dopo morì. Ughel, Sarac.

Num. 47. Giovanni Caffarelli (d) Baron Romano Vescovo di Fondi da detto Eugenio IV. l'anno 1437. su trasserito alla Chiefa d'Ancona. Moti in Roma l'anno 1460. Ughel.

e Sarac. cit.

Num. 48. Agapito Cenci (c) Romano Canonico della Eafilica Vaticana, e Auditore della Camera Appoftolica, fu eletto Vefcovo d'Ancona, e di Umana da Pio II. l'anno 1460. fi poi dallo ftefio Pontefice trasferito alla Chiefa di Camerino l'anno 1462. Ughel. Sarac. cit.

Num. 49. Beato Antonio Fatati (f) Anconitano nell'anno 1463. da Pio II. su eletto Vescevo d'Ancona, e di Umana. Mort con fama di Santità li 9. Gennajo 1474.

(a) Pietro Ferretti. (b) Astorgio degli Agnesi.

(c) Giovanni. (d) Giovanni Caffarelli.

(e) Agapito Cenci. (f) B. Antonio Fatati.

Il fgo Corpo incorrotto fi venera nella Cattedrale d'Anco-

na . Ughell. Sarac. cit.

Num. 50. Benincasa de' Benincasi (a) Anconitano Canonico della Basilica Vaticana da Innocenzo VIII. su eletto Vescovo d'Ancona, dove morì l' anno 1505. Ughel, e Sarac. cit.

Num. 51. Giovanni Sacco (b) nato in Sirolo dell' antica Famiglia delli Conti Cortesi su Successore del Benincasa nel-Vescovado d'Ancona, e di Umana; Oltre il Vescovado ebbe molte riguardevoli Cariche, e dignità in Roma, dove

morì: Ughell, e Sarac. cit.

Num. 52. Pietro degli Accolti (e) Aretino Auditore della Camera da Giulio II. fu eletto Vescovo di Ancona, e di Umana, poi promosso al Cardinalato, su chiamato il Cardinale di Ancona nell' anno 1511. Tenne questo Vescovado fino all' anno 1514, in cui lo rinunciò al Nipote: Ughel. e Sarac.

Num. 53. Francesco degli Accolti (d) Aretino da Leone X. fu eletto Vescovo di Ancona, e di Umana li 6. Aprile-1514. per rinunzia fattali dal Zio suddetto: morì in Anco-

na l' anno 1523. Ughel. e Sarac.

Num. 54. Baldovinetto de Baldovinetti (e) Fiorentino Consobrino del sopradetto Francesco, e Nipote per Sorella del detto Pietro alli 26. di Marzo dell' anno 1524. fu da Clemente VII. eletto Vescovo d' Ancona, e di Umana: mori in Ancona l'anno 1538. Ughel. Sarac.

Num. 55. Alessandro Farnele (f) Nipote di Paolo III. li 12. Agosto del suddetto anno 1528, ebbe in amministra-

zione il Vescovado suddetto Ughelle Saraci

Num. 56. Girolamo Granderoni (g') Senese similmente-Nipote di Paolo III. Arcivescovo di Molfetta, e poi Vescovo di Massa, su dal detto Pontefice al Vescovado d' Ancona, e di Umana trasferito li 15. Novembre 1538, e lo governo fino al 1550. Ughell. e Sarac. cit.

Num. 57. Giovanni Matteo de Luchis (6) Bolognese fu da Giulio III. eletto Vescovo d' Ancona e d' Umana li 22. Maggio 1550, e poi dall' istesso Pontesice trasferito alla Chie-· H 4 110

(a) Benincasa de' Benincasi. (b) Giovanni Sacco.

(c) Pietro degli Accolti . (d) Francesco degli Accoloi . (e) Baldovinetto de' Baldovinetti.

(f) Aleffandro Farnefe (g) Girotamo Granderoni. (h) Gian Mattee de Luchis.

sa di Tropeia nel Regno di Napoli li 6. Febrajo 1556. Ughel. Sarac, cit.

Num. 58. Vincenzo de Luchis (a) Fratello carnale del fuddetto Giovanni Matteo, fu eletto Vefcovo d' Ancona, e di Umana dal fuddetto Guillo III. li 6. Febbrajo 1556. morì poi l'anno 1585. e fu feppellito nella Cattedrale d'Ancona, dove li fu fatta una mopto propria Iferizione fopra la Pietra Sepolerale - Ughel. d' Sarac. citat.

Num. 59. Carlo Conti (b) Barone Romano fu nell' anno 355, da Sifto V. eletto Succeffore del fuddetto nel Vefcovado, e da Clemente VIII. fatto Cardinale il primo di Luglio 1604. Morì in Roma li 3. Decembre 1615, e fu seppellito in S. Lorenzo in Lucina fuo Titolo: Agoltino Oldo-

vino. Addizioni al Ciacconi. Sarac. cit.

Num. 66. Giulio Savelli Barone Romano, e Cardinale (2) Diacono prima, e poi Prete del Titolo di Santa Sabina, fu da Paolo V. eletto Vescovo d'Ancona, e di Umana li 11. Gennajo 1616. governò tal Chiesa sino all'anno 1622. in cui la rinnuziò al seguente. Upele. Oldovino, e Sarac. cit.

Num. 61. Luigi Gallo (d) Ofimano fu eletto Vescovo d' Ancona per la suddetta rinuncia da Urbano VIII. morì in Ancona li 2. Agosto 1657. ad ore 17. e su seppellito in quella Cattedrale: Ughel. e Sarac. cit.

"Num. 62. Giovanni Niccola (e) Conti Barone Romano creato Cardinale da Aleffandro VII. li 14. Gennajo 1664, fu contemporaneamente eletto Vefcovo d'Ancona, dove dopo molti anni morì, e fu feppellito in quella Cattedrale, in cui fe ne wede tuttavia il Sepolcro Accadde la fua morte li 20. Gennajo dell' anno 1698. come apparifice dalla deputazione del Vicario Capitolare in quella Cancellaria Vefcovile.

<sup>(</sup>a) Vincenzo de Luchir . (b) Carlo Conti Cardinale .

<sup>(</sup>c) Giulio Savelli Cardinale. (d) Luigi Gallo. (e) Gian Nicola Conti Cardinale.

<sup>(</sup>f) Marcello d' Alte Carainale.

pellito in detta Città di Bologna; Ma il fuo cuore portato in Ancona in vigore del fuo Testamento rogato dal quondam Pietro Paolo Novelli li 6. di Aprile, e poi aperto li

15. Giugno dell' anno suddetto.

Num. 64. Giambattista Bussi (a) di Viterbo Cardinale Prete di Santa Maria in Ara Cali nell'anno 1710. da Clemente Papa XI. fu eletto Vescovo d'Ancona dopo il suddetto Eminentiffimo d'Aste, e con somma gloria tesse quel Popolo, per la buona direzione del quale, dopo avere pubblicate Santissime Leggi nel Sinodo, che celebro nel Mese di Settembre dell' anno 1726. portatofi in Roma, ivi termind questa vita mortale li 23. di Decembre dell' anno medesimo, ed il suo Corpo su seppellito nella Chiesa del suò titolo Cardinalizio.

Num. 65. Prospero Lambertini (b) Bolognese Prete Cardinale del titolo di Santa Croce in Gerusalemme li 20. Gennajo dell' anno 1727. fu dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. eletto Vescovo d' Ancona, per la morte del suddetto, e dopo averla Santissimamente governata, su trasserito all' Arci-vescovado di Bologna sua Patria nell' anno 1730, al tempo di Clemente Papa XII. alla morte del quale effendo stato creato Sommo Pontefice nel giorno 17. di Agosto dell' anno 1740. a beneficio della Chiefa universale, felicementere gna.

Num. 66. Bartolomeo Massei da Monte Pulciano (c) Prete Cardinale del Titolo di S. Agostino li 21. Maggio dell' anno 1731. fu da Papa Clemente XII. eletto Vescovo d' Ancona in luogo dell' Eminentiffimo Lambertini, e dopo avervi con rara prudenza prefieduto, e nel Mese di Ottobre dell' anno 1738. celebrato un molto plaufibile Sinodo, paísò all' altra vi-

ta li 20. Novembre dell' anno 1745.

Il suo Corpo su seppellito nella Chiesa Cattedrale nella Navata, che conduce all' Altare del Santissimo Sagramento appresso la scalinata, per cui si passa alla Cappella delle Sanre Reliquie.

Num. 67. Monfignor Nicola Mancinforte (d) Anconitane Vescovo di Sinigallia, dopo la morte del suddetto su trasseotir

(a) Gioan Battifla Buffi Cardinale .

(b) Prospero Lambertine Cardinale, ora Someno Pontefice Benedetto XIV.

(c) Bartolomeo Maffei Cardinale .

(d) Monfiguor Nicola Mancinforce .

122 Catalogo de' Vescovi

rito alla Chiesa d'Ancona dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. li 17. Gennajo 1746.

Con molta pietà, e zelo governa questo suo Popolo per il cui Spirituale maggiore profitto celebro nel mese di Settembre dell' anno 1756, un molto profittevole Sinodo.

Siccome poi era quasi passato un Secolo da che li Vescoci d' Ancona avevano tralasciato d' intitolarsi più oltre
Vescovi ancora di Umana, contenti di ritenere solamente quello di Conti della medessima, il detto Sommo Pontesse, avendo letta la Bolla dell' unione di queste due Chiese satte da
Papa Martino V. nell' anno 1422. ed in esta l'obbligo imposto alli stessi vesti di intitolaria anche Vescovo d' Umana, rese tutto a notizia di questo Prelato, inculcandoli l'
obbligo di riassimere il trasscato titolo, come per lettere
a lui dirette in data de' 22. Aprile 1747. Perciò egli l' ha
prontamente riassunto, e s' intitola presentemente Vescovo d' Ancona, e di Umana, e Conte di detta Umana.

#### AVVISO ALLETORE.

Dopo aver confeguato il Manoscritto della presente Opera ed essetto di slampassi, essendo altre cose accadute, che meritatano essendo esperante propietate, ho pigliato l'espediente di aggiungere a quanto si è detto la seguente Relazione del celebre Ortator Signer Abbast Fommaso Dionsis Antonitano, il quate con suo etudirissimo Panegirito ha molto maggiormente fatto rislattore le Sagre Funzioni, che in detta Relazione vengono descritte.

## RELAZIONE

Delle feste celebrate nella Cattedrale d'Ancona li giorni
21., 22., e 23. Maggio dell'Anno 1758. per la
traslazione de'Sacri Corpi de'tre Santi Protettori

# CIRIACO,

MARCELLINO,

#### E LIBERIO,

Clacevano in tre diffinti Sarcofagi nel fotterraneo della Chiefa Cattedrale di Ancona i tre Santi Ciriaco, Marcellino, e Liberio Protettori della Città, e quantunque costante fosse la tradizione, che ivi i sacri Corpi si racchiudesfero; pure non se ne aveva un' autentica memoria, che lo afficuraffe. Quando piacque al Signore di foddisfare l'antico desiderio de' Cittadini colla manisestazione dei Santi Corpi ; giacche fattisi aprire da Monsignor Illustrissimo, e Revereudissimo Niccola Mancinforte Vescovo di Ancona i sacri Depositi coll'intervento di molte persone nobili, sì Ecclesialtiche, che Secolari, fu aperto in prima il Sarcofago di mezzo, e fu con universale contento, ed ammirazione riconosciuto il Corpo del Principal Protettore Vescovo, e Martire San Ciriaco mirabilmente intero; ne' seguenti giorni furono aperti gli altri due Sarcofagi, e furono in uno di esti rinvenute le ossa di San Marcellino, già Vescovo, e Patrizio di effa Città; ficcome nell'altro le offa di San Liberio. Lo scusprimento di questi Santi Corpi, che dalle iscrizioni, e monete ivi rinvenute, appariscono o collocati, o trasferiti da fette Secoli in circa, riempì di uno straordinario giubilo tutti i Cittadini, e si pensò fin d'allora non meno da Montignor Vescovo, che dall' Illustrissima Comunità di collocare i Santi Corpi in convenevoli Urne alla pubblica vista; e la Comunità decretò di festeggiarne solennemente la traslazione, di cui per appagare non meno l'altrui divota curiosità , che per lasciarne ai Posteri una necessaria notizia , se 124 Relazione delle feste

ne forma un quanto più breve, altrettanto più veridico racconto.

Seppe appena il Sommo Poritefice BENEDETTO XIV. di gloriosa memoria lo scuoprimento de' Santi Corpi, che volendo dare un nuovo contrassegno della sua divozione ai Santi Protettori, e del suo amore a questa Chiesa, di cui era stato già Vescovo, ordinò che a proprie spese si formassero due Urne di marmo pei due Santi Marcellino , e Liberio , lasciando alla pietà dell' Illustrissimo Pubblico di formare quella del suo Principal Santo Protettore CIRIACO, in onore di cui permise il dispendio di una ragguardevole somma. E dal Pontefice, e dalla Città si pensò nella innovazione medesima di conservare l'antico; e perciò volle quegli, che fotto de' Sarcofagi medefimi se ne formassero Urne di marmo ornate di metalli dorati; e la Città opportuna cosa riconoscendo il fare che nel Deposito medesimo, in cui fin ad ora il Sacro Corpo di San Ciriaco era fiato racchiulo, in avvenire ancora così intero alla pubblica vissa si manifestasse, ordinò che nella parte anteriore si aprisse, e così aperto, e ripulito il marmo, di vaga fcoltura, e di ricchi metalli dorati in ogni parte superbamente si fregiasse.

E' il facro Deposito (che in avvenire più convenevolmente chiameremo Urna del Santo) di marmo Greco di altezza palmi otto, di lunghezza palmi undici, di larghezza palmi cinque. Nella sommità di essa Urna vedesi un Putto di marmo, che nella destra sostiene una Mitra, nella sinistra il Pastorale, tutto di metallo dorato, significanti la dignità Vescovile del Santo Protettore ; lateralmente al Putto forgono due volute, che formano cimale, o sia finimento a detta Urna, al fino intaglio delle quali danno nobil rifalto altri dorati, che interiormente, ed esteriormente l'arricchiscono. Ai piedi del Putto giace una targa sostenuta da due teste di Cherubini alati, cui le nuvole al di fotto forman fostegno, e fra la targa, e i Cherubini vagamente s' intrecciano due Palme di metallo dorato simboleggianti il martirio del Santo, leggendofi nella fopraddetta targa l'iscrizione : Corpus San-&i Cyriaci Episcopi, & Martyris Patroni Principalis Ancone . Alla preziofità della parte superiore aggiungono vaghezza due Serafini, che posti negli angoli dell' Urna hanno al disotto due cappe, e due volute dorate anch' esse, che ai lati danno un quanto bello, altrettanto ricco finimento. Corrispondenti alla ricchezza di tuttociò fono quattro groffi festoni di

ma

metallo parimenti dorato, due de' quali gentilmente ripiegati nella parte anteriore, e due pendenti in doppio giro dai lati, vanno a cader quali nella parte inferiore dell' Urna, in mezzo di cui vedefi una cartella in forma di Conchiglia con due palme di lauro, che intrecciate infieme, e tutto a oro, e dall'un lato, e dall'altro vagamente fi fendono.

Lo specchio, o vogliasi dire l'apertura (per cui giacente vedesi in Pontiscali vedimenta l'intatte Corpo del Santo ) viene prima chiusa da cristallo, indi al di sinori da una lamina di metallo lavorata in bassorilevo, e dorata inseme, che con intreccio di cista spiegano le lettere iniziali del Santo Protettore. E perchè la divozione de' Cittadini abbia il contento di vedere più comodamente il Corpo del Santo, resta l'Urna di lui da un basamento di marmo sollevata al di sopra della mensa dell'Altare, che in giusta dislanza di ficopra della mensa dell'Altare, che in giusta dislanza di

nissimi marmi è stato costrutto.

Nel tempo, che nella Chiesa inseriore si andava tutto ciò preparando, abbellivas con vaga, e ricca apparatura la parte superiore della Cattedrale medesima . Questo gran Tempio, che in Croce formato alla Greca, in tre navate si divide, ha nel suo mezzo una gran cupola, cui formano base quattro gran pilastroni, i quali alttettanti arconi sostenendo giungono fino al tetto della Chiesa, sopra di cui la cupola in grande, ma proporzionata elevazione si estolle. Sei archi inferiori sostenuti da colonne, tre per parte si stendono fino alla cupola, e sei altri archi similmente, al di sopra della cupola giungono fino all' Altar maggiore, dopo di cui un gran cappellone; che forma il coro dà finimento alla Chiesa. Per abbellire la medesima formossi quasi dentro la Chiesa un'altra Chiesa; imperciocche per ricoprire il tetto si costruì artefatto un soffitto a volta, si diede diversa figura agli archi, ed un nuovo cornicione tutto il lungo della Chiefa ricorreva. Vedevasi pertanto la cupola interiormente apparata da setino di color celeste, nel convesso di cui , di tratto in tratto scorgevansi bianche nuvolette, che sostenevano diversi gruppi di alati Serafini; nella fommità di essa elevata appariva, e contornata di Angeli una colomba rappresentante lo Spirito Santo, da cui, come tanti raggi, diffondendosi in ogni lato tante striscie di velo giallo, e fra queste rompendosi, e pigliando nuovo colore la luce, formavano tutt' insieme una vaghissima gloria.

Dilettevole spettacolo era poi il vedere tutta la Chiesa ap-

126 Relazione delle feste

parata di Damasco cremise fregiato di oro. Scannellate da galloni vedevansi le colonne, che ne' loro archi venivano con graziofo contorno ricoperti da pannaroni di Damasco con frappe d'oro; fopra degli archi ricorreva il cornicione con fua fascia pendente, centinata anch'esso con frappa d' oro . Sopra i detti archi inferiori forgevano altri archi, che formayano il sossitto di tutta l'estension della Chiesa, parte di cui era costruito in forma di crociera, ed altri a volto reale, il tutto di fondo bianco interfiato con damaschi fregiati anch' essi di vari festoni di lauro d' oro, cartelle, conchiglie, ed altri bizzarri, e pittoreschi intrecci. In prospetto della nobile apparatura presentavasi la Tribuna dell' Altar maggiore, dal di cui arcone pendeva un grandioso padiglione di velluto cremife con suo rovescio di lama d'oro, che dalla sommità della Chiesa scendeva fino al piano della medefima. Dai due pilastroni dell'arco maggiore sténdevansi più oltre al di dentro due intercolonni semicircolari, nel termine de' quali vedevansi piantate due gran colonne di ordine Corintio con fue basi, e capitelli d'oro, sopra le quali ergevasi altro magnifico arco, da cui pendeva similmente un pannarone di velluto con rovescio pur d'oro. Un terzo arco finalmente dava termine alla Tribuna, e questo per servire alla prospettiva era minore sì, ma in tutto agli altri somigliante; e fra questi archi, siccome fra quelli della Chiesa, pendevano nobilissimi lampadari di cristallo, e negli angoli di essi moltissime placche pur di cristallo di una straordinaria grandezza. Un così grandioso apparato eccitava la divozione nel vedersi particolarmente fra i primi due già detti arconi della Tribuna elevata sopra dell' Altare maggiore l' Urna del Santo, che in tutte le sue parti attorniata da cristallo, veniva ricoperta al di sopra da lama di oro sostenuta ne' suoi frapponi da quattro Putti dorati sedenti nei quattro angeli dell'Urna medesima, che da molti grossi cerei restava illuminata.

Così disposte le cose, dopo il precedente suono sestivo per otto giorni di tutte le campane delle Chiese, e della Città, si diede principio alla Glenne Fessa del Principal Protettore San Ciriaco il di 21. di Maggio, in cui cantò i prini Vesperi Monsignor Illustrismo, e Reverendissimo i ppolito de Rossi Vescovo di Sinigaglia, a cui assistento con Piviale, e Mitra Monsignor Pompeo Compagnosi Vescovo di Osmo, o Cingoli, Monsiguor Don Carlo Augusto Peruzzini Vesco-

127

vo di Macerata, e Tolentino, tutti a tale effetto particolarmente pregati, e Monfignor Mancinforte Vescovo di Ancona, e di Umana; e nel suo luogo l'Illustrissimo Signor Marchese Marcantonio Mancinforte Governatore dell'armi. Facevano ala al Presbitero dall' una parte le dignità, e Capitolo della Cattedrale, che in tal giorno per la prima volta comparvero ornati di piviali di lama d'oro fregiati di ricco gallone, dono ancor questo ( come le tante altre sue ricche oblazioni al Santo ) della pietà, e generosità di Monsignor nostro Vescovo; dall' altra parte l' Illustrissimo Magifirato, e Regolatori della Città, venendo chinfo il Presbitero dal numeroso Clero vestito in cotta. Per rendere più decorofa sì questa, che le altre successive sunzioni sono stati chiamati non meno dalle vicine, che dalle lontane Città i primari foggetti di canto, e suono, che formando a tre cori vago concerto, venivano da copiolissimi musicali stromenti accompagnati. Finita con tutto il decoro, e-numerolissimo concorfo di nobiltà sì forestiera, che patrizia, ed affollamento divoto di popolo la facra funzione, videsi illuminata nella sera la facciata della Cattedrale, le nuove mura del colle, e tutte le case de' Cittadini con innumerevoli fiaccole, fecero una divota gara di rimostrarne la loro divozione. nel tempo stesso, che la fortezza maggiore, il Rivellino, e i Baloardi collo sparo de' cannoni, e mortari, diedero contrasfegni festivi di giubilo.

In tutta la notte precedente il giorno 22. Fella del Santo Principal Pretettore, si onorò colle facre vigilie il Corpo del Santo, intorno a cui i Signori Parrochi, e Sacerdori passanto, intorno a cui i Signori Parrochi, e Sacerdori passanto il anotte in continui divoti salmeggiamenti. Nella mattina dello stesso giorno 22. si vide nella iala del Capitolo il ritratto di Monsignor Vescovo, che dignità, e Canonici della Cartedrale in segno digeatitudine a perpetta me-

moria gl' innalzarono colla feguente iscrizione :

Munificentissimo Prefuli Nicolao Mancinforte, dignitates, &

Canonici in grati animi monumentum P. P.

Moveva poi a tenerezza la divozione con cui le numerofe Confraternite del Suburbio, e vicine caffella si portarono nella Città, e per esta cantando preci ascendevano alla Cattedrale per venerare i Santi Protettori, e per osserite (come hanno satto altre Chiese della Città) di cere abbondanti donativi.

Nella mattina di questo giorno scese dai contigno Episco-

pio alla Cattedrale preceduto dal Cleró, accompagnato dal Signori Canonici, e Magifrato Monfignor de' Roffi Vescovo di Sinigaglia unipamente coi sopraddetti tre Vescovi, e cantò Pontiticalmente la gran Messa in norre del Principal Santo Protettore Ciriaco con strepitos musica, ed intervento copiosissimo di nobilet, e di popolo maggiore del giorno precedente, cui si dispensarono copiosamente le immagini del Santo Protettore, che le dignità, e Canonici focero distribuire. In mezzo alla solennità della Messa recitò una Panegirica orazione in lode del Santo il celebre Oratore Sig. Aba-girica orazione in lode del Santo il celebre Oratore Sig. Aba-girica orazione in lode del Santo il celebre Oratore Sig. Aba-

re Tommaso Dionisi nobile Anconitano.

Nel dopo pranzo si cantarono i Vesperi a Cappella, nel qual tempo fi ordinò la processione, che in lungo giro incominciò dalla Cattedrale, e passando per la Chiesa di San Domenico, scese nella Piazza, e da essa retrocedendo per la via detta del Rastello alla Cattedrale tornò . Mirabile su l' ordine, la divozione, e la magnificenza della medefima. S' incamminarono preventivamente con ottimo regolamento tutte le Confraternite della Città, ognuna delle quali cantando preci divote, ciascuno de' Confratelli un cereo acceso pottava. Collo stesso sistema seguivano gli Ordini Religiosi, che fimilmente con cerei accesi salmeggiando, ingerivano nel numerofissimo popolo spettatore edificazione, e tenerezza insieme. Dopo di questi venivano i Signori Canonici della Chiefa Collegiata di S. Maria della Piazza. A questi succedeva il Clero, e dopo il Clero vestiti di uniformi Pianete di lama d'oro venivano i Signori Parrochi sì della Città, che della Diocefi. Terminava la processione il Reverendissimo Capitolo, che con piviali di lama pur d'oro accrescevano e maeltà, e magnificenza; dopo de' quali moltissimi Cavalieri, non meno Cittadini, che Forastieri a questa cittadinanza aggregati, con torchi accesi precedevano, accompagnavano, e seguivano l'Urna del Santo, che sotto magnifico Baldacchino portata, veniva sostenuta nei quattro angoli dai quattro già detti Vescovi, vestiti ancor eglino di piviale, e ornati di mitra. Dopo la Sagra Urna chiudeva la processione l' Illustrissimo Governatore dell' Armi, e l' Illustrissimo Magistrato, che parimente con torcia accesa venivan seguiti da incredibile folla di numerofissimo popolo.

All'uscire che sece dalla porta maggiore della Cattedrale l'Urna del Santo si udi lo strepito di tutta l'Artiglieria e delle Fortezze, e de' Baloardi, cui secero eco con Salve Reali

le navi, che si ritrovavano in porto, udendosi contemporaneamente il giolivo rimbombo di tutte le campane della Città. Con questo accompagnamento, ed ordine giunse la processione alla Piazza grande, la quale providamente dai Soldati del presidio della Città era stata tenuta finallora vuota di popolo. Dall'una parte di essa vedevasi schierata in regolare ordinanza la processione, che in diverse linee situata prendeva ripofo; dall'altra parte affollato vedevafi il popolo, che la processione seguì ; e nel mezzo di essa un palco, cui facevano ala destra i quattro Vescovi, ed il Reverendissimo Capitolo, e l'ala sinistra si formava dall'Illustrisfimo Magistrato; sotto ricco Padiglione la sacra Urna su collocata. Sul palco stesso a sinistra del Santo ascese allora lo stesso Sig. Abate Dionisj, che con breve ragionamento infervorò il popolo alla divozione del Santo Protettore. Dopo di questo seguitando i Musici a cantare Inni divoti proseguì la processione il suo cammino, che allora tanto più nobile spiccava, quanto più full'imbrunir della fera le accese fiaccole maggiormente risplendevano. Per quanto numeroso sosse il popolo spettatore e per le vie, e da' balconi, da' quali ricche tappezzerle vagamente pendevano, non vi fu nè confufione, ne firepito, ma in tutti, e tutto spirava pietà, e divozione.

Così reminata la faera funzione fu trasferito dalla Chiefa (uperiore all'inferiore il Santo Corpo, e fu alla prefenza de' quattro Vescovi, di Monsig. Ferdinando Giuliani Vicario Generale, di alcuni Canonici, e di molta Nobiltà, coll'ecato nel già preparato preziossissimo Sacro Deposito; prima di chiudere, e suggellare il quale su letta dal Cancelliere Vescovile la seguente memoria, che nell' Urana stefa fu riposta.

Anno Domini MDCCLVIII., die vere xx11. Maii.

S. CTRIACI Episcopi, & Mattyris, & Principalis Putroni Corpus plutium Saculorum decursu in Catbedrali buc Ecclesia opportume cussodium, semperuse veneratum, styppolito de Rubeis a Santio Secundo Senogalliens, Pompejo, Compagnoni Auximano, & D. Carolo Perazzani Macrataresse Espisopis celebritatem decorantibus, Capitulo, Clero, Populoque Anchonicavo conitantibus, per Civitatem solemiter translatum, bonovisce standem reconstitution, Apostolica Sede Vacante, BENF-DICTI XIV. P. O. M. Anconitani jam Antifitis, Ecclesia,

# Relazione delle feste

130

Civitatis Bențialoris eximii morte attenta, Nicolas Maniforte XIII. Anno Anconitanam, & Humanazenfem Ecclefum Prefule Regente, liberalique Senatu, tanti, piique Operis benemeritis, Officus Sanclorum MARCELLINI Epifopi, & LIBERII Confefenti şipanctim, etgenaterque repofiti.

Nel consecutivo giorno 23. si celebrò nella medesima Catredrale, coll' intervento come sopra, la Festa de' Santi Prorettori Marcellino, e Liberio, le di cui offa in due distinte Urne furono collocate nell' Altare Maggiore, vedendosi appefa in quella di S. Marcellino la ricca, e preziofa Croce Vescovile di zaffiri, ornata di Diamanti, che la munificenza del Defonto Pontefice pochi giorni prima della felica fua morte aveva a questo Santo Vescovo mandata in dono. In onore di questi Santi nella precedente notte erano state con Salmeggiamenti celebrate le facre vigilie; e nella mattina di efso giorno cantò solennemente la Pontificale Messa Monsig. I!lustrissimo, e Reverendissimo Pompeo Compagnoni Vescovo d'Olimo, e Cingoli coll' affiftenza degli altri tre Vescovi di fopra più volte mentovati . Celebraronfi altresì colla stessa solennità de' passati giorni i Vesperi, ne' quali canto Monfig. Illustrissimo, e Reverendissimo Don Carlo Augusto Peruzzini Vescovo di Macerata, e Tolentino, dopo de' quali con solenne Te Deum si rendette grazie al Signore pel felice icuoprimento de' Sacri Corpi de' nostri tre Santi Protestori. Nell'intuonarli il detto Inno di ringraziamento nella Cattedrale, rimbombo per tutta la Città lo sparo replicato delle fortezze, baloardi, e navi, col fuono inceme universale delle campane; dopo di che furono le ossa di detti Santi, colto stesso intervento come sopra, onorevolmente riposte.

Era già avanzara la norte, e come nelle altre sere illuminara vagamente fiammeggiava tutta la Città, e nella campagna eziandio nel gioro delle Colline in prospetto del Duomo ardere vedevani di tratto in tratto fiochi di giubilo. In quello tempo affollossi tutto il popolo alla gran Piazza, per godere i fuochi arrefatti in ma macchina, ch'era ivi stata preventivamente dispola; invenzione, e spititofo dis-

gno del Sig. Lorenzo Dareti Anconitano.

Rapprefentava questa un magnifico Tempio circolare, per ascendere ai quale ne' lati vedevansi situate due grandiose scale di marmo bianco, che facevano capo in un grande ribiano circondato d'ogn' intorno da balanstit d'oro. Nel mez-

20 d

zo di effo piano sostenuto da sedici colonne di marmo Afficano ergevasi il gran Tempio ornazio con proporzionate nicchie, e dentro di esse alcune statue di bronzo rappresentanti diverse vittà. Sopra le colonne posavasi una maestosa cupolla, nella cima di cui in leggiadro atteggiamento di volo vedevasi una fama. Dai quattro gran finestroni della cupola prendeva luce l'interno del Tempio, dentro di cui sostenuti dalle nuvole in gloria vedevansi i tre Santi Protettori Ciriaco, Marcellino, e Liberio, che in diversi atteggiamenti, cogli occhi rivolti in alto, imploravano dal Cielo benedizioni tovta di Ancona, che in prospettiva effigiata veniva dalle mani di due Angioli leggiadramente fostenuta.

I copiosi sucela artefatti, che la cingevano, arrecatono e collo scopio, e colla luce, e co' divetsi giuochi, e più colla diversità de' colori, che rappresentavano, un altissimo giubilo, e maraviglia nell'affollato popolo spettatore, il quale di un sì vago spettacolo tanto più ne godette, quanto che non ne avvenne alcun difordine, e tumulto; nè dallo scopiare, e vibrassi de' fuochi stessi, ne ricevette alcuno il minimo nocumento. Così in tributo di gratitudine, e di ossenzia giorni; ma non terminò, nè si è punto minorata ne' Cittadini la divozione, vedendosi in gran concorso, in oggi ancora, ripiena di divoti la Cattedrale, a cui frequentemente ascendono per venerare le ossa de' Santi Protettori, da cui incessantemente ne imploriamo, e con tutta fiducia ne speriamo, e le benedizioni, e le grazie.

# RAGIONAMENTO SECONDO.

Notizie intorno al gloriosissimo Santo

### MARCELLINO BOCCAMAJORI PATRIZIO,

Vescovo, e Protessore della Cistà d' Ancona.

Opo di aver unite tutte quelle notizie, che mi sono state possibili intorno al S. Martire Ciriaco Gerofolimitano Vescovo, e principale Protettore della Città d' Ancona, col solo motivo di contribuire in qualche conto all'accrescimento, che tanto deside, ro, della divozione verso il medesimo ne' miei Concittadini: Ora colla ragione istessa mi sono indotto a raccogliere anche quelle, le quali riguardano S. Marcellino Anconitano Vescovo, anch' egli di tal Città, da cui è venerato in qualità di Protettore primario dopo S. Ciriaco suddetto; ma per quanto mi sia affaticato nel far detta unione, poco, anzi pochissimo mi è riuscito di ritrovare, e se qualche cosa non ne ayessero scritto S. Gregorio ne' suoi Dialoghi, Filippo Ferrari nel suo Catalogo de' Santi d'Italia, e qualch' altro; starei per dire, che nè pure quel poco sarebbe stato possibile. Di tal mancanza per altro non è colpevole la Città d' Ancona, (a) mentre la vera incontraffabile causa è provenuta dalle molte, e rimarcabili calamità, alle quali è stata secon. do i tempi foggetta, e specialmente dalla totale di lei distruzione, ed incenerimento segnito l'anno 846. per mezzo dei Saraceni, come si è rappreientato nella risposta alla quarta obiezione da me fatta nel fine delle notizie, che riguardano San Ciriaco : Dico bene però, che da quanto hanno scritto li suddetti, e qualch'altro in pochi fogli, s' arguisce chiaramente, effet lui flato ricolmo di tutte le virtù in grado il più eroico, che lo fanno riconoscere per un gran Santo :

§ 2. Fu S. Marcellino Anconitano, come fi è detto, della antica, e nobil Famiglia de Boccamajori. (b) Non fi fa il tempo precifo, in cui venne alla luce del mondo, peréhè discordano tra loro i Scrittori; Tutti però convengono, che

<sup>(</sup>a) Ragione, perchè manchino di lui memorie.

<sup>(</sup>b) Fu della nobile antica Famiglia Anconitana de' Botcamajori.

ehe egli fiorisse dentro il Secolo sesso. (a) Li rincontri , che si hanno delle sue ammirabili preregative in tutto il rimanente della sua vita, dassio a divedere chiaramente qual fosse il di lui portamento sin dalla prima sua sancullezza, (b) e di averlo Dio tutto per se scelto prima ch' egli solfe capace di donarsesi, e che appena giunto all'uso della ragione il suo i andamenti, e inclinazioni tutte sosserio il suo il venne promosso, a si di venne promosso, a si di venne promosso, a si elio stato di presisto, che di Ecclesia stico, al evidenza rimostrano, ed il profitto, che secenti sudi, (c) à quali da' suoi Genitori sin da' primi anni venne applicato, e le virturo se qualità, delle quali appieno era

flato da Dio dotato. (d) Che tale fosse universalmente riconoseiuto, non è d'aver& alcun dubbio; poiche mentre fu al Secolo fostenne li maggiori impieghi nel governo della Patria da lui amministrati con ammirabile prudenza, e bontà, come afferisce Lando Ferretti: Ift. de Anc. lib. 3. Ma come che tutte le sue propenfiont, e premure erano di non attender ad altro, fe non a Dio unicamente; si risolse esentarsi totalmente da tutte le cure del Secolo, e per meglio afficurarfene, incamminarfi alla via Ecclesiastica; è ponendo in esecuzione una tale determinazione avanzossi di grado in grado alla Sacerdotale Dignità : (e) Chi ebbe la forte di offervarlo in quello stato, cbbe molta occasione di ammirare il gran progresso, che sece in tutte le cristiane virtà (f) colla fun vita ritirata, attendendo unicamente a perfezionare se stesso, ed innoltrarsi alla maggiore unione con Dio. Ma ficcome il Signore voleva da lui effer servito alla vista di tutti , e che attendesse a perfezionare ancora gli altri ; lo destinò al Vescovado della fua Patria, e fece che tale venisse eletto da Papa Vigilio I., (g) come ci fa credere il Saracini, nelle file Notizie Istoriche a' Ancona nella parte 4. de' Vescovi carse 530.

(a) Fiort nel festo Secolo. I 3 A tal

(b) Sue virtuofe qualità fin dalla prima sua fanciullezza.
 (c) Suo profitto negli studi.

(d) Esercied Uffici cospicui, menere su secolare.

(e) Si appigliò poscia alla via Ecclesiastica e su promosso al Sacerdozio:

(f) Suo grande avanzamento in tutte le cristiane viriù.

(g) Venne eletto Vescovo della sua Patria da Papa Vigilio Primo circa P anno 551. e l'accettò per ubbidienza. A zal elezione ognuno può comprendere qual refifenza avrà fatta la fua fomma uniltà, la quale alla per fino dovette arrenderfi all' ubbidienza. Non fi ha norizia alcuna dell' età, in cui era quando fu eletto Vescovo; ma quando si abbia a dar fede al citato Saracini, si può bene concepire l'anno quas preciso, in cui fatta venne una sì santa elezione; poiche, se è vero, come lui dice, aver governato tal Chiesa per lo spatio di 26. anni, e che ebbe per Successor Tommalo l'a anno 577. a tempo di Papa Benedetto XI., che sin di vivere si 31. Luglio 578., secondo asserisce il Doujat; ne viene in consequenza, che la medesima seguific circa l'anno 551. nel fine del Pontificato di Vigilio suddetto, si quale morì li 10. Gennajo 555., conforme allo stesso delle sue Prenozioni Canon. Al sib. 2. cep. 31.

§. 2. Aquietate dunque le fue ripugnanze cagionate dalli muilifimi fentimenti col merito dell'ubbidienza; è affai credibile, che in Roma fi portaffe dal Vicario di Crifto, ed ala vifita di quei Santuari, e dopo feguita la di lui Confagrazione (a) accompagnata da quella difipofizione, che deve fupporfi in persona sì Santa, facesse in Ancona ritorno tra le acclamazioni del suo amatisfimo Gregge, di cui si accios econ maniere corrispondenti al passorate sito zelo, a procurarne maniere corrispondenti al passorate sito zelo, a procurarne.

lo spirituale profitto.

Siccome poi la vita, e la casa de' Prelati Ecclesiastici deve esser la norma, e la regola della vita de' sudditi ; così è parimente da credere, che il nostro Vescovo nell' interno, ed esterno proprio, e nel governo della sua famiglia prescrivesse primieramente leggi sì sante, che servissero a tutti di esempio, (b) e che poi accintosi alla visita delle sue pecorelle, le pascesse con la divina parola, con raccomandare la frequenza de' Sagramenti, toglier gli scandali, e abusi, concordar gli animi, render ben ordinato, e regolato il suo Clero, e Popolo con guadagnarlo a Dio, e trarlo al di lui amore; mentre si sa molto bene, che altro non cercava, se non Dio, nè per altro operava, che per Dio; e perciò quanto poteva negare alla propria fenfualità, tutto negava; e le di lui azioni, parole, e movimenti parea, che follero un'armonia, operando tempre con uno stesso sembiante, con uno spirito fempre tranquillo, con un corpo tutto composto, che mostrava effer ricetto d'un cuore di Serafino, il quale non

(a) Sua Configrazione.

<sup>(</sup>b) Sue maniere nell'efercicio dell'impiego di Vefeovo.

viveva, che d'amore : fosse onorato, fosse disprezzato, sempre era lo stesso; umilissimo di cuore ; tutto pietà per altrui; tutto rigore per se medesimo; e giacche quanto operava, o internamente, o esternamente tutto era per Dio, e in Dio ; si può ben dire esfersi egli formato , per quanto è possibile ad umana creatura, sull'esemplare della vita di Gesù Cristo; e tale appunto si sece scorgere nel pratico esercizio di tutte le criffiane virth .

In fatti la fede de' rivelati Mifterj quanto in lui folle eminente ben & comprende dalle premure, che efficacissime aveva di renderla sempre più radicata nel popolo suo . (a) Da questa fede perveniva in lui quella piena confidenza,

che in Dio teneva, non fperando, che in quello.

Queste due virtù producevano in esso, quella della carità verso Dio; di cui tutto ardeva, e verso il prossimo, al di cui bene sempre anelava.

Questa carità lo rendeva ammirabile nell' esercizio dell'

orazione.

Tale orazione rendevagli connaturale l'umiltà, tanto che si stimava l'uomo peggiore del Mondo, e indegno affatto del

Vescovado.

Li sentimenti dell'umile, e generoso suo cuore lo resero finche visse soggetto al divino volere, rassegnatissimo in tutti gl' avvenimenti ; tanto che la fua indifferenza , e raffegnazione facevano, che per lui fosse tutto lo stesso: ricchezze, povertà, onore, disprezzo, sanità, infermità, amarezze, dolcezze, pace, guerra, travaglio, ripolo, morte, e vita.

Da questa rassegnazione nasceva in lui una pazienza invincibile, ch'egli mostrava nelle occasioni, tanto che per qualfilia cofa, che le avvenisse, bastava a lui il riflettere, effer volontà del Signore.

La temperanza fu così fingolare, che il suo mangiare, e

bere sembraya un continuo digiuno.

La modestia poi era in lui così grande, che lo rendeva

venerabile, e ogn' altro nel vederlo si componeva. Mai accarezzo il suo corpo, o nodrì con delizie la pro-

pria carne ; anzi affai rozzamente la trattava con affinenze, e macerazioni, rogliendo in sì fatta guila ogni. fomento di ribellione al fenso per conservare più illibato il candore dell' an-

(a) E' di tutte le virtù da lui poff dute in grade ergico.

angelica purità, di cui fu tanto vago fin da fuoi anni più giovanili, e pericolofi; Onde fa duopo concludere, ch' egli in un grado il più eroico possedette tutte le cristiane virtù. ed insieme adempì pienamente tutte le parti di zelantissimo,

e vigilantissimo Vescovo, e Pastore,

Tutto ciò afficurano quelli, che di lui hanno scritto, tra quali Lando Ferretti : Ist. d' Ancona lib. 3. Lazzaro Bernabei nelle Cron. d' Ancona cap. 10. il Saracini citato, ed altri ancora da citarfi, e quant'altro faremo di lui per raccontare in appresso. Vien anche ciò confermato da Filippo Ferrari nel Catalogo de' Santi d'Italia, dove nel giorno 9. de Gennajo di lui così parla: Marcellinus ob ejus virtutes ad Sacerdotium, & Episcopatum evectus, non superbia elasus; sed jejuniis, vigiliis, & orationibus pervigil, carnem suam macerando crucifigebat , plenus erat charitate, mansuetudine , & lenitate; casiitatem perpetuo coluit, multaque in eo erat apud Dominum fiducia. Oc.

6. 4. Ma quantunque in ogni virtù fosse il di lui costume oltremodo perfetto, e quantunque sì grandi fossero le sue astinenze, come si è detto : dopo più anni da lui indefessamente impiegati in un continuo efercizio del fuo Appostolico Ministero, per cagione del quale ebbe a star quasi sempre in moto; ora in Città; ora in Diocesi alle frequenti vifite, ed all'universale sollievo colla mira sempre a Dio applicato: Piacque alla divina bontà porgerli occasione di maggior merito impossibilitandolo a far più oltre un tal moto da fe medefimo, con renderlo talmente podagrofo, che neppur li giovava l'ajuto del bastone: (a) E perciò volendosi da un luogo all' altro trasferire, conveniva in feggia a mano farsi portare da suoi famigliari ; ed ancorche li dolori acerbamente lo tormentassero, non cessò mai dai digiuni, orazione, ed elemofine. Onde si rese a Dio tanto grato, che nelle congiunture erano le fue orazioni prontamente efaudite, come si riconobbe in tante occasioni, tra le quali una fu quella dell'orribile incendio l'anno incirca 570., acceso

(a) Divenne podagroso in maniera che neppure con l'ajuto del bastone poteva reggersi: Ciò non ostante si faceva portar da per tutto in efercizio dell' Ufficio Pastorale; e mai s'astenne dai digiuni, orazioni, onde si rese a Dio tanto grato, che prontameme esaudiva le sue pregbiere; ed è rimarchevole la liberazione dall' orribile incendio d' Ancona a sua intercessione ottenuta circa Panno 570.

in Ancona, che senza miracolo non poteva estinguersi, e dove l'acqua fuole di propria natura effere alle fiamme contraria. pareva allora qual oglio, e pece in fomento delle medesime divenuta in guisa tale, che quel suoco rendevasi inestinguibile, come se dal Cielo sostenuto fosse, o per li peccati del popolo, o per dar maggior rifalto alle di lui intercessioni, il quale pregato ad implorare il divino ajuto, s'accinse a farlo con lagrime di compassione: Indi fattosi portare da fuoi in cospetto del fuoco, e dove quello era più vecmente, con animo di morire in quel luogo, o colla viva fiducia in Dio vincere quelle voracissime fiamme ; e temendo degli altri, non di se stesso, fece che tutti si allontanassero, e rimasto egli solo al suoco vicino senza speranza di sottrarfene da se stesso, attesa la sua inabilità sopra riferita, ne di essere da altri sovvenuto, prosegul le sue preghiere a Dio, con vera fede esponendoli in sagrificio per il suo Gregge la propria vita.

Stando in tal politura contro il fuoco; la maggior forza di quello per diabolica operazione verso la persona di Marcellino indrizzossi, quasi che paventar lo volesse; ma il Clementissimo Iddio, che colla sua potenza rissede sempre a difesa de' suoi veri fervi, raffreno qui il di lui gagliardo impeto, anzi in breve spazio di tempo divenuto minore venne per se stesso a mancare, e volando nel mezzo del libro, ch' egli orando, e leggendo teneva in mano, (a) quello in bucna parte abbrugio, fenz' arrecare offesa alcuna alla sagra perfona, la quale avvedutafi della diabolica malvagità, chiudendo subito il libto, miracolosamente in quello restrinse il suoco, di tal maniera, che non ne rimase una scintilla dannosa per la Città; onde alzando gli occhi al Cielo il S. Vescovo rese lodi al benefico Dio per una grazia sì segnalata, in memoria della quale dopo la di lui morte preziofa fu questo libro riposto nell' infigne Reliquiario della Cattedrale della stessa Città, dove tuttavia riverentemente si conserva così mezzo abbrugiato, (b) e mostrasi pubblicamente tra le altre sagre Reliquie in un vaso d'argento collocato colli suoi cristalli attorno donato l' anno 1667. , come riferifce il Sarac. cit. Con applicarsi secondo i tempi un tal libro agl' infermi, mol-

<sup>(</sup>a) Rimanendo il fuoco ristretto nel libro, che aveva nelle mani.

<sup>(</sup>b) Qual libro si conserva nel Reliquiario di San Ciriaco, e quello medianto si sono ottenute altre segnalatissime gravie.

ti miracolosamente hanno ricuperata la sanità, come racconta il citato Ferrari nel rappretentar, ch'egli fa, il gran prodigio suddetto, dove di tal libro dice : ad cuius contactum m banc usque diem pluves egroti sanati dicuntur: Si rileva inoitre quanto fi è detto da S. Gregorio Papa nel lib. 1. de' fuoi Dialoghi al cap. 6., e da altri Scrittori fopra citati.

6. 5. Questi e somiglianti fatti rendevano ogni di più veperato, e riverito il Santo Prelato, e molto più quel cuore, con cui operava continui miracoli vivendo una vita Angelica in corpo umano. Non fu però questo, che rendette, come pur doveva, qui gloriofa la fua fama presso a tutti; ma quegl' invafati , que' frenetici , que' Paralitici , e quegl'altri infermi rifanati , i quali facevano gridare per tutte le parti miracoli, miracoli. La gente però più sensata aveva formato altro concerto dell'eroiche virtà, con le quali ogni di rendeasi Marcellino più amabile, e più onorato, e più riverito

presso ogni condizione, e qualità di persone.

Siccome poi il suo essere di podagroso non permettewali da le stesso il portarsi, dove lo spingeva il suo Appostolico zelo, e la sua ardentissima carità; così esso col farsi dovunque voleva portar in seggia, (a) egualmente, che prima, elercitò con universale siupore tutte le parti del suo impiego, facendoli ritrovare f non oftante il di lui gravissimo incomodo ) in ogni luogo presente; Tanto che si rendeva per tal motivo, in tutto maravigliofo; e per le contrade, e Inoghi, per li quali, o passando, o fermandosi, era portato, grande fi faceva l' affollamento delle persone per yederlo, e rassigurarlo, acclamandolo tutti Santo. E a dire il vero era tanto riguardevole la fua virtù, e perfezione, che non poteya non effer ammirata, anche da quelli, che da effe alieni affatto vivevano: Ed in sì fatta guila, come esemplare confiderato d'ogni virtù, e perfezione conduste il rimanente del suo vivere, finche a Dio piacque coronarne il fine col glorioso passaggio da quelta transitoria alla vita immortale.

S. 6. Ma le la morte per lo più è un eco, il quale rifponde alla vita: effendo stata quella di Marcellino, come abbiamo yeduto, tanto virtuofa, e tanto fanta, non ha potuto, se non effer santa, e piena di atti virtuosi la morte, la quale legul tra continue amorole attrattive verso il sommo

(a) Continud in st fasta guifa il suo vivere sino al fine con

farfi portare ovunque lo chiedeve il fuo zelo.

fuo bene Iddio il giorno 9. del mese di Gennajo nell' anno incirca 577., (a) dopo aver per anni 26. governata la Chiesa d'Ancona con tanto profitto, e vantaggio della medesima, con tanta gloria di Dio, e con tanto fuo merito.

Alla prima notizia, che n'ebbe, intenerita la Città tutta per la memoria del Pastore tanto amato d'ede in dirottiffimo pianto, e tutta si commosse correndo chi in qua, chi in là per vedere, o per udire. In uno de' giorni appresso si determinarono le solenni esequie ; onde vestito il sagro Cadavere de' suoi abiti pontificali, su processionalmente accompagnato dal Clero, Senato, e Popolo, e portato alla Chiefa Cattedrale, dove furono celebrati li divotiffimi Uffici secondo il Rito della S. Chiefa Romana; (b) Dopo la qual fonzione fatta col concorfo di tutta la Città, e paese vicino, fu onorevolmente in un Sepolcro a parte riposto; fin tanto che illustrata da Dio in tutti i Tempi la sua Santità con molti miracoli, fu coll'autorità del Vicario in terra di Gesù Crifto esposto alla pubblica venerazione, e dichiarato Santo : Ed allora fu collocato in un'arca presso quella di S. Ciriaco . (c) Nell'andecimo Secolo poi fu trasferito nella fotterranea Confessione, dentro un'arca di marmo simile a quella di S. Ciriaco, ove dopo alcune grate di ferro fotto le volte della suddetta Cattedrale manifestamente tuttavia si onora assieme con quelli di detto S. Ciriaco, e di S. Liberio. (d)

La sua festa si celebra li 9. di Gennajo giorno, in cui paísò alla gloria del Cielo , (e) ed il pubblico Anconitano in riconoscenza di gratitudine, fa nello stesso giorno a di lui onore solenne luminaria con gran copia di cera, essendo stato

dal medesimo eletto in uno dei suoi Protettori.

§. 7. De' molti miracoli, co' quali Dio si compiacque rendere manifesta la Santità del nostro Santo in vita, in morte, e dopo neglialtri tempi fuffeguenti, (f) ne danno qualche

(a) Sua morte feguita li 9. Gennajo 577.

(b) Efequie , e jefaltura.

(c) Successiva Canonivazione, nella qual oceasione il Sacre Corpo fu collocato in un' arca prefo quella di San Civiaco .

(sl) E poi nell'undecimo Secolo fu trasferito nella fotterranea Confessione ove ora si venera.

(e) Se ne celebra la Festa li 9. Gennojo : Fa eletto dalla Città d' Ancona Protestore con farti ognano folenne offerta di cera. (f) Sua Santità da Deo tliustrata con miracoli in vita , in

morie, e dono morte.

che motivo li Scrittori nominati, ed altri, tra quali il cirato Filippo Ferrari intorno a quelli operati in vita nel riferire lo l'uppendiffimo di aver liberata la Città d'Ancona
dall'orribile incendio, di cui tutti ferivono uniformamente, fi
efprime con queste parole: Cam Civitas Anconinama incendio misere conflagraret, quod eo magis crefebat, quo magis extinguare condantur; Anconitani ad Santisma Epifeopum, quem
Deo charum mirabiliaque fecifi ficiebam, confugium; oranque
at Urbi incende fabrueitat Oc. Intorno poi agli altri operati
dopo la sua gloriofa morte parla in questa forma: Cum autem ex bac vita S. Marcellinus decessifist, coppasque illius ad
S. Cyriacamu Urbis Patronum conditum essen, malti: claruit miraculti, ex quibus pauca narrare non piges: Dopo le quali parole, fa il racconto delli seguenti:

Un certo nobile Anconitano privato della vilta degli occhi, condotto alla tomba di S. Marcellino in compagnia de' fuoi confanguinei nel giorno feflivo del medefimo implorò il di lui foccorfo, a cui il Santo Vescovo apparve ricoperto delle fagre velti, e toccatili gli occhi, li reditui la vilta. (a) Nell' anno seguente il giorno medesimo, un ricchissimo Cittadino della stella Città, raccontando con gran devozione alla sua Famiglia le azioni, e miracoli di S. Marcellino; non potendo ciò soffirie il Demonio gettò il di lui figlinolo nel situco, (b) il quale quantunque per qualche spazio venisse da lui voltato in esso col capo, e con tutto il petto, finale

mente da quello estratto, illeso affatto rimase.

Mentre era Veícovo della medefina Città Tommafo successo del detto Santo, essendo quella incendiata in maniera tale, che con veruna umana sorza poteva estinguersi, mentre si prevedeva la rovina in gran parte; portato nel luogo dell'incendio il riferito libro di San Marcellino, subi-

tamente cessò. (c)

Ma senza più oltre inoltrassi alla traccia de' più numerofi prodigj a di lui intercessione da Dio operati: Basta quanto abbiamo rappresentato nelle presenti notzice a promuovere in tutti, e specialmente ne' suoi Concittadini la maggior divozione verso il medesimo, per fassi degni essi stessiona la produccione suoi presenta de la concitazione della suoi per santa degni essi stessiona di produccione suoi presenta della suoi produccione suoi presenta della suoi produccione suoi presenta della suoi produccione della suoi presenta della suoi produccione suoi presenta della suoi presenta della suoi produccione suoi presenta della suoi presenta della suoi produccione suoi presenta della suoi presen

(a) Restituì la vista ad un cieco.

(b) Il Figlio di un divoto del Santo gettato dal Demonia nel fuoco, rimase senza alcuna lesione liberato.

(c) Portato il suo libro processionalmente nel luogo d'un

grandiffimo incendio; refto fubito estinto . .

mezzo di quelle grazie, delle quali non è scaria la sua generosa benesicenza: Chi brama dunque same esperimento, te lo scelga per Avvocato, e considentemente in ogni bisogno a lui ricorra, e lo esperimenterà sempre, e prontissimo, ed essecation nella sua intercessimo.

Oltre li nominati Scrittori fanno di tal Santo menzione il Martirologio Romano nel giorno 9. di Gennaio, ed il Cardinal Baronio nelle fue annotazioni a detto Martirologio (a) Monfig. Pietro Galefini Anconitano nel Catalogo de' Santi ibi. 2. cap. 59. L' Abate Ferdinando Ughelli nella fua Italia Sagra de Epife, Ancon. Raffaele Volaterano nel libro 17, della fua Antropologia al capo, che comincia Marchiano-rum, circa il mezzo; il P. Nadasi nel suo Anno Celeste sotto il 9. Gennaio; ed altri molti.

Se ne celebra in Ancona, e sua Diocesi ogni anno la Fe-sta, e officio sotto il rito di doppio di seconda classe con l'

ottava nel giorno 9. di Gennajo.

La venerazione verso questo gran Santo sempre avuta, si rende maggiormene chiara dall' esserii state dedicate alcune Chiese, nominate nelle Bolle di Alessandro III. del 1177. e di Lucio III. del 1183. dall'Ughelli riportate: (6) ed inoltre dal confervarsi con tanta divozione, e premura nel reforo delle Sagre Reliquie appresso la Cattedrale d'Ancona in una cassetta d'argento il vangeliario, di cui lo stesso Santo servivasi.

Intorno al riconoscimento del Corpo di questo Santo, si legga l'aggiunta fatta al Ragionamento di San Ciriaco intor-

no alla Chiesa Cattedrale d'Ancona.

R A-

<sup>(</sup>a) Autorità, the si allegano.

<sup>(</sup>b) Segni dimo rativi della venerazione verfo il medefimol

## RAGIONAMENTO TERZO.

In cui si contengono notizie intorno

## AL GLORIOSISSIMO S. LIBERIO,

Figlio d'un Re dell'Armenia maggiore Eremita con l'abito degli antichissimi Religiosi Crociferi Protestore d'Ancona.

S. I. A Città d'Ancona dopo S. Ciriaco venera egualmente a S. Marcellino per suo Tutelare, e Protecto de Pietro de' Natali, sib. 11. eap. 130., e Limberto dal Galesino Martir. li 27. di Maggio.

Di quanti Santi appartengono alla Città fuddetta; di tutti fiamo poveri di noticip per le ragioni allegate in rifpofia alla quarta obiezione fatta in occasione, che si è parlato di S. Ciriaco; ma di S. Liberio le poche fono inoltre molto consule, e varie appresso li Scrittori; (a) onde lo, fatta matura rissessimo a quanto dice ciascuno delli medessimi, e confrontatine si tempi indicati, distò in primo luogo quello, che con verità istorica per certo ho ricomoscinto; siente dicendo che non sia da loro detto; pigliando qualche cosa da uno, altre da altri, con far di tutto il riscontro, e concordarne si tempo.

In fecondo luogo addutro li nomi delli Scrittori, e farò noto quello, che non mi è riufc'to mettere in chiaro; acciò poffa ogn'altro supplire con la propria considerazione; e però non starò ad allungarmi in portarne le ragioni; poichè allora più dovrei stendermi in esse, che in dar notizie del Santo.

In terzo ed ultimo luogo dirò qualche cosa in difesa contro quello ne congettura il Padre Daniele Papebrocchio. §. 2. Dico dunque primieramente, che S. Liberio figliuo-

lo

(2) Le notizie intorno a questo Santo non solo sono scarse; ma consuse, e varie appresso li Scrittori. lo d'un Re dell'Armenia maggiore, (a) di cui non fi fa it nome; ricevette dal suo ottimo Genitore un'educazione molto santa, alla quale corrispose pienamene la buona indole del medessimo; il quale essento santa da Dio dotato d'inclinazione affai grande verso la persezione cristiana, altro non btamava, se non di unissi unitamente con lui, e servizio nel modo più persetto lontano dalli strepiti della corre, e grandezze del Mondo. Ma considerando non potenti ciò riuscine appresso del Padre, e ne tampoco essere sperabile dal medessimo, che tenetamente l'amava, la permissione del da lui desiderato totale, e perpetuo allontanamento; rivosse le sue premure al suo Padre Celeste, chiedendo lume per comosere la sita volontà, ed affistenza per eseguirla perfettamente.

§. 3. Continuò per qualche tempo ad un tal motivo le sue fervorose pregliere, sinchè alla sine inspirato da Dio senza deputa del Padre sconosciuto, e solo dalla Paterna, (b) e Real Casa partiffi vero la Palestina con animo di vistare quei Santi Luoghi, illustrati già dalla Presenza dell'Umanato Fi-

glio di Dio.

Giunse in Gerusalemme, dove appieno soddissece la sua divozione, e talmente si trattenne un contemplate il Misterj ivi operati dell'umana Resenzione, che giunse molto facilmente ad un grado di orazione molto distinto, medianti si

favori del Divino Amore. (c)

Gode si farramente della libertà acquiflata di unifi al fue Dio lontano da tutte ile vanità, che confiderando le diligenze fi facevano dal Padre per ritrovarlo in tutte le parti , e specialmente in quelle, nelle quali allora di ritrovava, temè di effere fopragiunto; onde rifolfe partirne, e portarfi in tralia mediante un naviglio, che apportunamente incontrò, alla vifita de Santuari di Roma.

S. 4. Con tale risoluzione imbarcatosi giunse in Ancona

cir.
(2) Fu Figlio d'un Re Armeno, da cui ottimamente edicato, fu da Dio dotato d'un inclinazione grandissima verso la persezione eristiana; onde bramo sin da Fanciallo servire uni-

camente a Dio lomano dallo strepiso del Mondo: A sal fine pregava Dio, che l'illumina se come ciò efeguire.

(b) Ilpirato da Dio pari fornofinto verfo la Paleflina.
(c) In Gerufalemnae contemplando li Divini Mifler Spainnfe ad ma grado d'orazione molto diffino: Temendo twi effer fe pragriatro dalle diligenze del Padre, s'imbarcò verfo Italia per vifinare il Santuari di Roma.

titca l'anno del Signore 420., (a) al tempo di Papa Bonifacio I, secondo il Ferretti Ist. d' Anc. lib. 2., dove nel trattenersi qualche giorno gli parve, che appresso la medesima averebbe potuto riuscirgli il trattenersi in vita solitaria, e l' attendere sempre più a Dio.

S. 5. Non manco portarsi successivamente a Roma , in cui soddisfatta la sua ardentissima divozione, non giudicò di fermarfi; ma di tornare in Ancona, come prontamente

elegul. (b)

Nel suo ritorno praticò le diligenze più esatte a rinvenire. ove potesse soddisfare al suo ipirito per una solitudine, in cui non avesse a pensare, se non che a Dio, e giudicò a ciò adattata una Chiesa in Contrada di Pinochiara suori della porta allora detta di S. Giovanni fotto il titolo di S. Sil-

vestro. (c)

Si diede il buon incontro, che allora non vi era chi in quel sito solitario assistesse la detta Chiesa, la quale niuna rendita aveva per corrispondere a quella continua residenza, che egli efibiva di tenervi. A tale effetto raccomandossi caldamente a Dio (d) con tutto il suo spirito, perchè, se ciò fosse di sua maggior gloria, gli venisse accordata. Fece pci turte le sue premure per ottenere quanto bramava, ed a tal fine domando, e ricevette nella Chiesa Parrocchiale, e Priorale di S. Marco della stessa Città da' Padri dell'Ordine antichissimo de' Crociferi il loro Abito Religioso in qualità di Laico, e con tal modo concorrendovi il divino volere, ottenne con tutta facilità il ritiro in tal Chiefa, dove per più anni fece vita eremitica con somma austerità, continuata mortificazione, ed esercizio della più alta orazione, vivendo più da Angelo, che da uomo.

(a) Giunse in Ancona circa l'anno 420, e gli parve poter

ivi far vita solitaria. (b) Portoffi a Roma, e foddisfatta la divozione tornò in

Ancona. (c) E giudicò al suo intento adattata una Chiesa detta di

San Silvestro fuori della Città, dove allora non vi era chi vi all:stelle.

(d) Raccomandatosi a Dio, fece le sue diligenze, e vestito nella Chiesa di San Marco l'abito dell'Ordine de' Cruciferi in qualità di Laico, riescigli ottenere il ritiro in tal Chiesa di San Silvestro, dove fece vita eremitica, vivendo più da Angelo; che du nome, .

S. 6. In tal guisa giunse al grado supremo delle virtù, a cui da Filosofi, e da Teologi si dà il nome di virtù d' animo purgato; e vale lo stesso, che di cuore puro, e scevro da

passioni disordinate . (a)

Per parlare poi dell' Amore, che ebbe verso Dio; questo certamente su ardentissimo, e per esporre con parole le fiamme di amore acceso da Dio nel cuore di questo Santo, basterebbe, per venirae in chiano, risfettere solamente a quel pochissimo, etto rispetto al moirissimo, di cui non abbiamo moirizia, per concludere, che il suo cuore era tutto amore verso Dio; E conciosacciachè la grandezza dell' amore si misura dal tempo, che dura, e quello debba giudicarsi maggiore, che prima comincia, seguita costante, e più tardi, o nun mai finisce : ci contentereno solamente di rissettere a quella costante continuazione, in qui è riposto uno de' più alti gradi della carità più

perfetta.

In fatti cominciò questo suoco ad appigliarsi alla di lui anima fino dall' età di fanciullino; mentre già fi sa, che ancor tenero lo spignea a desiderare con li più crudi patimenti di andar ramingo per il Mondo in traccia del suo amatisfimo Dio, unico ino bene, che pareagli di non poter mai godere fra le delizie della fua cafa Reale : contraffegno evidente, che sino d'allora fosse ben poderoso. Crebbe in una con l'età questa bella fiamma sino alla sua adolescenza, in cui l'Amore Divino gli die a gustare li primi saggi delle sue dolcezze. E allora fu, che per tal modo s' uni col fuo Dio, che come già affatto spoppato dalle terrene consolazioni aveva tutto il Mondo fotto de' piedi, e si accrebbe in lui più che mai ardente la fiamma di forte, che crescendo a dismisura giunse ad abbandonare il Padre, il proprio ereditario Regno, e tutte le reali delizie, posponendole ad una vita meichina, folitaria, flentara, e raminga, geloso fempre, che non si diminuisse per esse l'intenso suo amore ; ed appunto per maggiormente afficurarfene, incognito al Mondo tutto fi ridusse alla solitudine dell'accennata Chiesola di S. Silvestro in qualità d'Eremita.

Quivi furono le sue care delizie, e l'indicibili sue contentezze, vedendosi giunto alla meta di tutte le sue brame, di

K non

<sup>(</sup>a) In tal guisa giunse al più alto grado di tutte le vira s tù, e su ardentissimo il suo amore verso Dio.

non aver più alcuno impaccio, che gli divertiffero per un fol momento il pendiero di flare unito con il fommo, e folo fuo bene; onde gli fi accrebbe talimente il divin fiuoco, che queflo era tutto il fuo cibo, tutto il fuo ripofo, tutto il fuo effere.

Viveva continuamente immerso in Dio, non dandogli alcuna benchè minima pena la mancanza di qualunque provvedimento ancor necessario, solo consolandosi col sempre conversare con esso si fazine momento lontano. E ficcome chi arde per il fuoco di cocentissima febre abborrisce qualunque nodrimento tutto che delicato, e gustoso; nella gusta medesima sentendosi da interno celeste incendio infiammato non sa pera appetire cosa veruna della terra, perchè tutte le rinveniva sciupite; e a tale oggetto ancora a tutto suo potere suggiva la comunicazione di chichesia: parendogli poco l'allontanamento, che avera fatto dal Padre, dalla Patria, dal son Regno, e da tutte le grandezze Reali.

Trattanto il di lui Padre, che per le sue rarissime qualità tanto maggiormente Pamava, non tralasciò diligenza alcuna per ritrovatlo in tutte le parti del Mondo; ma non essendogli riuscito di poterlo mai rinvenire, mise finalmente il suo

cuore in ripolo. (a)

§. 7. In questa forma Liberio continuò per più anni in detta amata sua solitudine, finche giunse al fine della sua vita mortale, e con sicurezza immutabile ad unirsi eternamen-

te nel Cielo con l'amato suo Dio.

In quella occasione si diéde l'incontro (che in tal Città frequentemente suol dass) di trovarsi in Ancona diversi Armeni ritornati da Roma in aspettazione dell'imbarco per fare a' loro passi ritorno. Sparfasi la fama di tal morte per la Città si cagionò una commozione universiale nel popolo tutto, che in gran concetto di Santo teneva il Desonto Eremita, (b) ed affoliossi al luogo, over ai l'Sagro Cadavere amotivo di divozione verso il medesimo. Tutti parlavano di lui, e del-

(a) Frattanto il suo Padre satte le maggiori diligenze per ritrovarlo in tutte le parti del Mondo, non avendo potuto riavenirlo, mise il cuore suo in risoso.

(b) Giunfe a morte, e tal notizia cagionò gran commozione nel popolo tutto, che affollossi, ove era il Santo Cadavere u ju-

le motivo di aivozione.

e delle sue rare qualità, ed osservates le memorie (\*) e quanto era presso al Desonto, si venne anche in cognizione della sua condizione; Tanto che accorsivi anche gli Armeni suddetti con l'ajuto delli ritrovati rincontri, e del nome ancora, raffigurarono nel cadavere la persona Reale di Liberio, o Liverio; onde alcuni di loro si trattennero in Ancona, come in guardia del di lui Sepolero. Altri si portarono in Armenia a ragguagliarne il Re Padre, che ancora viveva, il quale spedi prontamente alcuni Baroni, come in figura di Ambasciatori per richiedere il corpo del Figlio, e tratportarlo alla Patria.

§. 8. Giunti in Ancona gli Ambafciatori espofero l' islanze premurose dell' Armeno Sovrano; appresso li quali si scufarono gli Anconitani con maniere assai proprie di non poterle accordare, dicendo, che il Santo Giovane avendo eletto di quivi abitare, ed incognito per l'appunto con il motivo di non venire obbligato a ripatriare; doversi presumere la di lui volontà effere fiata di voler i vi dopo morte continone.

vare con il suo Corpo la sua dimora.

A tali ragioni non fi acquietarono gli Ambafeiatori; onde fia duopo di comun confento di rimettere la controvertia alla decifione del Papa, il quale allora era Celeftino I., come dice il Ferretti nel luogo citato, e non Gregorio Magoo, come dice il Ferrari. (6)

Il Pontefice intese le ragioni per l'una, e l'altra parte dedotte, decretò definitivamente dovere in quel luogo rimanere il corpo dopo la morte, dove egli in vita il suo domi-

K 2 cilio

(a) În tal conjointura osservate le memorie , e quani era appresso il medssomo , si venne in cognizione della sua condizione. Si diede l'incontro (che frequente in Ancona suol darsi) di estervi alcuni dimeni venuti da Roma per far vitorno alla patria: l'accorfero anche sisse, e con l'apico delli vitovati rincontri, e del nome, rafigurarono nel Cadavere la persona reale di-Liberio; onde attuni di toro ivi, si trattemero in guardia del si, sii Sepolero; Altri si portarno in Armenia a ragguagliaria il Padre, il quale spessi in Ancona: Ambassiciatori a vichiederne il Corpo per trasportarso in Armenia.

(b) Efpofro gti Ambafciatori le prénure del loro Sovisano, e non acquietandos alle ragiori degli Anconitant di non concederlo, fu rimessa La causa alla decissone di Papa Celestino I. i quale decise a savore degli Anconitani i, onde rimasse il Corpo mella Chiefa di San Silvestra, davo espretà notir intracesi.

cilio s' aveva c'etto, e dove aveva voluto ripofarsi morendo. Sono parole del citato Ferretti, e del Bernabei, e altri da citarfi, onde detto Santo Corpo rimafe in tal Chiefa di S. Silvestro conservato, dove Dio si compiacque d' illustrare la Santità di Liberio con molti miracoli a prò de' fuoi divoti. Rifuscitò morti alla vita : Discacciò Demonj da' corpi offessi. Mondo leprosi: Restituì la vista a ciechi, ed altri infermi d'altri mali rifanò; come si legge negli Scrittori; ed acciò queste non si credano esagerazioni : porterò qui alcune parole di Filippo Ferrari, il quale nel Catalogo de' Santi d'Italia sotto li 27. di Maggio parlando del nostro S. Liberio tra l'altre cose dice : In Italiam navigans apud Anconem babitu Cruciferorum suscepto , vitam beremiticam fecit : Ubi brevi tempore cum e vita decessisset, plurimis post mortem mivaculis coruscavit ; nam & mortuos ad vitam revocasse : Demones ab obsessis corporibus ejecisse: leprosos mundasse: cacis visum restituisse, & alios aliis morbis laborantes sanasse, traditur; quod ubi Armeni quidam ex Urbe Roma in Patriam reversi Patri nunciassent &c.

§, o. Per tali motivi maggiormente verfo il Santo, il culto fi actrebbe in detta Chiela di S. Silvestro, fintantochè al tempo di S. Leone Papa I. intorno all' anno 455. (a) Genserico Re de' Vandali venuto dall' Afficia con formidabile efercito a' danni d'Italia, e di Roma, che orribilmente faccheggiò: trovata resistenza in Ancona non potendo entrare nella medesima, nè espugnarla; fece innumerabili danni alla stessa, come si è detto in risposta alla quarta obiezione, intorno a S. Ciriaco, e tra gli altri rovinò del turto tal Chiela insieme con tutti gli altri edissi spori della Cirtà; onde rimasta un mucchio di sassi produse il cattivo esfetto di cessare a poco la diovizione verso il Santo, a segno tale, che quasi passò in oblivione; ma piacque poi alla divina bontà, che dopo anni 55. incica, venisse maggiormente accresciuta con il ritrovamento del sox agreco-

po.; il che feguì, come si dirà in appresso.

§. 10. Al tempo di Papa Simmaco I., e di Trasone Vefrovo d'Ancona circa l' anno 510. (b) fu S. Liberio in visione

(b) Dell' anno incirca 510., mediante una visione del San-

to, fu ritrovato dal Vescovo Trasone.

<sup>(</sup>a) Dell'anno in circa 455, tal Chiefa fu demolita da Genferico Re del Vandali, e rimafe a poco a poco in oblivione la numoria del Santo.

fione ad una religiofa donna sua divota, e avvertilla di portarsi dal Velcovo suddetto, e dirgli che sacesse diligenza per ritrovare il suo Corpo, e le accennò auche qualche contrassegno di radiche di sichi salvatici appresso il medessimo, e dopo trovato lo collocasse in luogo conveniente; e la Donna fece tutto prontamente.

A tale istanza Trasone si rese assai facile, mentre della Santità, e miracoli del medessimo la memoria continuava appresso lui; onde prontamente s'accinsse all'opera, e satto lo sput go del luogo, sece con diligenza cavare, e lo rittovò final-

mente in una cassa intieramente conservato.

Penfandoli poi in qual luogo fagro convenientemente & avesse a collocare, surono vari li pareri delle persone ricercate dal Vescovo, quali non accordandosi, non senza inspirazione di Dio, fu pigliato questo espediente: Che il S. Corpo entro la stessa cassa fosse posto sopra d'un carro, come riferiscono il Bernabei Cronic. Ancone cap. 8. , ed il Ferretti , Ift. Anc. lib. 2. cit., e si legassero ad esso due Giovenchi indomiti . e dove quelli lo conducessero , s' intendesse essere la volontà di Dio di doversi collocare; Furono trovati li giovenchi, e ligati al carro; e quelli per dritta via lo condusfero dentro la Città, e nella cima del monte, oggi detto di S. Ciriaco; dove era una Chiesa dedicata a S. Lorenzo Martire, (a) onde ivi fu posto in un'arca di marmo : nel luogo poi dove era stato ritrovato su fabbricata una Chiesola in memoria ed onore di S. Liberio, che tuttavia è in essere di ragione alla casa Trionsi spettante,

În occasione datali successivamente di estre stata rovinata la Chiefa Cattedrale di S. Stefano da Goti, ove giaceva il Corpo di S. Ciriaco principale Protettore d'Ancona, su anche esto nella sua arca appresso quella di S. Liberio l'anno incirca 359, ciole 29, anni circa dopo del suddetto, trasserio nella stessa con con controla della stessa della considerata cattedrale. Col tempo poi evi su collocato appresso li mede simi in altra arca di marmo quello ancora di S. Marcellino come si è detto, e surono tutti tre trasseriti nella sotterranea Consessione nell'undecimo Secolo, ove ora sono.

S. 11. In tal forma dunque fegui il ritrovamento, e traflazione del Corpo di S. Liberio nella Chiefa fuddetta, dove è flato fempre in fomma venerazione; e nelle congionture

(a) E trasportato nella Chiesa di San Lorenzo, ora San Ciriaco.

and Court

essendosi ricorso al medesimo dal Popolo Anconitano, si sono ricevute segnalatissime grazie; (a) delle quali al riferir del citato Ferretti una se ne legge in un libro nominato Breviario, o Lezionario antico feritto a penna in pergamena confervato nel Convento di S. Francesco delle Scale, ed è, che circa l'anno 1162., al tempo di Papa Alessandro III., esfendo la Città medefima affediata per terra da Tedeschi, e per mare da Veneziani nell' occasione, che si è espressa in risposta all'altre volte accennata quarta obiezione : in un cafo sì urgente, si raccomandarono gl' Anconitani a questo Santo nella ricorrenza della sua festa; ed ebbe il pieno effetto la sua intercessione; mentre agli occhi degli assedianti sopra il monte detto di S. Ciriaco comparvero innumerabili armati con padiglioni, tende, ed instromenti da guerra, per la qual vista intimoriti ( come da loro poi si riseppe ) sciolsero un tal assedio; tanto che su da quel pubblico eletto, e riconosciuto per uno de' suoi principali Protettori. (b)

A queĥo propotito è da l'aperfi, effere flata fempre grande negli Anconitani la divozione non folo verso S. Liberio, ma ancora verso tutti gli altri Santi Protettori, e ne anno sperimentati gli effetti della loro beneficenza, di tal maniera, che qualunque fausto successio attribuivano ne' tempi specialmente antichi alla loro intercessione, e gliene passavano frequenti ringraziamenti; e siccome credevano, che anche l'effette nazioni nell'approdare felicemente al porto, dovessione quelli riconoscere la felicità del loro arrivo, e permanenza; però obbligavano anche quelle a rendergliene le dovure

grazie. (c)

In pruova di che piace qui registrare la rubrica 52. delle Constituzioni, e antichi Statuti Anconitani alla collazione

quarta de extraordinariis , ed è la seguente.

De Palliis dandis per navigia Eccie se Cathedrali Rub. 52. Antiquenum voltigie laudadrila. © conssetudines imitantes, ae considerantes, quod Anconitana Eccelesia Cathedralis, ubi Sencitorum quamplurimorum corpora requiescunt, a navigantibus debeam specialitet vonetari, quibus navigantibus in tempestaribus.

(a) Ivi fu in grande venerazione, e attese le grazie ri-

(b) Fu dagli Anconitani eletto per uno de' principali Protettori.

(c) E prescritte leggi particolari alli naviganti per culto ancora degli altri Protettori.

Lame I - Late 6

fluctuosis ipsi beati Sancti divina grania pramuniti sape vocati subveniunt piis auxiliis mirabiliter in occursus; dunimus statuendum, quod quilibet Patronus Navigii extra gulfum ad partes alignas conducendi, teneatur, & debeat in reditu ipfius navigii ad portum Ancone infra octavam diem a die reditus, prafatam Ecclesium Cathedralem cum aliis, qui in dicto navigio redierint, cum luminatia unitate juxta formam hactenus obsetvatam; Et illic portare, & offerre unum pallium novum de Serico, vel alio drappo conservandum, & decinendum pro culin iplius Ecclesia, valoris, O' per tempora, que inferius diflinguntur, videlicet pro qualibet navigio capacitatis a quingentis mestis supra qualibet anno unum pallium valoris decem ducatorum auti; & si in aliquo navigio existeret plus uno anno. pro uno anno folummodo debeat dictum totum spațium temporis splius navigii computari . Item pro quolibet navigio capacitatis a ducentis quinquaginta supra usque in quingentis inclusive, unum pallium valoris ocio florenorum auri, modis, & temporibus supradictis: Et pro quelibet navigio capacitatis ducentarum quinquaginta mestarum, vel ab inde infra pro fingulis duobus viagus per ipsum faciendis unum pallium valoris octo ducatorum auri ; & teneatur , Cr debeat Dominus Potestas Ancone , O quilibet ejus Judex ad petitionem operarii diche Ecclesie, vel Procuratoris dicti operavii, vel alterius administratoris dicte Ecclefie prafens statutum facere inviolabiliter observari.

S. 12. Ma è tempo ormai di passare a quanto mi son proposto in secondo luogo; e così riferire li nomi delli Scrittori, da quali risultano le presenti notizie, e quali cose ne

medefimi non mi sono comparse chiare, o concordi.

Dico dunque, che tali Scrittori sono li seguenti. (a)

Filippo Ferrari nel Catalogo de' Santi d' Italia fotto il giorno, 27. di Maggio.

Giuliano Saracini nelle notizie Istoriche d'Ancona par. 2., 11b. 2. car. 73., 74. e par. 4. c. 529.

Ferdinando Ughelli Ital. Sac. de Epifc. Anc. dove tratta

Pietro Galefino nel fuo Martirologio fotto li 27. Maggio.

Pietro Equilino Cathal. lib. 11. c. 155.

Breviario, o Lezionario antico (critto in pergamena confervata nel Convento di S. Francelco delle Scale.

Statuto Anconitano nella Collazione 4. de extraordinariis Rub. 52.

(a) Scrittori che trattano di San Liberio.

Lan-

Lando Ferretti Ift. Anc. 1. 2., e 3.

Lazzaro Bernabei Cronic. Anconit. cap. 8. Pietro de Natali lib. 11. cap. 130.

Per riferire poi quali fiano le cose, delle quali non mi è riuscito ne' medesimi venirne in chiaro, o trovate discordi.

Dico in primo luogo: una esser intorno all'arca di marmo, che dal Ferretti, e Bernabei ne citati luoghi si asserice (a) con intagli rappresentanti li Sagrosanti Misseri, satta fare dal Padre di S. Liberio appreso i ti-simme Eustrate, quando intendeva conseguire il corpo del Figlio in occasione della sua morte; e che nella traslazione del medesimo alla Chiesa di S. Lorenzo compartis miracolosamente in porto galleggiando sopra il mare, da niuna mano umana condotta, e che con l'issessi giorno, il quali trassportano oil Corpo, sosse con controlo della controlo di Corpo, sosse con controlo della controlo di designo.

Sopra di ciò, riguardo al miracolo: Siccome a Dio tutto è possibile, non vi è per tal riffesso motivo di contrastarlo; ma perchè nell' Arca, che ho fatta osservare (per quanto mi viene asservio) si vedono bensi scolpiti con nobili intagli li Misteri Sagrofanti; vi è però la sequente inferizione.

T. J. Gorgonius V. C. ex Comiti . Largitionum privatarum,

ex P. Præt. Fie. fibi Jus.

Da questa unicamente riconosco una grande difficoltà. Il Saracini al luogo citato parlando di questa inscrizione, nello stenderla senza abbreviature nel seguente modo, e con qualche sbaglio dovendosi leggere Titus Julius, e non Julius Lucius to:

Julius Lucius Gorgonius, vir clarissimus ex comite largitionum privatatum ex Prefecto Presorio sieri sibi titulum justit.

Dice, che sia di persona gentile, ma io non ne resto persuaso: poichè non può stare la feotura de' Misteri della nostra Santa Religione in un' arca, che fabbricata sia per persona Idolatra; onde quando ancora non potesse sossimiente defere stata quest' arca sabbricata per S. Liberio nel modo rappresentato dalli nominati Scrittori, ed anche dal citato Ferrati; sempre dovrà però credersi, che almeno sosse sossimiente qualche personaggio fedele; non implicando punto, che un Crissiano potesse avere quei titoli, che sono in quella: molto maggiormente, che dopo la conversione dell' Imperatore Costantino seguita, seconda il Petavio Rat. Temp. in success.

<sup>(</sup>a) In quai conti tra loro difcot dino .

Imper. Rom. l' anno 324, le cariche indicate neil' inscrizione si godevano dalle persone Cristiane; onde non sarebbe gran cofa, che in quei tempi qualche Personaggio Cattolico, il quale aveffe avuti quei titoli, si fosse preparato in quella il Sepolero, mentre stava, o in Ancona, o altrove, e che 'poi dell'anno 510., e così quasi 200. anni dopo, quest' arca si fosse scoperta in Ancona, o fosse ivi d' altrove capitata, e che gli Anconitani fi prevalessero di quella per il Corpo di S. Liberio.

Questo crederei potesse pensarsi di tal arca a motivo dell' inscrizione, che tuttavia in essa fi legge; e questo veramente è quello, che io credo più probabile. Ma ficcome con questa congettura viene a contrastarsi , che tal arca fosse satta fabbricare dal Padre, e che nel riferito modo venisse prodigiofamente in Ancona; così a fostener quello, che della medesima afferiscono Scrittori di tanto merito, (a) non potrebbe dira altro, se non che in tal arca quell' inscrizione fosse ivi apposta per indicare il nome del personaggio, che per San Liberio, e non per lui, la fece fare : Ma questo pare a me meno credibile .

E quando ciò sussistesse; a Dio non era punto difficile il farla capitar in Ancona galleggiando sopra del mare; enell' occasione, in cui si fece del Santo Cotpo la traslazione. Questo è quanto mi pare possa congetturara intorno all'ar-

ca inddetta, rimanendo ogn' uno in dibertà di credere ciò

che gli parerà più credibile?

Dico in fecondo luogo, che riferendo il Ferretti al luogo citato, apparire nel libro fuddetto confervato in S. Francesco delle Scale , qualmente capitassero in Ancona di titorno da Roma Geremia Vescovo Gerosolimitano, Gregorio Vescovo' Effarconense, e Giovanni Eremita Sacerdore Armeno, hi quali riferiffero la Genealogia, e vita di S. Liberio : 19

Su di quello dico : che ficcome ne' Cataloghi de' Vescovi Gerofolimitani, ed Essarconensi non si trova alcuno con detti nomi; così non solo non può intendersi , come posta crederfi al da loro rappresentato; ma di più pare posta inferirfi, che non erano tali, quali fi facevano, e che dal credito dato a medefimi fieno nare le confusioni y e che si sia dato il nome di Giovanni al di lui Padre; nome che non si trova tra li Re Armeni in quei tempi almeno, ne' quali fu al Mondo San Liberio .:

Dico .

Dico in terzo luogo, che ficcome alcuni de' citati Scrittori per il motivo fuddetto chiamano il Padre di S. Liberio col nome di Giovanni.

Soggiungo ora non poterst comprendere, se ciò sia provemuo dalla relazione dei sinti passaggieri, oppure dalla differenza del parlare nella lunga continuazione de' tempi, che
produce per ordinario notabili mutazioni, specialmente nella gran differenza del parlare, che passa tra l'Italiano, e l'
Armeno, e dalle differenti pronuncie, come vediamo continuamente con l'esperienza; e senza cercar altri cassi. Il Santo medesimo, di cui qui abbiamo parlato, conforme si è dimossirato, da aleuni Scrittori è chiamato Liberio; da altri
Oliverio, da saltri Liverio, da altri Liberto, e da altri
Limbetto.

Dico in quarto lnogo, che il citato Ferrari nel dire, che l'inflanza fatta dalli Armeni per ottenere il corpo di S. Liberio fia flata rimeffa con il loro confenfo, e degli Anconitani alla decifione di S. Gregorio Papa I., difcorda dal tempo, in cui fegul la morte del Santo; onde in tal fentimento non deve leguirfi un sì degno Scrittore, ma bensì il Ferretti, il quale afferifice, effere flata tal differenza decifa da Papa Celefitio I., perchè effo allora preficedeva al governo

della Chiefa universale, e non Gregorio .

Dico in quinto luogo: non aver leguitati li citati Bernabei, e Ferrerti, dove attribuicono ad Attila la rovina della Chiefa di S. Silveltro, in cui-giaceva il Santo Corpo; poiche in quel tempo Attila non fu in Italia, e quando vi venne non pasco il fiume Mincio, che paffa per Mantova; Ho feguitato bensì la verità di effere stata rovinata da Genferico Re de Vandali, il quale con formidabile efercito venne in Italia per farsi Padrone dell' Imperio Romano, e se non eta l' interposizione, e le preghiere di S. Leone I. Papa, o ottre il facco che sostiti Roma, avrebbe da lui fosferto anche di effer incendiata; e quantunque a tempo dell' istesso Papa venne Attila, e con miracolo si persuaso a retrocedere, ciò si qualche anno prima, e non passo più oltre, come si è detto:

Dico in sesso luogo non aver seguitato il citato Saracini circa il tempo, in cui dice esser apitato S. Liberio in Ancona l'anno 507, il che è falso, e discorda dalla verità da me allegata; anzi il Saracini in ciò si contradice poichè se nella par. 2. lib. 2. cap. 73, così ha detto; e poi mella pare. 4 cap. 73, codi che dell'anno 508, su da Trasone ri-

tro

trovato il fuo Corpo con l' autorità dell' Ughelli : chi non vede manifestamente il gran sbaglio ? Onde circa li tempi della di lui venuta, morte, e ritrovamento del Santo Corpo, mi sono appigliato al sentimento del Ferretti, che a maraviglia concorda con la verità.

§, 13. Paffiamo ora a quanto per ultimo mi son prefisso dire in difesa contro quello congettura il P. Papebrocchio in-

torno a questo Santo:

II P. Daniele Papebrocchio (a) nell' Ada Samborum al romo 6. del mese di Maggio fotto il giorno 27. nell'aver offervata tanta confusione, è compatibile in quello dice; ed io non stato ad allungarmi nel riferirlo: potendo ciascuno da se stessio compatibile continto, che si sciuno da se sull'assimi ad la controversia intorno al Sagro Corpo decis da S. Gregorio I.; e che da altri il nome di Giovanni si dà al Re Armeno Padre del Santo; e secome anora dicono rutti il Scrittori; che lo stessio specio con padre del Santo; e siccome anora dicono rutti il Scrittori; che lo stessio specio di contro publico in Ancona l'abito de' Religios Crocciferi, del qual Ordine il P. Papebrocchio vuole, che sossi ci principio nell'anno 1216., e che sossi companio 1247.

Da tutto ciò forma questa congettura: che S. Liberio morisse al tempo di Papa Gregorio X., il quale sede dall' anno 1270., all'anno 1276., mentre eta Re d'Armenia Haytho,

che dice altrimenti detto Joannes.

Il detto Padre non può fare a meno di così congetturare; (b) mentre avendo negato nel giorno 4. di Maggio, che S. Ciriaco sia stato propagatore dell' Ordine suddetto , afferendo, che il medefimo non fu antico nella Chiefa; ora non potendo negare, che S. Liberio abbia vestito quell' abito; se accordaffe effer lui stato in quel tempo, in cui la Chiefa Anconitana, e li Scrittori tutti concordemente lo credono; verrebbe a contradirsi circa quanto ha detto, come sopra intorno a S. Ciriaco; il quale essendo stato martirizzato dell' anno 363., e S. Liberio venuto in Ancona, e veflito un tal abito circa l'anno 420., e così anni 57. incirca dopo il Martirio di S. Ciriaco ; si renderebbe troppo manifesta la contradizione, se lui vi aderisse; onde a tal fine ha dovuto negare ancora la miracolofa liberazione dell' affedio de' Tedeschi, e Veneziani alla ricorrenza della sua festa nell' anno circa 1162, poiche questo sarebbe accaduto avanti il

<sup>(</sup>a) Contro quello congettura circa questo Santo il Padre Papebrocchio. (b) Difesa.

tempo, che lui pretende assegnare all'origine dell'Ordine suddetto: Alla disesa dunque contro tal sua congettura bre-

vemente m'accingo.

Dico pertanto, che per sbaglio dal Ferrari si attribuisce a S. Gregorio Papa I. la decisione della nominata controversia, poichè in verità non sia a lui, ma a Papa Celestino I. rimessa; e poi poteva riflettere detto Padre al grande arbitrio, che pigliava da Gregorio I., che sia creato l'anno 492. a Gregorio X. creato l'anno 1271., come attessa il Doviat.

L'errore per altro del Ferrari venendo dalli altri Scrittori corretto, con dire, che fu rimessa la causa a Celestino I., questo solo basta per togliere il nome di Gregorio, su cui

si fonda .

Veniamo ora all'altro attacco del nome d'Haytho del Re Armeno contemporaneo di Gregorio X., al qual nome da il

medefimo la fomiglianza di Joannes.

Prima fi nega una tale pretefa fomiglianza; e poi fi dice, che questo non fa alcuna forza contro il nostro assuno, specialmente in tanta lontananza di tempo passato tra la morte di S. Liberio seguita a tempo di Celestino I., che sede dalli 3. Novembre 422. sino a 6. Aprile 432., e l'anno 1271., in cui su creato Gregorio X. contemporaneo di detto Haytho. E' tale sopra tutto ciò l'evidenza, che non accade dir altro.

Passiamo dunque all'Ordine Religioso de' Padri Crociferi. Io che mi trovo Rettote della Parrocchiale Chiesa di S. Marco d'Ancona, in cui appunto si l' Ordine inddetto, potrei sufficientemente sar conoscere l'antichità del medesimo in detta Parrocchiale dalle Scritture, e memorie, che sono nell'Archivio della medesima, e dire, che si conserva in essentiale.

la memoria d'avervi vestito l'abito detto Santo.

Sí conferva ancora particolar memoria di efferi, in quello Monafleto ricoverato Papa, Alesfandro III. in abito di pellegrino per alcuni giorni l'anno 1160, mentr' era perseguitato da Féderico I. Imperadore; di dove si portò icososiciuto a Venezia; e dopo aggiustar le differenze con l'Imperadore, e tornato in Roma, concesse molti Indulti non solo all'issessi della Monassero, ma a tutta la Congregazione de Crociferi, della quale era amantissimo.

Vi è in esso anche memoria d'Indulgenze concesse al me-

defimo da Gregorio IV. l'anno 828.

Vi è inoltre documento autentico della consagrazione del-

la stessa Chiesa fatta tanto tempo prima, che sosse creato Gregorio X., anzi tanto prima del tempo, in cui pretende aver avuto principio l' Ordine medefimo .

Ma quando non si volesse far conto di tali memorie ed altre, che risultano dal medesimo Archivio, si faccia ristessione alle seguenti autorità, e Bolle de' Sommi Pontesici. Che sa antichissimo l'Ordine de' Crociferi, e che abbia

avuto per suo Institutore S. Cleto, che su il secondo Papa

dopo S. Pietro, fono le feguenti autorità.

Nel libro intitolato: Heroum compilata praconia, qui Religionum Ordines fundarunt, auxerunt, reformarunt, & illu-Brarunt : di Antioco Onofri alla pag. 67. fi legge : Sanclus Cletus Pentifex Tertius post S. Petrum Ordinis Cruciferorum sub Hospitalitate primus fundator beatum finem sortisus est die 26, Aprilis an. 92. Ed alla pag. 232. S. Cletus Pont. Primus, qui Patre Amiliano secundus post Apostolorum Principem omnibus tam metuendus , quam mitis Dei Feclesiam gubernavit ; Cruciferorum Ordinis sub hospitalitate trimus Fundator, annes ultra duodecim cum prafuiffet Roma Martyrio coronatus , propugnator non regnavit; Regnavit Extugnator, Angelorum unus Salutifero Crucis signo ornatus Sancto apparuit Cleto &c. Rodig. de Acugna in 1. par. decreti dift. 54. Lezana tom. 2. Annal. Carmelit. ad an. 81., & ad an. 326. Aloyfius Contarinus in ejus Viridario , P. Aloysius Beurier Calestinus part. 1. Summarii vit. Fundator, Morig. Orig. delle Religioni cap. 31. Benedetto Leoni Vescovo d' Arcadia , Polidoro Virgilio Origine delle cofe : Cronica Martiniana : Sylvefter Marul, Ocean. Religion. Annibal Canal. vit. SS. Fundat. Sabell. lib. 2. , e 6. Forma Professionis Cruciferorum: profiteor, promitto, & voveo Deo, Beata Maria semper Virgini, & Patri nostro Beato Cleto: Franciscus Gratianus in Compend. Ration. Can. circa orig. Relig. F. Marc. Ang. Balduc. in fua bift. M. Alph. Ciacon. in vita S. Cleti tom. 1. anno Domini 79. fol. 37. in addit. Aug. Oldini Soc. Jesu, Lud. de Pont. tr. 2, cap. 14.

Bolle di Alessandro III., e VI., e di Clemente IV. indicate dal P. Filippo Bonanni nel libro intitolato: Ordinum

Religiosorum in Ecclesta.

Bolla d'Urbano III. emanata l'anno 1187., che comincia Cum Anteceffor tuus, di Aleffandro III. emanata l'anno 1160. di Pio V. emanata l'anno 1568., che comincia: Nibil in Ecclesia Dei: di Gregorio XIV. emanata l'anno 1591., che comincia Romanus Pontifer: Quali Bolle in compendio fi legcono

Ragionamento III.

gono in Flavio Cherubino Romano, e vi fono citate altre Bolle, ed autorità, oltre le quali a può leggere Fasciculum temporum : Vita di Cleto III. Papa nella Biblioteca Vaticana : e Cristiane Adricomio Delfo nella Vita, e Martirio di S. Ci-

6. 14. Concludiamo dunque, che S. Liberio figlio d' un Re dell' Armenia (a) Maggiore venne sconosciuto senza saputa del Padre in Ancona, dove ricevuto l'abito de PP. Crociferi l'anno incirca 420., si ritirò a far vita Eremitica nella Chiesa di S. Silvestro fuori delle porte di detta Città, dove visse santissimamente, e dopo pochi anni passò al Cielo; ed in tal occasione riconosciuto, su preteso dal Padre il suo Corpo, e sopra di ciò Papa Celestino primo decise a favore d' Ancona .

Fu rovinata tal Chiesa da Genserico Re de' Vandali circa l'anno 455., e poi dell'anno 510. incirca ritrovato il suo Corpo fu trasferito nella Chiesa di S. Lorenzo, poi Cattedrale, e ora sotto il titolo di S. Ciriaco; ed in tutti i tempi avendo con la fua intercessione esperimentate la detta Città grazie fingolari l'elesse per suo Protettore; onde non rimane altro per continuare a ricever gli effetti della sua beneficenza, che rendersene sempre più degni, e mantenere sempre viva la divozione verso il medesimo.

Se ne celebra in Ancona, e sua Diocesi ogn' anno la Festa, e l'Officio sotto il Rito di doppio di z. Classe con l'ot-

tava li 27. di Maggio.

6. 15. Dopo aver terminato il presente Ragionamento; (b) mi è sovvenuto ritrovarsi nell'Archivio della nominata Chiefa Parrocchiale di San Marco d'Ancona già Monistero de' Religiosi Crociferi un istromento di donazione fatta alla medesima, e per essa alli Padri F. Albrico, F. Rainuzio, F. Ugone, F. Boninsegna, e F. Roberto nel giorno 11. del Mese di Marzo dell'anno 1177. da Pietro de Boni, Stefano, e Domenico di Gamberto di quantità di terreno, o sieno ripe poste dietro la Chiesa, e Monistero sino alla strada del mare ad effetto, che li servisse di Cimiterio, come infatti servì anticamente.

Piace qui aggiungere quella notizia per maggiormente far riconoscere quanto sia iontano dal vero ciò, che dice il P.

(a) Conclusione di quanto si è detto.

(b) Altro documento, che prova l'antichità dell'Ordine de Crociferi in Ancona.

Daniele Papebrocchio, di non aver avuto l'ordine de' Crociferi il fuo principio se non l'anno 1216, e che solo confermato fosse nell'anno 1247.

Circa la ricognizione fatta da Monsignor Vescovo Mancinforte del Corpo di questo Santo, fi legge l'aggiunta al Ragionamento di San Ciriaco intorno alla Chiesa Cattedrale d' Ancona.

Intorno poi al nobilissimo Sarcosago, in cui riposa il Corpo di questo Santo, si leggano l'eruditissime rislessioni, che emanarono unite alla relazione del ricognoscimento suddetto nell'anno 1756. le quali per verità meritano di esser lette .

#### QUARTO. RAGIONAMENTO

Notizie intorno alla Gloriosa Vergine, e Martire

#### SANTA PALAZIA

Protestrice della Città d' Ancona.

Ltre li Santi Marcellino, e Liberio riconosce la Città d' Ancona dopo S. Ciriaco egualmente per sua Protettrice, e Padrona Santa Palazia

Vergine e Martire.

Nacque essa da nobilissimo sangue nella Città di Tiro in Italia vicino al lago di Bolfena: (a) Suo Padre era Gentile, e venne con la sua famiglia, ed averi ad abitare in Ancona, dove a rifleffo della sna distintissima condizione, non meno che de' beni di fortuna, de' quali era abbondantissimo, efigeva una fomma stima, ed efercitava autorità piùche di persona privata.

Siccome egli, quantunque privo del lume della vera fede, era dotato di fentimenti, e virtu morali corrispondenti al proprio carattere; (b) così unitamente con la sua Consorte Madre di Palazia non tralasciò diligenza per riportarne un' ottima educazione; e si adoprò, che venisse abilitata in quel-

(a) Nacque in Tiro di nobil fangue : Il suo Padre venne con effa ad abitare in Ancona.

(b) E quantunque Gentile eta di vissù morali dorato, e dicde un ossima educazione alla figlia.

le virrà , ed esercizi al di lei sesso convenienti per dar ri-

talto maggiore alla fua nobil indole.

A tal fine fece ricerca la più esatta nella stessa Città per rinvenire una delle più bene accostumate Vergini Cittadine della medefima, che allora vi fossero, per prenderla in sua cafa: (a) E la fomma bontà di'Dio fece in maniera che gliene fosse proposta una per nome Laurenzia, povera bensì, ma ricolma di tutte le più rare prerogative, che maggiori non potevano sperarsi ; e non sapendo che sosse di professione Cristiana, l'accetto al suo servizio, e consegnolle tal figlia, acciò sempre più si migliorasse con la di lei assistenza .

Appena paffati gli anni della fanciullezza, anelando il Padre al più possibile riguardo osservò, che le rare qualità di Palazia erano accompagnate da una bellezza incomparabile; (b) non volle che avesse la libertà di praticare per tutto il fuo palazzo; ma rifervolle una fola parre del medefimo, ove era una torre, per quivi ricevere tutta la direzione da Lau. renzia, e toglierle ogni occasione di trattare aitre, le quali

fossero di qualità differenti.

Riffretta in tal forma alla fola pratica d'una sì gran direttrice: li suoi pensieri, e le sue inclinazioni tutte a quella comunicava, e con molta foavità ritrovando ammeffe, le fue confidenze, si uni alla medesima con genio il più fincero, che con particolare attrattiva veniva corrisposto da Laurenzia; (c) la quale siccome era ripiena d'amore verso Dio; così giudicò suo dovere di unirla al medesimo con usar tutti i mezzi per portarla alla cognizione della fede , e fargliela abbracciare.

Acciò tale determinazione potesse avere il suo pieno effetto, rivoltò in primo luogo le sue più fervorose premure all'amoroso suo Dio; e poscia usò tutte le maniere più proprie; tanto che facilmente riuscille a farla certa, che suori

(a) E per meglio educarla fece ricerca d'una delle più bene accostumate Vergini d' Ancona , e propostali una per-nome Laurenzia, l'accetto non sapendo esser Cristiana, e l'accompagno con detta sua figlia.

(b) Di cui riconoscendo oltre le altre prerogative un' incomparabil bellezza, non volle, che praticasse in ogni parte della sua casa; ma la restrinse in una con detta Laurenzia, ove era una torre.

(a) Laurenzia riconoscendo la di lei buon' indole , pensò ri-

durla alla cognizione della vera Fede.

della Cristiana Religione ogn'altra era falsa, e che suori di quella nessun poteva salvarsi ; ed a maggiormente in ciò confermarla, le fece noto, che a sua gran sorte trovavasi anch' essa della medesima inalterabilmente seguace.

A tali persuasive concorrendo la grazia di quel Dio, che già l'aveva destinata l'oggetto del suo amore, si arrese talmente Palazia, che domandò istantemente di esfere appieno istruita, e successivamente di esserne ascritta, mediante il Santo Battesimo; ed in ciò nulla perdendo di tempo Laurenzia, dopo averle dichiarati con molta chiarezza li Sagrofanti Misteri, trovò maniera di farla segretamente battezzare. (a)

S. 2. Nelle di lei belle disposizioni naturali, come in terreno fertile allignò tofto, e gittò profonde le sue radici la grazia, che ricevè nel Battessimo (b): E ciò per tal modo che ben tosto die chiare mostre di quei portenti, che poscia in lei si scoprirono: porgendo a suo tempo il frutto corrispondente alla coltura divina. Sin da quel principio si se scorgere in lei inclinazione a cofe grandi; mentre li suoi trattenimenti, e i suoi pensieri non erano se non d'orazione, e mortificazione. Dilettavasi della solitudine in cui viveva, e del filenzio, e disprezava le cose temporali, aspirando come di suo istinto, all' eterne. E ciò che non può non recar maraviglia si è, che appena rigenerata con il Santo Battesimo già desiderava soffrire la morte per Cristo.

In quel tempo l'Imperatore Diocleziano mosse la decima persecuzione contro la Chiesa, la quale su tanto crudele, che chi legge i travagli, le afflizioni, e tormenti, che in tal persecuzione patirono li Cristiani, (c) non può fare a meno di non fi muovere a compassione: Ne sentiva le relazioni da Laurenzia, ed in vece d'inorridirsi al racconto del-

(a) E tanto bene si regolo con l'ajuto divino; che riescille,

e trovo modo di farla battezzare.

(b) Ricevuto il Battesimo, fece in lei prodigioso effetto la grazia, e tanto unifi a Dio, che già bramava dar per lui la fua vita.

(c) Comincio in quel tempo la crudelissima persecuzione contro li Cristiani mossa da Diocleziano, ed essa ne sentiva le relazioni da Laurenzia, che invece d'inorridirla, l'infiammavano a maggior desiderio di patire per Gesù Cristo, e si sarebbe anche manifestata, se la prudenza di Laurenzia non l'avesse trattenuta.

le più crudeli barbarie, che venivano praticate ; anzi le fl infiammava il cuore per il gran desiderio di patire per la confessione della Fede; e parendole assai minori i loro tormenti del premio, che godevano in Cielo, aspirava anch' essa a morire così per giungere a confeguirlo. Accesa da questa brama ardentissima pensava far noto al Padre, e a tutti il suo essere di Cristiana; considerando, che prontamente sarebbero a lei dati e li desiderati tormenti, e la morte per amor di Gesu Crifto; ed averebbe anche ciò effettuato, se la prudentissima Laurenzia non l'avesse trattenuta con dirle, non essere allora il tempo di andare incontro al cimento della propria virtù; ma bensì procurare di maggiormente assodarla nella solitudine, in cui era trattenuta dal Padre senza manifestarfi da se medesima. Così cominciò Palazia a dar segni di quella prontezza, con cui a suo tempo ebbe a patir tanti strazi per mantenersi costante nella santissima Fede .

Cominciò pure il Signore a comunicarle sin d'allora parte di quello spirito, e.di quella orazione, che posicia praticò. Tali surono li suoi primi esercizi appena ricevuto il Battesimo, e tali i desseri, che convien dire sossieri agioni di sinceri, ed accesi, mentre in appresso mediante l'ajuto divino, i li vide compiuti. (a) Non capiva ella in se sente per gran piacere, che le cagionavai considerare, che già era serva di Gesià Cristo. Negli cfercizi dell'umittà mostravasi attenta; poiche tosso che si vide in tale siato, considerando si giunta al perto, cominciò, come da posto alto, e sicuro a rimirare i persicoli, ne' quali era vistua prima del Santo Barmiare i persicoli, ne' quali era vistua prima del Santo Bar-

telimo.

S. 3. Con si felici principi crefceva ogni giorno più nelle wirtù del fuo flato, e fempre più infervoravali nell' amore deb Signore, da cui si conosceva si amorosamente liberata dalle vanità, e tenebre, nelle quali farchbe visitura. Aveale già conceduto il Signore dono di lagrime, appianandole con esse il cammino della via purgativa, che per quei, i quali cominiciano, è il primo, e più necessario; poichè prima di piagene le colpe passare, e fame di esse la penitenza, indarno si affatica chi pensa innoltratsi nell'orazione; guindi seterninà più, che mai davvero di mettersi sotto de' piedi il Mondo; e di fare di lui quel niun caso, che merita; nè tiesce punto di maraviglia, che ne disprezzasse la bassezza, e la

<sup>(</sup>a) Perfezionossi trattanto in tutte le virtà.

e la viltà, se già cominciava a scoprire la grandezza di Dio. (\*)

In tutto il tempo poi, in cui visse coa ristretta insieme coa Laurenzia, impiegossi in orazione la più alta; e perseverando in trattenersi con si dolce compagnia, qual era quella del suo Dio, provava un gran sentimento della divina presenza, come già avveniva all' Appostolo ad Gal. 2: n. 20. Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Corista:

S. 4. Quanto finora abbiamo detto , e quanto faremo per dire fino al racconto del gloriofissimo suo Martirio, in parte si raccoglie da quello, che in brevissime parole anno rappresentato di lei li Scrittori, che successivamente si citeranno; ed in parte ancor s'arguisce; essendo metamente impossibile, specialmente sotto una direzione si fanta, quale fu quella di Laurenzia; che tutto ciò non feguisse in persona che ebbe tanto amore verso Dio, e che soffri per lui con tanta costanza li più crudeli tormenti , apprezzando questi più di quant' altro peteva il Mondo contribuire alla diftintissima fua condizione, ed alle singolari doti, delle quali su dalla natura generofamente arricchita; onde fenza alcun dubbio potiamo di lei afferire, che adempì a tutto suo potere, mediante l'affistenza di Dio, perfettamente i precetti della divina legge; ed uso tutte le immaginabili diligenze nel più esatto adempimento di tutti li configli Evangelici ; de' quali, siccome uno de' principali è l' ubbidienza, questa su in esta ammirabile, mentre visse, verso chiunque l'era stato alsegnato da Dio per suo legittimo Superiore : E di qui nacque il suo prodigioso avanzamento nella perfezione Cristiana; mentre elegul di puntino quanto le veniva prescritto dalla Santità di Laurenzia, che confiderava datale dalla Divina bontà per Superiora nella direzione del suo spirito (6)

Quanto poi alla catirà ; effa in modo particolare rifolendette in queffa felice Vergine; ed appunto fembrava, che la purità degli fpiriti Angelici goduta per condizione della lore natura, foffe acquiftata da lei, parte in grazia di quefla virth, e parte in grazia di privifezio passialmente da

Dio dispensatole.

Il niun conto inoltre, ch'ella fece di tutti quei beni di fortuna, de' quali era abbondantissima la sua casa, eleggendo in vece di quelli tanti Martiri, ed il terminar la sua vi-

(b) Suo ammirabile progresso in tutte le vitth.

<sup>(2)</sup> Arrivo ad unirsi con Dio nel più alto grado d'orazione.

ta in un penosissimo esiglio per mantenersi sedele al divino amore primostrano evidentemente lo spirito, che ebbe di strettissima Evangelica povertà.

All'abborrimento, che aveva verso le cose tutte di Mondo, teneva unito il rigore contro se siesta con sarla da nemica di se medesima, intimando guerra crudele contro le di lei membra per conservare gelosamente l'amicizia con Dio.

Siccome poi d'ordinatio nell'anima, in cui Iddio difegna di ergere fublime l'edifizio della perfezione, convien fi icavino profondiffimi i fondamenti dell'umilià, così quanto farà più profondo in un foggetto a riguardo di quefla virtù il conofcimento delle proprie miferie, tanto farà per appanto abbondante in esfo il testoro di virtù, e de's foprannaturali deni; onde quantunque la fearfezza delle notizie non mi permetta riferire i portenti dell'umilià, che assoluamente si faranno veduti nella nostra Santa, credo però di poter asserie per cosa certa, che a missira della Santità, che nella fua prodigiosa vita si feorge, risplendette in lei il bassissimo concetto di se medesma tanto nel sino interno, che nell' esterno, che vale a dire, tanto nel segreto ritiro del di lei cuore, che nell' esterno dimostrazioni, per qui si diede a conofere la virtù, che internamente risiedeva nella fua anima.

Dalla virtù dell'umiltà senz'alcun dubbio nasceva in lei quella della gratitudine; mentre riflettendo, che Dio con una maniera sì straordinaria l'aveva portata alla sua Santissima Fede, struggevasi in amarissimo pianto, e ringraziamenti per le obbligazioni sì grandi; che contratte aveva col Signore.

Per riconoscer poi la fortezza, e grandezza d' animo in lei sì nobile, generoso, invincible, e faggiamente arrichiaro nell'imprendere cose grandi ed ardue: si faccia ristesso ala qualità del Martirio, ch' essa foste per provare che in grado eroico possedesse addurne aitra ragione per provare che in grado eroico possedesse que de ogn'altra virth, portà rimanerne cialcheduno perfuaso.

Un tal riflesso gioverà ancora a rimostrare l'ammirabile pazienza che ne' suoi travagli esercitò, ed il godimento, che

provava in patire per amore di Dio.

Che diremo della prudenza, che nella vita spirituale è appunto lo stesso, con gli cochi nel corpo umano, e che tra le virtù tiene il primo posto, come maestra, e guida di tutte? Conviene certamente dirsi, che il Signore, il quale di tante virth aveva fonita la diletta sua serva Pala-

zia,

zia, la volle ancora assai ben proveduta di questa, affinch è non si rimanesse al bujo, e come privo d'occhi tutto il bel

composto dell'altre sue così prodigiole virtù :

Tale prudenza in lei, deve dirt per cosa certa; andava fempre unita con una grande sincerità, per la quale cosìfermo era il suo impegno a savore della verità, che anzichè permettere una leggiera bugia, tuttechè in ordine ad ottrimo fine, avrebbe rinnuziato alla felice riuscita di qualunque più grave, e importante affare. A differenza della prudenza mondana che per ordinario dalla sincerità; e verità va dissiputa

S. 9. Per effere la Fede il primo passo, o per meglio dire il gradino primiero, per cui si ascende alla vita eterna; volle il Signore, che la sua serva Palazia, posto che scela l'aveva a Santità così eminente; sosse esperationa di questa vitti, si cui tutto poggia il sondamento del grand' edifizio. Per quanto le cose che da questa vittù ci s'inlegnano, seno in se stelle così osciure, e ricoperte con tanti veli; Ciò nondimeno avevala il Signore dotata d'una sermezza così grande nel crederle, che più non avrebbe satto, quando gli oggetti le si sosse rappresentariagli sessi sentinenti corporei. (a) Prova di ciò incontrassabile sia la costanza, e fortezza, con cui in contestazione della medesima patt tanti strazi, e martiti.

Quanto poi alla fermezza della sua speranza in Dio concepiva quel virile coraggio, che se conoscere a tante, e si evidenti prove nella stella occasione. In questa speranza aveva riposte le maggiori sue contentezze, mercecchè niuna delle terrene su mai capace di recarle il menomo alleggiamento.

Ma che avrà a d'ifi dell' ardentifimo amore, che ebbe verso Dio! Solo diremo, che sin nel più alto grado persetto. In fatti siccome non è, che si dia veruna posa il snoco: e col continuo non mai interrotro suo movimento va sempre rinforzando, e ascendendo nell' intensione del suo calore: In tal guisa appuato il cuor di Palazia insocato di amore del suo Dio non era che mai si stancasse di spedire da sele sue sume verso la sì cara sua ssera: Quivi aveva sistati i suoi pensieri; quivi riposto il centro de suoi desderi; questa si era la sua conversazione; questo il suo riposo: questo l' alimento di che viveva: Cominciò questo suoco ad appigliarsi alla di lei anima sino da che ricevette il Santo Battesmo, e crebbe in una coll'età questa bella fiamma in ogni tempo,

<sup>(</sup>a) Arrivo in grado eroico a possederle tutte.

snch's giunse vittima di quess' amore sagrificata nel glorios Martirio, come si dirà in appresso. E come che l'amore del Prossimo è un esseno dell'amore di Dio, ne risglta, che l'anima amante di Dio, lo sia per conseguenza ancora del Prossimo, prognandoli quel vero bene, che da Dio gli si desidera, e vale a dire la beatitudine eterna. La carità di Palazia verso i suoi Prossimi, direi per esprimenti, che sossimi dell'escessimi che sossimi di palazia verso i suoi Prossimi di Palazia verso i suoi Prossimi, direi per esprimenti, che sossimi di modello medesimo dell'eccessivo amore, che aveva verso di Dio.

§. 6. In questa guifa esfendo ascesa Palazia al più alto grado delle vittù nel tempo, in cui dal Padre veniva nel riferito modo custodita in compagnia di Laurenzia; piacque a Dio, che si rendesse manifella la di lei Santità; e che veniste coronata con uno strepitos suntirio; il che accadde

nella maniera seguente.

Le serve della casa paterna dopo lungo tempo alla per sine s'aviddero, che il vivere di Palazia, e di Lamenzia eta dal loro assa il vivere di Palazia, e di Lamenzia eta dal loro assa il vivere di Palazia, e di Composito con evidenga, che veneravano Cristo. (#) Ristettendo poi sopra diciò

(a) Fu scoperta Criftiana, e per tale accusata appresso il Padre, il quale tento ogni strada per distorla dalla Santa Fede, e non viefeitugli, la batte con le sue mani, finche ebbe forza; poi fattala spogliare da suoi servidori, fece che ancor esse vi si stancassero nel percuoterla; poi con l'intelligenza del Prefide, la fece metter prigione, dove tenuta più giorni senza alcun cibo; fu da Dio refocillata col ministero d'un Angelo , ed animata : Condotta avanti il Preside , fu da lui povamente efortata a distorsi dalla Cristiana Fede, e non giovando la fece gestare nel fuoco, il quale fuggendo da effa verso li Gentili, ne uscise alcuni, senza arrecare ad essa nocumento. Da ciò cagionata gran commozione; il Padre stimandosi vituperato, rinuncio l'effer di Padre, e confegnolla al Prefesto per nome Diene, accid la face fe morire. Il Prefetto la fece gettare con un taffo al collo nell' alto mare; ma miracolofamente fu da Dio liberata, e camminando sopra l'acque, ritorno a terra. Il Prefetto la fece carcerare di nuovo, e poi in una barchetta a certo naufragio la colloco assieme con Laurenzia : Dalla tempesta furono portate a Città Vecchia, dove da Prometo Proconfole arrestate; furono mandate in Roma a Diocleziano, il quale le manad in efiglio nella Città di Fermo, dove confumate dalle miferie morivono ambedue nel giorno medefimo 7.di Ostobre dell'anno 304. seriamente, stabilirono renderne il Padre informato, e tal determinazione eseguirono, accusandole che niun conto sacevano delli Dei.

A tale avviso resto il Padre surpreso, e chiamata a se la figlia; volle da lei sentire, se veramente ciò sosse vera accertatoseno si sdegno grandemente contro della medessima e molto più contro di Laurenzia, da cui si credette per tal causa tradito; onde contro di esse risolvette di vendicassi.

A mutar poi il proposito della figlia voltò tutti li suoi pensieri, e praticò tutte le più possibili diligenze, le parlava amorevolmente, ed esortavala, che non s'appigliasse al partito di adorare un Dio solo per non irritare contro di se gli altri Dei; e rispondendole Palazia, che adorava il Padre . il Figliuolo, e lo Spirito Santo, li quali, quantunque fieno tre Persone distinte, non sono però che un Dio solo in esfenza: Replicolle, che almeno si contentasse di adorare oltre dette tre persone anche Giove, Apollo, e gli altri Dei dagl' Imperatori loro adorati ; se non fosse altro per issuggire de' medefimi il rigore che esercitavano contro quelli, li quali s' assenevano come lei dall' adorarli : E ripigliando la steffa, qualmente il Dio, che adorava, non ammetteva compagnia d'altri Dei; e che nessun timore umano sarebbe bastante a farle mutare il proposito del suo cuore ; avvertilla il Padre, the profeguendo essa ad essere in tal sentimento troppo offinata, fenza aspettare dall'Imperatore il provvedimento, vi avrebbe lui provveduto ; e senza riguardar punto ne l'essere di figlia, ne il suo essere di padre, le averebbe fatti patire gravi tormenti, e la morte ancora, se quelli non fossero bastati . Di poi partifsi sommamente alterato . e lasciolla sola; ma la valorosa Donzella non si turbò in verun conto, nè diede fegno d'alcun timore.

Dopo qualche spazio, le riparlò nel modo medesimo il Padre, e trovatala non solo immutabile nello stesso perito; ma avendo di più con disprezzo delle Paterne Derità discordo alla sua presenza: passato il Padre al surore, cominciò a percuoterla da se stesso con le sue mani: quando si trovò stanco di tal maniera, che più non poteva, comandò a certi suoi servitori, che la spogliassero, e con la maggior fierezza la

flagellaffero.

Li servitori ubbidirono, e la batterono sin che per la stanchezza non potevano più alzare le braccia. In si fasta maniera trattata, con l' intelligenza del Preside la sece mettere prigione; dove per più giorni tenuta fenza alcun cibo, e bevanda fu da Dio refocillata col ministero d' un Angelo,

ed avvalorata a fortemente combattere.

Venne successivamente condotta suori del carcere al palazzo del Preside, dove con maniere stimate le più efficaci si esortata a distorsi dall'essere di Crissiana con sacrisicare ags' Idoli ; e ritrovata sempre più colante nella Cattolica Fede fia gettata dentro del succo; ma singgendo da essa la la fiamma verso li Gentili, che si trovarono presenti, molti ne uccise fenza aver arrecato all'invitta Vergine danno alcuno.

Un tal fatto accaduto cagionò una gran commozione nel popolo; ma oltre modo accrebbe la fierezza nel Padre, il quale fi credeva da questa figlia vituperato; onde rinonciato del tutto al suo esfere di Padre, consegnolla al Prefetto, che in Ancona era per l'Imperatore Diocleziano, chiamato Dione, ad effetto che la punisse con l'ultimo supplicio, cioè

con la morte.

Perlochè Dione ordinò, che con un fasso legato al collo sosse sommersa nel più prosondo del mare. Il che quantunque sosse stato prontamente eseguito, non cagionò però la morte, come si pretendeva, alla Santa; mentre dalla Divina bontà per mezzo degli Angeli ne su liberata, e posta sopra del mare, dove camminando sopra le onde con lodare, e benedire Iddio ritornò a terra con stupore, ed estasi università.

verfale . . Per le quali cose è da credere, che molti degl' Idolatri si convertissero; ma il Prefetto pigliando occasione di maggior sdegno, la fece carcerare di nuovo; e poi fopra una barchetta la collocò a certo naufragio insieme con Laurenzia, e dalla tempesta surono portate sul lido di Centocelle, oggi Città Vecchia; dove da Promoto Proconfole della Toscana furono arrestate, e poi legate trasmesse all' Imperatore Diocleziano, da cui furono mandate in efiglio alla Città di Fermo, dove avendo con tutto il loro spirito pregato Iddio a dar fine a tante miserie, pienamente contente di quanto avevano unitamente per la sua Fede patito; esaudite dal Cielo finicono questa vita mortale, e passarono al loro Celeste Sposo'li 7c d'Ottobre dell' anno 304, nel fine dell' Imperio di Diocleziano, e nel mentre era vacante la Santa Sede per il consumato Martirio di S. Marcellino Papa, ed in tal giorno se ne celebra in Ancona ogn'anno la festa.

Non si sa di qual malattia morissero; ma è però da con-

getturarfi, che il loro male fossero li straordinari patimenti da loro sofferti nel riferito Martirio, loro deportamento, ed eliglio. Pare che a questo sentimento si conformi il Martirologio Romano, dove parlando di queste Sante nel giorno 8. d'Ottobre, dice che in persecutione Diocletiani sub Dione Prafide in exilium deportate laboribus, & erumnis confecte funt. Ed il P. Nadasi Ann. Calest. 8. Odob. così parla: Santte Palatias, & Laurentia in exilio arumnis confecta.

S. 7. Ma parlando qui di S. Palazia, chi potrà ridire le dolcezze di Paradifo, che le furono in quel tempo dispensate dal Celeste suo Sposo? Quali gl'inviti ad entrare in quella gloria, a cui s'era fatta la strada con tanti meriti ? che se in occasione del suo Martirio già riferito tante fiate la vifitò il Signore, la confortò, e sovvenne per mezzo degl' Angelici Spiriti; quanto più dobbiamo credere, che in quell' estremo bisogno abbandonata da tutti, ed obbrobriosamente trattata per solo suo amore, e per la sua Santa Fede, le avrà conferiti fimili, e molto maggiori favori, e vifite con aiutarla, confolarla, ed invitarla a quella immenfa gloria del Cielo, premio dovuto alla sua sedeltà, ed al suo amore inesplicabile verso di lui.

I loro Santi Corpi furono portati in Ancona, e quivi separatamente sepolti. (a) Di quello di S. Laurenzia se ne perdette col tempo la memoria del tutto nelle varie vicende di tal Città, finchè un Secolo dopo fu ritrovato; ma di quello di S. Palazia non se ne perdette mai la notizia, e col tempo le di lei sagre spoglie surono collocate nella Chiesa Carte drale di S. Ciriaco, dove tuttavia con fomma divozione

fi veneraup.

S: 8. Questa gran Santa Vergine, e Martire secondo l'antichissima tradizione liberò la stessa Città da un assedio de Barbari ; e dell'anno 1414. nella ricorrenza della fua festa li 7. di Ottobre, essendo stata la medesima di notte tempo all' improviso insidiosamente scalata, ed invasa dalli Malatesta, surono gl'inimici dalli Anconitani con modo predigioso respinti; e siccome attribuirono la loro liberazione all' in-

(a) Li loro corpi furono portati in Ancona, e quivi separatamente sepolti. Di quello di Santa Laurenzia, se ne peractte per un secolo la memoria, finche fu ritrovato. Ma di quello di Santa Palazia non si perde la norizia, e col tempo le di lei spoglie furono collocate nella Chiefa Cattedrale, dove tuttavia fi confervano.

rercessione della stessa loro Protterrice; perciò in segno di grattiudine, ed in memoria di quesso, e di tanti altri benefici ricevuti, si dal Pubblico Anconitano instituta una luminaria in di lei onore con copiosa offerta di cera, che annualmente tuttera si pratica. (a)

Non abbiamo di quella Santa maggiori rincontri; nè ci è moto il tempo, in cui nacque al mondo, nè li nomi de' fuoi Genitori, o Famiglia, nè l' età, in cui trionfò col Martirio, nè altro, mentre, come degli altri Santi, così di quella, furono perdure le memorie tutte per le cance accennate nella rifpolia alla quarta obiezione fatta in

congiuntura delle notizie intorno a S. Ciriaco.

Quanto però si è detto nelle notizie presenti, abbiamo raccolto da vari Scrittori, e specialmente da Filippo Ferrari, il quale nel Catalogo de' Sanri d'Italia sotto li 7, di Ottobre ne parla con molta chiarezza. Da Lando Ferretti IR. d'Anc. lib. 2, Dal Saracini nelle not. islor. d'Anc. par. 2, lib. 10. car. 243; Da Lazaro Bernabei Cron. Anc. cap. 90: Da Pietto Equiliso nel soo libro, che tratta de Santi: Da

Pietro Galefini Cuthal. Sanet. lib. 15. e de altri.

Fanno ancora della slessa menzione il Martirologio Romiano fotto li 8. di Ottobre. Il Card. Baronio nelle Anno tazioni al detto Martirologio; ed il Padre Nadali mel suo anao Celesse fotto li 8. di Ottobre. Questa gran Santa gode Gloria indicibile nel Cielo, dove con somma allegrezza si ricevatta da quelle sublimissime Gerarchie, le quali lodano Dio per la maravigliosa vittoria, che riportò in un Martirio si grande. Piaccia a S. D. M. renderci degni di continuare sorto la sua validissima prorezione, ed arrivare una volta a godere nel Cielo la tanto desiderabile sua Compagnia.

In Ancona vi è un Monastero di Vergini con Chiesa, fotto l' Invocazione di detta Santa, ed altra Chiesa beneficiata è nella Diocesi sotto la medesima invocazione. In Osimo su altro Tempio in di lei onore eretto da San Ben-

venuto Vescovo di tal Città.

Se ne celebra in detta, e sua Diocesi la Festa li 7. di Ottobre, e se ne sa l'Ossicio sotto il Rito di doppio di seconda Classe con l'ottava.

§. 9. Dopo terminato il Ragionamento fuddetto, effendo flato

(a) Gli Anconitani per le segnalate grazie ricevute l'elesse ro in loro Protestrice, e le su istituita una luminaria, che tuttavia si continua. flato ricercato di qualche ragguaglio più distinto intorno al Iuogo, in cui nacque S. Palazia: per soddisfare ad una si fatta premura, mi è piacciuto qui aggiungere.

Che la Santa suddetta nacque, come dissi, nella Città di Tiro in Italia appresso il lago ora detto di Bolsena, Terra della Toscana distante circa miglia sei da Monte

Fiascone, e circa quattordici da Viterbo.

Un tal Lago, che ha di circuito miglia venti incirca, è celebre sì per le più forti di Pefci, che sono in esso, si per esservi due Isolette, una Visentina, e Paltra Martana chiamata: Anticamente era detto di Tiro, e con tal nome si trova espresso in un Editro di Desiderio Rede Longobardi, che si vede in Viterbo inciso in un Marmo. Tal Città poi, che dava nome al lago, su dall'escrescenza dell' istesso associato a contenia, come è fama appresso il abitanti di quei contorni. (a)

S. 10. Essendo inoltre stato ricercato di un più distinto racconto intorno al sagro Corpo di questa Santa, soddisserò

ad un tal desiderio con aggiungere ancora.

Che il fuo Corpo fi trova bensì nella Cattedrale d'Ancona; ma non tutto in un medefimo fito: Mentre qualche porzione è in un Urna, che già confervavafi nell' Altare ad onore di detta Santa anticamente eretto nella forterranea Confessione appresso le Cancellate di ferro, entro le quali sono li Depositi de' Santi Ciriaco, Marcellino, e Liberio.:

Ma mentre onorava la Chiesa Anconitana in qualità di suo Vescovo la Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. allora Eminentiss. Lambertini, su da quel luogo levato il detto Altare, e trasportata quell' Urna alla Chiesa Superiore nell' Altare corrispondente a quello del Santissimo Crocissiso.

Un pezzo d'offo di questa Santa si trova nell'insigne Reliquiario della medesima Chiefa, che sta dirimpetto al suddetto Altare, in cui ora è l'Urna nominata; e altro pezzo appresso il Monistero di Monache, che è in Ancona sorto l'invocazione della stessa (6)

Altra:

<sup>(2)</sup> Ragguaglio più distinto intorno alla patria di Santa Palazia.

<sup>(</sup>b) Racconto più distinto intorno al corpo della medesima Santa.

Altra porzione del Corpo, fecondo l'informazioni avnte, dovrebbe effere nel cassone medessimo, in cui esiste quello di San Marcellino dentro le nominate Cancellate: Questa informazione io già l'avevo prima, che sosse sono di care ricognizione del di lei sagro depostro li 13. Gennaro dell'anno 1756. e tra gli altri mi su alferito da un vecchio Sacerdote quasi ottogenario, e questo è il Signor Curato di Santa Maria della Misericordia d'Ancona D. Pietro Santini, il quale mi afficurò, che nel principio di questo ecolo l'aveva sentito de dalli più vecchi Canonici, e Sacerdoti attinenti alla stessa cattedrale, che allora vivesse sono la quali afferivano, aver ciò sentito sin da loro primi anni da altri, che allora erano anch'essi in età molto avanzata.

Io di una tal Relazione non facevo gran fondamento; ma nell'occasione della suddetta visita essendosi in realtà assieme con gli ossi di San Marcellino ritrovati uniti molti ossi di altro corpo più piccolo, e più gentile, di quello sia stato San Marcellino, che dalli suoi offi si riconosce, grande di statura, come si rileva dall' esatta, e diligente descrizione allora fattane : Io ora con tal rincontro riconosco aver maggior fondamento la probabilità della nominata relazione; poiche non pare, che possan meglio considerarsi tali offi, se non di Santa Palazia, la quale essendo dopo San Ciriaco tra principali Protettori della Città annoverata, era molto conveniente, che nella vicinanza dell'Altare a lei eretto, fossero le altre di lei Sagre Spoglie con gelosia conservate dentro la ficura custodia delle Cancellate suddette. tra quelle degli altri Santi Protettori: A tali riflessioni si aggiunga la immemorabile, sempre continuata, e costante tradizione, di dover essere in detta Chiesa il Corpo della medesima.

Quali ragioni non fono applicabili a San Coffanzo, di cui, quantunque fappiamo effere stato di corpo piccolo; nel tempo istesso teniamo la certa notizia ritrovarsi il di ui corpo in Venezia nella Chiesa di San Bassio, dove su trasferito, è mai si è creduto, e nè pur dubitato, o in Ancona, o in Venezia, che la traslazione non sosse di di utto l'intiero corpo; anzi nell'una, e nell'altra Città si è viempre creduto, e si crede, che di tutto si ninieramente seguita. Inoltre sappiamo, che San Costanzo non è mai natao ascritto tra si santi Protettori d' Ancona, per potersi da ciò inserire la collocazione tra quelli de' di lui fagri

ossi, come è stato inserito nelle ristessioni emanate nella congiontura del lodato riconoscimento, ande parmi, che con
molta maggior ragione possa concludersi; che li ritrovati
ossa nosta con e la superiori di san Marcellino spettino, non al corpo di
San Costanzo, ma a quello di Santa Palazia, le di cui
Ceneri sono nella nominata urna con qualche osso; onde
unitamente con li suddetti, e con quelli sono nelli nominati Reliquiarii, pare, che possa considerati l'essistenti
di tutto il Sagro Corpo della medesima, che secondo la
immemorabile tradizione deve ritrovarsi nella Cattedrale saddetta,

# RAGIONAMENTO QUINTO.

Notizie intorno alla Gloriofa

#### SANTA LAURENZIA ANCONITANA

Vergine, e Martire.

§. 1. Anta Laurenzia Vergine, e Martire nacque in Ancona (a) di onessi Parenti, de' quali non si fa il nome, nè l'anno della sua nascira, nè altro intorno alla medesima per le cause allegate nella risposta alla quarta obiezione satta in occasione, che si sono date le notizie intorno a S. Ciriaco.

Qual fosse la sua educazione, e costumi della medessima; fi arguisse dalla sua vita, e preziosa morte patita per l'amore, e per la Fede di nostro Signor Gesù Cristo, e da quanto si è detto intorno a Santa Palazia Vergine, e Martire, di cui essa esse posta di ridurla alla Santa Fede, e renderla non solo Cristiana; ma sotro la sua direzione quella gran Santa, come a suo longo si è dimostrato.

«S. a. Capitò ad abitare in Ancona, e porvicafa dalla Città di Tiro in Italia la nobilifima, e ricchifima famiglia di Santa Palazia; il di cui Padre, ch' era Gentile, feorgendo non meno la nobil indole, che la fingolare bellezza della figlia, per darle, mentre era fanciula, un' educazione maggiore d'ogni espettazione, fece diligenza fra le più ben educate

(a) Santa Laurenzia nacque in Ancona, e su educata santanente nella Fede Cristiana.

Citelse di tal Città, d'una che sosse la più adattata ad un tal sine, de essende li stata proposta tra tante altre Laurenzia, come la più singolare nelle desiderate prerogative, senza sapere, che professas la estigione Cristiana, l'accettò in sac assa, (a) e la diede per compagna alla siglia; e per afficurati della buona custodia, ed acciò non avesse occasione di trattare con altre, le quali potesse deviarla da quelle massime, nelle quali intendeva, che si nudrifle, assegnie le una parte del suo palazzo, in cui era una torre con ordine di non frequentame altra senza la di lui permissione.

Poste in questa buona disposizione le cose, scorgendo Laurenzia l'ottima indole di Palazia capace di ricevere facilmente ogni buona impressione, siccome essa era non solo Cristiana, ma di una Santità di costumi molto eminente, pensò acquiftarla alla Cattolica Religione non folo, ma imbeverla di quei costumi, che sono propri di quelli, li quali con perfezione la professano. A tal fine non cessava di continuo implorare il divino ajuto, ed affistenza, e con le più prudenti maniere a poco a poco l'introdusse a informarla della verità della Fede Criffiana, senza la quale non era possibile salvarsi, e insieme della falsità di quella de' Gentili, in cui lei per sua disgrazia si ritrovava: ed afficurolla secondo l'opportunità, che essa per tali ragioni professava la Cristiana; ed instruendola or sopra d'uno, or sopra l'altro de' Sagrofanti Misteri, col concorso della grazia di Dio, che aveva destinata Palazia suo vaso d'elezione, resto talmente capace della verità de' medesimi, che richiese di venirne a quella ascritta per mezzo del Santo Battesimo ; e trovatosi il modo, che quelto le venisse segretamente conferito, s'appigliò a perfezionarsi del tutto con quella contentezza di Laurenzia, che maggiore non può spiegarsi, del che non mancò di sempre lodare la divina bontà, e ringraziarla d'un sì felice buon efito avuto delle fue fante premure.

§. 3. Con tal compagnia Laurenzia troyandosi nel continuo

(a) Fu pigliata in cesa dal Padre di Santa Palazia, e datale per compagna la Fissia, con assignatile patre del sino palazzo, in cui era una storre con probibizione di non praticier in altra parte: Non seppe il medesimo, che Laurenzia sosse Cristiana, e perciò la pigliò in casa, e e e e e e e e Cristiana, en molto Santa, si seppe talmente introdurre con Palazia, che le ricsi s'arta divenir Cristiana, e trovò modo se getamente di stata battezzare. nno esercizio d'ogni vittà, arrivò a possederle tutte in grado eroigo (a) con un cuore puro, e libero da qualunque passione disordinata, o sia d'ira, o di superbia, o di concupiscenza, o d'irascibile; onde a parlare più chiaramente, deve di lei dirfi, che la fua prudenza non fu di quella, che si suole persuadere dalle fallaci umane ragioni. Prese per sua cinofura quello, che unicamente dalla regola eterna ne vien

configliato, e che lo Spirito Santo ci suggerisce. Fu maravigliosa la sua temperanza; da che scintilla diconcupifcenza non avanzossi a oltraggiarle o il corpo, o l' Anima; anzi aveva così foggettato allo spirito il corpo, che non temeva più alcun insulto ; nè l'accidia la rendeva neghitosa nelle cose di Dio , ne ve l' allettava la Gola : ne alcun altro de' vizj seguace del senso poteva vantarsi d'aver

avuta almeno per fola una volta presso di lei accoglienza. Nella povertà potrebbe dirfi , che avesse riposto l' ogget-

to de' fuoi amori .

Nell' umiltà giunse a conseguire tale il disprezzo di se medesima, che alcun dileggio giammai non le venne fatto, che uguagliasse il vile concetto, aveva della sua bassezza.

La sua fortezza, e pazienza non furono punto inferiori alla sua umiltà : non avvenne mai , che si tutbasse a vista d' orribili terreni spaventi ; rimirava i patimenti non solo, come appetibili in se stessi; ma come da lei meritati, qual premio de' suoi affanni . Nulla finalmente mi resta a soggiugnere delle virtà, che diconfi teologali, quando e in vita tanta premura ebbe per la gloria, e Amore di Dio, e salute dell' altrui Anima , e quando tra tanti martiri , e travagli per il solo Amore di Gesù , e sua santa Fede sofferti ebbe a terminare il suo vivere in questo Mondo, come in appresso apparirà nel racconto del suo martirio .

S. 4. In tal esercizio di virtù sì fattamente impiegata in compagnia di Palazia, non potè non comparire appresso le serve della Casa, in cui dimorava, il suo vivere, se non diverso totalmente dal loro, e perciò mosse in curiosità di esattamente offervarlene, s' avviddero con ficurezza da non porvi più dubbio, che esse non solo non adoravano gl' Idoli , ma che erano cristiane .

Quindi promofio tra loro il discorso in ciò, che conobbero, credettero effer loro dovere renderne pienamente informato

<sup>(</sup>a) Con tal compagnia giunfe a poffedere tutte le virtà in grado eroico.

mato il loro Padrone Padre di Palazia, e dopo fatta una rale determinazione, non mancarono altresì di eleguirla. (a)

Refo dunque quegli di tutto ciò confapevole, reftò talmente forprefo, che quafi più non eta in fe fleffo; e meditò fubito nella fua mente di appigliarfi a quei rimedi più
forti, che aveffero all' occorrenza bifognati; ima prima di
far cofa alcuna, volle nel-miglior modo afficurarfene, con
fentime la Figlia; dalla quale avendo intefo dipoi, che
con animo intrepido fi conteffava critiana, e che niuna fiima teneva delle Gentili Dettà, dopo fatto l' efperimento
posfibile per farla ritornare all' adorazione degl' Idoli, non
trovando maniera di rimovere, la fua costanza, fa nelle più
alte futie contro la figlia, e praticò contro di essa quelle
crudeli barbarie, che già abbiamo intorno a le ir riferite.

S. s. Riconoscendo poi , come cagione di tutto Laurenzia, contro a lei, come a traditirice della sua Fede rivolse la piena del suo surore; per esercizio del quale consegnolla a Dione Preside o Proconsole ( b ) in Ancona per l'Imperatore Diocleziano, e fu da lui con li più orribili strazi lungamente tormentata, e poi gettata dentro del Fuoco, dal quale per divina virtu essendo rimasta illesa, per ordine dello stesso Dione , sì esta , che Palazia con grosso fasso ligatto al collo a ciascheduna di loro, surono gerrare nell' alto Mare: ma dalla sommersione da Dio col ministero degli Angeli liberate, camminando sopra dell'onde essendo tornate a terra, furono nuovamente pigliate, e poste in una navicella diportate in efiglio per ordine del medesimo, ma effendo dalla tempesta state portate al lido di Centocelle, oggi Città Vecchia, ivi da Promoto Proconsole della. Tofcana, furono in catene mandate in Roma all' Imperator

(a) Fu appresso il Padre accusata, sì lei, che Palazia per stistana, ed esso meditò alle vendette credendosi tradito ness

educazione della figlia.

(b) La confegnò a Dione Prefetto, da cui fia ortibilmente sormentata: poi gettata nel fineco, dal quale miracolofamente rimafe illefa: dopo gettata nel mare con faflo legato al collo affirme con Palazzia, posfeia posta in una navotella, ed in sal guifa essigliata e Dalla tempela farono portate in Città vecchia, e da Promoto Proconfole mandate a Roma, da dove in esigito mandate alla Città di Fermo, dove pregarono Dio di chiamarte la e fe; furono e fundite, e morirono ambedue l'issesso di Ortobra dell' anno 204.

Diocleziano, il quale comandò, che fossero portate in esiglio a Fermo Città del Piceno, o fia Marca d' Ancona, dove ambedue avendo colle più efficaci maniere del loro spirito pregato Iddio di liberarle alla per fine da tante indicibili miferie di questa vita mortale, surono dalla Divina Bontà esaudite, e chiamate colla Morte alla Celeste Patria del Paradiso l' una, e l' altra nel giorno istesso 7. di Ottobre dell' anno dall' Incarnazione del Signore 304, ultimo dell' impero di Diocleziano, mentre era vacante la Santa Sede Apostolica per il martirio di San Marcellino Papa confumato li 26. Aprile di detto anno, a cui successe nell' anno istesso li 20. Novembre San Marcello , conforme asserisce il Doviat Prenot, Canonic, lib. 2, cap. 26, de sum. Pont. qui eccles. seculo 3. & 4. rexerunt. pag. 193.

S. 6. In tal forma passò da questa all' eterna vita Santa Laurenzia in compagnia di Santa Palazia con quella allegrezza, e applaulo indicibile di tutti quei beati superni ipiriti , che nel Cielo erano stati spettatori della loro virtù , e trionfi riportati contro gl' inimici della divina Maestà; e volle Dio che siccome in vita furono compagne nell' esercizio delle virtu, e nelle battaglie sostenute per la Santissima Fede , così fossero ancora inseparabilmente unite

nel giorno de' loro trionfi nella patria beata. (a)

Li loro corpi furono portati in Ancona, ed ivi separatamente sepolti ; e siccome di quello di Santa Laurenzia nelle divisate disgrazie, alle quali questa Città su soggetta, sì perdette affatto la memoria, ove fosse; così piacque al Clementissimo Iddio, che questo fosse ritrovato circa l' anno 420. il giorno primo d' Ottobre, in cui suttavia la Chiesa Anconitana festeggia del medesimo il ritrovamento . E dispose inoltre il medesimo Iddio, che le loro spoglie in urne separate; ma nella stessa Chiesa Cattedrale della medesima

(a) Li loro corpi furno portati in Ancona, ed ivi separatamente sepolti : resto del corpo di Santa Laurenzia perduta poi la memoria ; ma dell' anno 420, il primo di Ottobre fu ritrovato, ed in tal giorno fene celebra tuttavia il ritrovamento , e in una urna fu collocato nella Chiefa Cattedrale ,oste era quello di Santa Palazia ; in fito però diverso ; ma feno marcanskin mani , che minbalane locarroc nelloc quale fonce le Redirected the medificación una , or note almo de Conmictato sinced sample dell Baineniffeno & Barbartal catta & distous . carrie fourme Pantifue end agracia danders dev.

Città, venghino unitamente venerate; onde nel modo, che in vita, e nella morte furono infeparabili, così dopo la morte ancora le loro Anime in Cielo, e li loro corpi in terra fosfero tra loro sempremai uniti.

Così piaccia alla medesima Maestà Divina, che li suoi divoti concittadini vivino, sempre uniticon le medesime in questo Mondo nell' esercizio delle virtù, e nell' altro nella

celeste gloria.

Di detta Santa Laurenzia in Roma, e nella Chiesa della Morte in strada Giulia esistente, chiamata Santa Maria dell' Oratorio, vi e una reliquia; come si legge nel libro

intitolato . Roma moderna a car. 19t.

Quanto abbiamo detto intorno a quella Santa si è raccolto da Filippo Ferrari nel catalogo de' Santi d' Italia sotto si 7. Ottobre. Dal Saracini nelle sue notizie istoriche d' Ancona par. 2, sib. 10. car. 423; dal Bernabei Cronic. Ancoa. cap. 99, da Lando Ferretti ss. dan. cib. 2. da Pietro Equilino nel libro, che tratta de' Santi, citato dal detto Ferretti, e da altri scrittori.

Fa inoltre di sei menzione il Martirologio Romano alli 3. Ottobre . Il Baronio nelle Annotazioni al detto Martirologio . Pietro Galesini nel catalogo de' Santi iib. 15., ed il Padre Nadali nel suo Anno Celeste sotto P istesso giorno

8. di Ottobre .

Si celebra in Ancona la Festa dell' Invenzione di detta Santa il primo di Ottobre, e l' Officio fotto il rito doppio.

Di questa Santa nell' insigne Reliquiario della stessa Cattedrale d' Ancona sì conservano de' suoi denti, come apparisce nel registro superiormente dato delle Sante Reliquie,

## RAGIONAMENTO SESTO:

Notizie intorno a' Santi Martiri Protettori d' Ancona

### PELLEGRINO DA ROSOLIANO

Diacono di detta Città.

# ERCOLANO, E FLAVIANO ANCONITANI, ed intorno a S. DASIO MARTIRE .

S. I. T A divina bontà, che sin dal principio della Cristiana Chiesa, anzi in sequela de' gloriosi trionifi riportati dal Protomartire S. Stefano li 26. Decembre dell'anno 34. del Signore, aveva operato, che fofse in Ancona la cognizione della sua SS. Fede; e come probabilmente afferma il Saracini par. 2. lib. 1. car. 49. fin dall' anno 35., nella congiontura, che fu in essa portato, e lasciato uno di quei sassi, che lapidarono detto Santo, al riferire di S. Agostino ferm, de diverf. tom. 10. ferm. 31., e 32. e del Spondano tract. 1. de Antiquit. cap. 24. n. 30. successivamente ancora providde, che si conservasse, ed accrescesse nella medefima tal cognizione con la moltiplicazione de' fuoi seguaci, e molto più nel tempo della più fiera persecuzione, che patirono i Fedeli fotto gl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano con il mezzo di un tal Peregrino Diacono Anconitano; con questo titolo chiamato da Filippo Ferrari Cashal. SS. Ital. 16. Maii :

Nacque questo Sant' Uomo in Rosoliano nella Magna Grecia, o sia Calabria; (a) qual luogo al parere degl' eruditissimi Bollandisti, o è quello che oggi è chiamato Rogliano, oppure la Città Arcivescovile di Rossano, vicina al mare, per il quale a passa facilmente ad Ancona.

M (a) S. Pellegrino nacque in Rofoliano nella Calabria , e si portò in Ancona intorno all' anno 290. al tempo della più fiera persecuzione contro li Cristiani . S' accinse a predicare , quasi mandato da Dio, pubblicamente la Legge Evangelica, ed a tal fine si fece ordinare Diacono, e converti molti Gentili, ed Ebrei alla Fede, de' quali alcuni furono martirizzati.

Quivi appunto fi portò egli intorno all'anno 200., mentte si esercitava tutto il più possibile rigore per togliere affatto dal Mondo il nome Cristiano : Si accinse ben tosto a predicare pubblicamente, quasi mandato da Dio, la Fede Evangelica niente apprezzando gl' Imperiali divieti, e la morte, che veniva ad incontrare chiunque in quei tempi fi rendeva di quella seguace ; e molto maggiormente chi si faceva a propagarla; ed a tal fine rese questo suo proprio ufficio con ascriversi al numero de' Leviti in farsi conferire il Sagro Ordine del Diaconato, Il profitto, ch' egli fece in questa sua sagra missione accompagnata dall' esempio della fua fantissima vita, fu incomparabile, convertendo gran quantità de' Gentili, e degl' Ebrei alla Cattolica Legge; molti de' quali con fomma costanza riportarono poi le trionfali palme, e la corona del glorioso Martirio, come riferiscono li Scrittori, che in appresso si allegaranno; e come si legge in un antico manoscritto in pergamena conservato nel Convento de' Padri Conventuali di S. Francesco delle Scale, di cui ecco alcune parole: Sub Diocletiano Imperatore , Or Anolino Proconsule in Civitate Dorica cum Beatus Peregrinus Levita Christi Evangelicum Sermoneni in barbara natione fideliter prae dicaret, & quamplures de Judeorum perfidia, & gentilitatis errore, interveniente Spiritus Sancti gratia, quantocius ad Christianam festinarent, & converterentur fidem ; ex quibus plures jam ad triumphales palmas , & coronam Martyrii pervenisse oftenduntur Oc.

§. 2. Pervennero tali progreffi alle orecchie di Anolino Proconfole, che prefiedeva in detta Girtà per l'Imperatore Diocleziano; (a) E ficcome le cofe erano affatto pubbliche credette, non poterfi efimere dall' opporvi la fua autorità nell' efercizio del fuo governo; onde dell'anno 29c. lo free atre-

ftare da' suoi Satelliti , e chiudere in carcere .

Di poi fedendo pro tribunali in figura di Giudice, lo fece condurre alla fua prefenza, e gli diffe: Abbiamo udito di voi, che feduciate il noftro Popolo, convertendolo alla Legge Crifliana. Per la qual caufa voi fiere divenuto ribelle alle leggi dell' Imperatore noftro Sovrano, e trafgredite li di lui comandamenti: ma gli rifpofe S. Pellegrino: la legge dell' On-

(a) Pervennero tali progressi all'orecebie di Anolino Proconfole per l'Imperatore Diocleziano; onde lo fece carcevare, e poi condesto alla sua presenza, gli disse molto a tutto replicando il Santo.

nipotente Iddio, e del di lui Figliuolo Gesti Cristo è quella, che resiste alle vostre leggi, onde io, come seguace della medesima non deggio far conto alcuno del vostro Principato; e della vostra gloria in quello, che si oppone alla Cristiana verità: e soggiungendo il Proconsole: sei alla presenza nostra, e tanto ardisci di parlare? Ora rifletto a-quel di più che dirai, da noi lontano! Replicò il Santo : Ascolta o Proconfole ciò che il mio Signore, e Dio dice. Quando iat. rete avanti li Re, o Presidenti non vogliate pensare : come o cofa parlare, poiche non farete voi, che parlerete; ma lo Spirito del vostro Padre, che parlerà in voi, e con quel spirito medesimo ora ti dico, che Dio condanna le tue operazioni, odia le vostre crudeltà, e idolatrie, che non hanno altra mira, che ingannar le anime, e porle in errore. Interogollo allora Anolino, in qual legge fondava la fua fiducia, e dove appoggiavasi nel contradirli sì fattamente : e li rifpose Pellegrino, che nella Legge Evangelica, nella predicazione Apostolica, e nell' autorità del mio Signore Gesù Crifto .

À tal replica foggiunfe il Proconfole credo, che tu non fappi l'ordine precilo, che abbiamo di procedere contro chi tanto prefume, come tu, nell'incominciata offinazione, di fargli lacerare le carni con diverti tormenti, e di efferminati da queftà vita con una morte infelice! Ed il, Santo Levita fenza concepire timor alcuno, francamente ripigliò Confido nel mio Signor Gesù Criflo, che pofto a tormenti, col fuo Santo ajuto li fupererò affieme con te, ed il tuo Imperadore, e che alla fine trionferò nella gloria del Cielo, per cui mon fono condegni tutti li tormenti di quefto.

Mondo.

Disse allora il Proconsole, non vogliamo da te sentir al-

tro, ma contentati folo risponderci ordinatamente.

Dimmi dunque: di dove foi rut, e perchè fei quà venuto in rovina della tua dignità? Rifpole Pellegrino: nel luogo di Rofoliano ho abitato prima che venissi in questa Città d'Ancona, dove ho ben interio di avanzare la mia dignità tra le ture pene, e supplició, e niuna dignità desdero in questa vita mortale, ma solo l'eterne consolazioni nella Patria Celeste.

Replicando Anolino: queste sono l'espressioni, con le quali hai tanti sedotti, e condannati ai supplici quelli, e te stesso ! Disse Pellegrino, la mia seduzione è la vita eterna, e la gloria del Cielo, e chi la vuol conseguire deve credere in Gesu Crifto, e in altra maniera non può salvarsi.

Paísò allora alle furie il Proconfole, e gli fece incontinenti scarpire a viva forza le unghie delle mani, e de' piedi, e li di lui lati con ardente fiamma abbrugiare : (a) nelle quali pene il costante Levita disse, che pativa volontieri, e che lo fottoponesse pure a più crudeli tormenti ; ed esortandolo Anolino a non resistere più oltre alla sua volontà. se non voleva finire con maia morte : il Santo rispose : Devo alla tua volontà resistere, per obbedire a quelladi Gesù Crifto .

Il che udito Anolino , lo fece di nuovo carcerare in un' orrida prigione con ordine di lasciarlo ivi di fame, e sete morire; ma siccome passarono più giorni in tali pene con mantenersi sempre più costante, ordinò il Proconsole, che ne fosse estratto, e nel farlo con bastoni fieramente percuotere, e le di lui carni lacerare con pettini di ferro; gli difle, che si contentasse alla fine di dire : che non era più oltre per refistere alle leggi, e comandi di Diocleziano; perchè così dicendo, l'avrebbe rilasciato; altrimenti gli avrebbe apparecchiata un' atrocissima morte: rispose il medesimo: che intendeva imitare nella Passione il suo Signore sino alla morte. Ciò sentendo Anolino, lo sece sospendere, tormentare, e lacerare nell' Eculeo, e nel tempo stesso li disse: Perche, pazzo, continui nell'infedeltà? obbedifci agli ordini di Diocleziano, e ti farò deporre dall' Eculeo , ed in altra guisa non potrai foggire dalle nostre mani; e vedendolo sopportar tutto con maravigliosa costanza, lo sece deporte dall' Eculeo, e nnovamente mettere in carcere, e dopo non molto spazio

(a) Infarioffi il Proconsole, ed a viva forza li fece scarpire l'ungbie delle mani, e de piedi, ed abbrugiare li fianchi, e trovatelo custante lo fece di nuovo carcerare con ordine di farlo morire di fame, e sete : Dopo più giorni trovatolo vegeto, to fece estrarre, battere con bastoni, e lacerare le di lui carni con pettini di ferro, e nel vederlo sempre più costante, lo fece sofpendere, tormentare, é lacerare nell Eculeo; poi lo fece deporre, e tornare in carcere: Poco dopo lo fece condurre nella pubblica Piazza, ed ivi flendere sopra una graticola di ferro, e porvi di fotto accesi carboni con farvi di fopra gettare dell'oglio ; ma il Santo raccomandatosi a Dio, s'estinse il fuoco, edegli ne rimase illeso; onde Anolino li fece subito tagliare la testa li 16. · Maggio dell' anno 295.

di tempo lo fece Anolino condurre nella Piazza Anconitana, dove non potendo più l'offire il vedere tanta intrepidezza nelli tormenti, lo fece stendere sopra una graticola di ferro, e porvi di sotto accesi carboni con farvi sopra gettar dell' oglio,, ad effetto che tutto il di lui Corpo si abbrugiasse: ma il Santo volgendo le sue preghiere al Clementissimo Iddio, si estinse substanta del suoco, e ne rimase egli illeso.

Allora Anolino riflettendo, che tutte le sue esortazioni, diligenze, e tormenti datigli non avevario punto fervito per indurte questo gran Santo alla venerazione degl' Idoli, temendo gli ordini de' suoi Sovrani, se più oltre li avesse permeso di vivere, comandò, che li sosse subtrata la testa. Il che sentendo San Pellegrino su sommamente contento; e mentre diceva quelle parole: Cupio dissovo, se se se contento; e mentre diceva quelle parole: Cupio dissovo, se se se contento; e si su targitato il capo, ed in tal guista passò da questa misera vita agli eterni trionfi nel Cielo li 16. del Mese di Maggio dell'anno 295, sotto gl'Imperatori Diocleziano, e Massimiano nel Pontificato di Cajo, o sia Gajo di

nazione Dalmatino.

§. 3. Tra gli altri convertiti alla SS. noftra Fede da queflo Santo Levita furono Erculano, e Flaviano Anconitani,
il quali dall'ifteflo Proconfole fatti carcerare; (a) e dopo
avere in molti modi tentata la loto costanza, non essendi riuscito di ridurgli alla venerazione degl' Idoli, il sece coatemporaneamente con S. Pellegrino loro Maestro in Ancona
decapitare; ed in tal guifa trionfatono unitamente dopo tanti Martiri nel Santo Paradifo, dove goderanno per tutta Petennià di avere per breve tempo di tolleranza meritato dieffer compagni per sempre nella gloria di Gesù Cristo; e li
loro Santi Corpi surpno da Cristiani nella Città medesma
inseme sepoliti; permettendo così Iddio, che siccome surono
inseparabisi ne' trionsi le loro sante anime; così ancora i loro'corpi rimanessero in questo Mondo uniti.

§ 4. Non è noto, dove precifamente fossero i loro Corpi stati collocati nel tempo, in cui seguì il di loro Martirio : è però certo di esser stati col tempo posti nella Chiesa Par-

(a) Tra gl<sup>a</sup> altri convertiti alla Fede, furono Eyculanò, e Flaviano Anconiani, che furono carcerati, e dopo tentata la loro costanza vennero contemporaneamente con San Pellegrino decapitati, è li loro Corpi, inficme sepolti. rochiale di S. Salvatore, (a) che conforme si legge nell' antico manoferitro da citarsi, fin dalli stessi Santi Pellegrino, Erculano, e Flaviano fabbricata, convertendo in tal forma il titolo di Giove, di cui era il tempio, in quello del noftro benjenissimo Salvatore.

.Il rempo in cui furono in tal Chiefa collocati ce lo indica la lapide, fotto cui furono ritrovati, dove è in mezzo una Croce grande, e tra le linee interiori di essa lapide, sono queste parole incile, che qui io stendo in lungo, senza abbreviature il Anno Diocletiani quingentessimo in Ecclesa il arequiescuni Corpora Sanstorum Martyrum Pellegrini, Freulani, atque Frabiani (b).

A fapere l'anno precifo di questa traslazione basta considerare quando ebbe principio l'Era di Diocleziano, altrimenti detta l'Era de' Martiri, e si troverà che li 29, di Agosto, in cui Numeriano Imperatore su ucciso da Apro suo Suocero, e Apro da Diocleziano, il quale si subito dall' Esercito detto Imperatore l'islesso giorno 29. Agosto, e nell'anno dell' Era volgare 284, a quali aggiunti il 500. dell' Era Diocleziana suddetti: resta chiato, che l'anno di Cristo 784, furono tali Santi Cerpi composti dentro la medessima arca, e questa collocata in detta Chiefa, fotto quella lapide, dove alla fine 8 perdette la memoria de' nominati Santi.

§. S. Si diede l'incontro, che il detto Tempio di S. Salvatore minacciava rovina; onde dalli Sacerdoti Ugone e Filippo con animo di rifabbricarlo fu demolito. Principiata la fabbrica l'anno 1213, al primo d'Aprile, per difcordie nate tra detti Preti, e gl'operari della Chiefa Cattedrale, fupo i trattennuta fino alli 11. Maggio del 1223. 0 1224., come altri vogliono, dicendo, che in quel tempo gl'Ancontani computaffero l'anno alli 25, di Marzo, e nel tempo in cui li Sagri Corpi furono trovati nel principio della fabbrica, vennero collocati fotto il loro Altare. (e)

Nel

(a) Col tempo detti Sagri Corpi furono collocati nella Chiefa di San Salvatore Parrochiale fabbricata dalli Santi medesimi, dopo esser ivi stato il tempio di Giove.

(b) La traslazione in tal Chiefa fegul l'anno 784, fotto una lapide, che ancor oggi si vede affissa alli muri della Chiefa nueva de Padri Carmelitani Sealzi al di suori, dove poi si perdette di loro la memoria.

(c) Col sempo minacciava rovina detta Chiefa; e perciò fu demolita, e nel principio della nueva fabbrica furono ritrovati fotto detta lapide, e vennero collocati fotto il loro Altare. Nel principio dunque della fiabbrică saddetta surono rittovati fotto la nominata lapide, che oggi si vede nel muro esteriore della nuova Chiesa sabbricata da Padri Carmelitani Scalzi, ed in esta nelle linee esteriori surono incise queste parole, che stese dalle abbreviature sicono 45 subrui lapide illo Corpora Sanctorum inventa succurat, sub anno Domini 1224, temporibus Honovii Papa, 45 Domini Federici Imperatoris, 67 Domini G. Auconitani Episcopi die 2. intrante Mense Madio Indictione duodecima.

Per la spiegazione di questa iscrizione, è da notarsi, che se su errore l'anno per la ragione suddetta, in maniera che sosse il 1222, farà ancora l'indizione, che perciò dovereb-

be effere l'undecima .

Secondariamente circa il Vescovo Anconitano, il di cui nome è notato con la fola lettera iniziale G. nel modo appunto sta nel Breve della conferma del numero duodenario de' Canonici fatta in Anagni da Gregorio Papa IX. li 13. Luglio, anno duodecimo del suo Pontificato, che su di Cristo 1229. ad istanza del Priore, e Capitolo Anconitano, dove sono queste parole: Nos vestris postulationibus grato concurrente allensu, duodenarium Canonicorum numerum, te fili Priere computate , quod bona memoria G. Anconitanus Epifoopus in Ecclesia vestra statuit, confirmamus; onde devono cor-reggera l'Ughelli, e il Saracini, che un tal Decreto satto l'anno 1226. attribuiscono a Rufino Lupati Minore Conventuale Vescovo d'Ancora, di cui in quel tempo non si trova memoria, ed a lui immediatamente anno detto fuccedere Giovanni Boni nell'anno 1243., quando chiaramente risulta, che dopo Beraldo, e prima del detto Lupati ve ne è flato uno, il di cui nome comincia con la lettera G., e queslo deve estere stato prima dell'anno 1226, in cui G. Vescovo fece il riferito Decreto.

Ma qual nome veramente egli avesse è stato sorza l'investigare, ed a ciò rinvanire seci molte diligenze; Finalmente una cosa tanto incognita, si rese a me manifesta; posche
mi sovvenne, che di quei tempi la Chiesa Patrochiale di
San Marco si consigarata, e che all medessimo vescovo nel
giorno istesso si consigarata, e che al medessimo vescovo nel
giorno istesso si consigarata, e che al create di detta Chiesa, e la Patrochiale di San Martino; onde diedi mano ad
una antica pergamena, che si trova nell' Archivio di San Marco suddetto, nella quale in forma attentica d'ordine del Ve-

fcovo Giovanni Boni per rogito del Notaro Cosimo su fatto l'esame di sei testimoni, si quali tatti depongono, che nel giorno, in cui su fatta detta consagrazione, Girardo Vescovo d'Ancona assegnò li tali, e tali limiti a dette Parrochie, e da tal documento risulta inoltre, che ciò seguisse li o. del Mese di Settembre.

Siccome poi del Vescovo Beraldo non si trova memoria oltre l'anno 1204., e da quanto si è detto apparisce, che l'invenzione di detti Corpi Santi, e la loro collocazione fotto il suo Altare seguisse l'anno 1223, a tempo di G. Vescovo Anconitano, ne viene in confeguenza, che detto Girardo fu Vescovo d' Ancona dall' anno 1204. sino all' anno 1222., a cui nell'anno medefimo successe Russino Lupati : mentre dell'anno 1222, apparisce, che Gregorio IX, scrisse a lui nell' anno settimo del suo Ponteficato, che su detto anno 1233. in data di Roma dieci giorni avanti le Calende di Dicembre; che facesse ritornare all' ubbidienza della Santa Sede il Podestà, e Consiglio Anconitano, che aderivano a' nemici della Chiefa; altrimenti interdicesse la Città, e scomunicasfe li Configlieri . L'Ughelli registra tali lestere ; Il Saracini ciò conferma nella parte quarta de' Vescovi a carte 523. Tantoche si rende chiarissimo, che a Beraldo successe Giratdo, il quale morì circa l'anno 1232., ed a lui successe Lupati, a cui nel 1243. fuccesse Giovanni Boni : ed è cosa da non potersi comprendere, come il Saracini, il quale confessa aver cominciato Giovanni Boni l'anno 1243, abbia attribuito a lui tal Decreto del 1226, , e quando ciò avesse creduto per potersi salvare dalla nominata iscrizione satta al tempo di G. Vescovo; e perciò si fosse appigliato a Giovanni Boni, il di cui nome comincia per G. poteva riflettere, che Giovanni a norma dell' iscrizione, dovendo dirfi in latino Joannes, la lettera iniziale sarebbe stata J. e non G.

§. 6. E' necessario ora sar noto, che nel ritrovamento, li detti tre Santi Copri con alcune. Reliquie de' Santi Innocenti, (a) erano composti tutti in una bell'arca di marmo, e che in un'altra arca simile a quella, ed egualmente bella dirimpetto ad est anella medefina Chica contemporaneamente su.

<sup>(</sup>a) Detti tre Sagri Corpi con altune Reliquie de' Santi Innocenti erano polit in un' arca di marmo, e di n altra il Corpo di San Dafio Maetire, che fu un Soldato Criftimo della Citrà di Dorollolo, il quale non vodendo fagrificare a Saturno fu uecifo l'anno 304. li 20. Novembre.

pitrovato il Corpo di San Dasso Maritre con l' iscrizione in lingua greca, la quale tradotta in latino, dice così: Hie jacer Sanchus Marryr Dessus allattar a Dorostoro. Circa il qual Santo mi convien dire, che egli fiu un Soldato Cristiano della Città di Dorostolo nella Misia sopra il Danubio, il qual e non volendo sagrificare a Saturno nella sina sella, nè acconsentire alle di lui impudicizie, anzi avendo impedito l'suoi Consoldati, che non gli sagrificasfero, uno de Soldato novelli sina per ral causa sotto Basso Preside uncirco con spada per mano di un Soldato Gentile l'anno di Cristo 304. Il 20. Novembre, secondo l'antica tradizione, che era in Ancona riferita dal Saracini citato, e secondo il Menologio Greco, in cui si parla di questo Santo, e si riferisce il di lui Martirio fotto il detto giorno.

Non si sa nè da chi, nè quando, nè come sosse detto Santo Corpo in Ancona trasserito, e in detta arca collocato; la mancanza però di tali notizie deve attribuirsi a quanta abiamo detto per risposta alla quarta obbiezione nel trattare

di San Ciriaco.

§. 7. Seguito pertanțo il ritrovamento suddetto, surono detre arche con le nominate Sante Reliquie, in quell' anno 1223. o 1224. (a) in tal Chiesa aggiultate, e poste, appoggiate alle due prime colonne, uma di rinpette all' altra delle quattro, che la cuppola sostenevano in faccia della porta maggiore, che nella strada maestra rispondeva avanti la casa de' Signori Pilestri, che sig sià il palazzo, in cui si radunavano si cento eletti Cittadini per consultare, e delibetare li pubblici negozi.

Allora poi nell'area, in cui fianno li Sagri Corpi de Santi Pellegrino, Compagni, e Reliquie fuddette, fu fatta quefla iscrizione. A Peregrini, & Flaviani Sanstonum Martyumu
corpora quiescunt 12. Kal. Junii, anno a Ceriflo nato .... pafff sant, cum Sanstoquum Innocentium Reliquiti bue trauslata &
Pretende qualcuno, che dove sono dette lineette sia notato
per il tempo del soro martitio l' anno 200, ma quando ciò
sosse, farebbe grande errore; E se mai ciò si sondasse sono
minata lapide: si sa sapre, che l'anno 500, ivi apposso

<sup>(</sup>a) Li 11. Maggio 1223. o 1224, dette due arche con le nominate Reliquie juvono in 1al Chiefa agginfate, e poste appoggiate alle due prime colonne delle quatitro, una disimpetto all'altra in faccia della potta maggiore.

è secondo l'Era di Diocleziano, ed è della prima translazione, e non del martirio, come sopra si è detto.

Vi è anche a riflettere, che in detta iscrizione manca il nome di S. Erculano. Da che ciò sia provenuto, non si sa intendere: Vi è chi pensa; che il Corpo di detto Santo possa eller si rascrissiona di pualche Altare.

Il Saracini congettura, che possa esser stato posto insieme con quello di S. Dasso; ed altri vogliono, che per errore siasi tralasciato quel nome da chi vi ha scolpite le lettere.

La verità si potrà riconoscere sol quando se ne sarà la translazione alla suova Chiesa; nella quale occassone aprendosi l'arche, si conoscerà in essa; se in quella di S. Dasso vi seno gl'ossi d'uno, o di due corpi; o in quella di S. Pellegrino, e Compagni vi sieno le ossa di due; oppure di tre Santi.

E' da faperfi ancora, che in detto anno 1223, o 1224, quando fu rifabbricata la Chiefa da fondamenti nel ritrovarfi detti Santi Corpi di S. Pellegrino, e Compagni, fi promoffe in Ancona fomma divezione verfo li medefimi, onde lafciato il titolo di S. Salvatore, li fi dato quello di S. Pellegrino; (\*) E ficcome il Popolo Anconitano ottenne molte grazie dalla loro interceffione, ed operatono li Santi molti miracoli, come fi dirà in appreffo; perciò dal Pubblico Configlio firono eletti per Comprotettori, e ordinata una folenne luminaria in loro onote con oferta di cera da farfi ognanno nel giorno della loro Felta I i 16. Maggio.

S. 8. Dopo molto tempo quella Chiefa, che era Parrochiale, fu in necessità di dispendioso rifareimento; (b) ma non avendo il Patroco modo di ristauraria per la stia povertà, su dell'anno 1650, a tempo di Monsignor Luigi Gallo Ve-

(a) Fu mutato il nome a detta Chiesa di San Salvatore, e chiamata di San Pellegrino, verso del quale, e suoi Compagni su grande la divozione, e siccome gl' Anconitani ricevettero molte grazie da aucsti Santi, il Pubblico Consiglio li elesse per Protettori, e stabista un' offerta di cera in loro onore da farsi ogn' anno li 16. Maggio loro sessione.

(b) Dopo molto tempo detta Chiefa Petrochiale aveva necessità di grande rifarcimento, e non avendo il Petroco il modo, fu dell'anno 1650. concessa alli Padri Carmelitani Scalzi, e la Patrochia fu transferita nella vicina Chiefa di San Filippo Neri, e detti Sagri Cotpi, e Reliquie restarono alli medifica.

mi Religiofs .

Vescovo d'Ancona concessa alli Padri Carmelitani Scalzi di Santa Teresa di Spagna con detti Santi Corpi, e la Parrochia su trasserita nella vicina Chiesa di S. Filippo Neri, come apparisce pèr Breve d'Innocenzo decimo, e per in-

stremento nella Cancellaria Vescovile.

. In tal tempo in detta Ghiefa di S. Pellegrino vi erano tre fiatue di creta cotta, dipinte, e veflite di camige, e tonicelle, come Diaconi, e fi credeva, rapprefentaflero li Santi Pellegrino, Erculano, e Flaviano; ed anche vi era una antica tavola rapprefentante San Dafio in qualità di foldato giovane. Se queste abbia seco portate il Curato Criloffaro Fiorani ultimo Parroco di S. Pellegrino, e se fiscano rimaste appresso detti Padri, non si ha alcuna certezza.

§. 9. Siccome poi li Padri medesimi stabilirono di demolire la suddetta Chiefa, e sfabricarne una nuova più magnifica con lassimar una Piazzetta avanti, così detti Sagri Corpi, e Reliquie nelle loro respettive arche surono trasferite in una sotterranea Consessione, con animo di riportarle a suo tempo nella nuova Chiefa fabricata che sos-

fe. (a)

Avendo per tanto ne' presenti anni compita la fabrica coa universale sodisfazione; ora non rimane, se non fare la traslazione delle stesse Reliquie nella medesima alla

publica venerazione.

§. 10. Ora è tempo, che raccontiamo le grazia ottenute dalla Città d' Ancona per l' intercessione de Santi Pellegrino, Erculano, e Flaviano, e li miracoli da essi satti per li quali motivi surono eletti Protettori, e ordinata la narrata osfetta di cera sin dall' anno 1456., in cui su fatta anche una pubblica rappresentazione del loro Martirio nella Piazza allora detta della Farina, adesso del Magistrato.

Dico dunque in primo luogo, che nell' anno 1456. nel Mefe di Marzo comincio a farfi fentire la Pefte in Ancona, ed in breve fece molto progresso, e cagionò molta mortali ta ; nè trovandosi a tanto male rimedio veruno, su da al-

cune

(a) Siccome li Padri medefini flabiliro di demolire la fuddetta Chicfa, e fabricarne una nova con lafciare una Piazzetta avanti: col detti Sagri Copi, e Reliquie nelle loro ref. pettive Arche, firmo traffitte in una fosterranea Confessione con animo di typotratel nella nova Chicfa fabricata y che soft.

cune divote persone infinuato il ricorso a detti Santi; (a) Onde rivolto tutto il Popolo alle orazioni; e preghiere, si raccomandò alla loro intercessione. Fu perciò solennemente, e divotamente aperta la loro Arca, e vides subioni miracolosamente cessare la pestilenza, e molte altre grazie furono inoltre ottenute dalli medesimi in questa occasione:

Dico in secondo luogo, che in occasione del ritrovamento di detti Santi Corpi su grande la divozione in Ancona verso i medesimi; onde seguirono molti Miracoli,

e così .

Un cert' Uomo per nome Giovanni aggravato di una febre continua, disperato da medici; e quasi morto, fatto con voto ricorso, a detti Santi, si addormento; svegliatosi poi non solo pote parlare; ma si levò dal letto del tutto

fano . (b)

Una Donna afiai ricca gravemente era inferma di febbre parimenti; ed il di lei marito la fece portare alla vifita de' detti Santi Corpi; e nel raccomandarfi alli medefimi Santi la Donna, eome tapita in eflafi, udl: fappi, che tu gia fel libberata per i meriti de' Santi Pellegrino, Erculano, e Flaviano, e da quel punto restò persettamente guarita. (c)

Altra Donna aveva una figlia febricitante; la quale divenuta fenetica contro tutti gl' aflanti proferiva parole impropriffime: corfe la Madre a detti Santi Corpi; e vicino all' Arca loro fi addormentò; e fenti dirfi; torna a cafa, che hai ottenuto ciò, che defideri; tuta figlia è guari-

ta : tornò a casa, e la trovò sanata. (d)

Un cert' uomo per cinque anni Zoppo, e talmente nelle mani contratto, che non poteva camminare, enulla far con le mani, portato con le mani de' fuoi domessici alla loro arca,

(a) Per le molte grazie ottennute furono dagl' Anconitani eletti per Protettori detti Santi Pellegrino, Ercolano, e Flaviano, come fi è detto, e tra le altre nell' anno 1456. nel mese di Maggio su in Ancona la peste, e nell' aprissi la loro

Arca resto miracolosamente liberata.

(b) Giovanni vicino a morte per febbre continova, ricorfe alla loro intercessione, e resto libero.

(c) Una Donna aggravata dafebbre miracolofamente guarl.

(d) Altra per febbre di venuta frenetica fu liberata.

arca, appenna cominciate le loro suppliche, restò in un

fubito in tutto perfettamente libero. (a)

Una donna incorsa nel male della podiagra, e per guarirsi avendo fatte spese gravissime indarno, ritrovandosi sempre in peggior stato, e a non poter da se stessa camminare s ricorfa all' intercessione de' medesimi, resto in tutto, e per tutto guarita. (b)

Un fanciullo ammalato di dissenteria, mandando fuori per fecesso bruttissimo sangue erano nove giorni passati senza dormire, e prendere alcun cibo : portato da parenti alla detta arca , fi addormento , e nel dormire medefimo esclamava, servo di Dio, Pellegtino con tuoi compagni ajutami : e svegliatosi si cibò , e rimase affatto libero. (c)

Un colono d' un nobile nel bere acqua da un fonte, entrò in lui il Demonio, che subito cominciò a vessarlo; su condotto al detto monumento, ed il Demonio cominciò con voci orribili ad esclamare, Pellegrino, Erculano, e Flaviano, perche con le vostre preghiere mi tormentate? E ciò detto lo lasciò libero . (d)

Similmente un altro dopo effer stato dal Demonio in figura di Lupo infidiato, nel bere acqua da un pozzo restò invafato; fu dal padrone con fiducia condotto all'istesso luogo , dove fu forzato a esclamare , e proferire parole sporche ; ma alla fine restò liberato . (e)

S. 11. Quanto ho detto in queste notizie , tutte ho raccolto non folo dalli citati , ma anche dalli feguenti fcritto-

ri , che fono .

Filippo Ferrari Cathal. SS. Ital. a 16, Maggio.

Manoscritto antico in pergamena Conservato nel convento

di San Francesco delle scale. (f)
Ferdinando Ughelli Ital, Sacr. Tom. 1, in prefut. ad Ang conit. Epif. columna 270.

Bolland, Acta Maij die 16. pag. 565.

(a) Un soppo, e nelle mani contraste, istantane amente fi liberd .

. (b) Una donna podagrofa , subitamente guari,

(c) Un fanciullo ridotto all' estremo per Diffenteria ; guari in un subito ,

(d) Un Colono invafato dal demonio, fu liberato . (e) Altro invafato, resto parimenti libero.

(f) Scrittori , che trattano di questi Santi .

dichiato dover sempre rimanere tutta l'autorità nell'Illastrissimo Vescovo d'Ancona. Si vedano li rogiti del Notaro Gian:-Battista Mercurij negl'anni 1644. alli 23. di Lu-

glio, e. 1645. a 28. Gennajo.

S. 13. Avendo offervato ancora, che l' iferizione nella lapide efifente nel muro efteriore della Chiefa de Padri Carmelitani Scalzi, non è flata bene avvertita nelle rifleffioni emanate in congiuntura del feguito riconofcimento de' Corpi delli Santi Ciriaco, Marcellino, e Liberio; fitmo

quì mio dovere di aggiungere al \$. 4.

Che, conforme fi d'etro ne' §§. 3. e 4. San Pellegrino, e compagni furono in Ancona matririzzati li 16 Maggio dell' Era volgare, o di Crifto 295. fotto l' Imperatore Diocleziano, mentre prefidera per ello in Ancona il Proconifole Anolino, e li loro corpi furno da Criftiani infieme fepolti bensì; ma non è noto in qual luogo: E' cofa però certifima, che coni i tempo furno trasferit nella Chiefa di San Salvatore, già Parocchiale, che fu anticamente il Tempio di Giove, come fi è dimoftrato al detto §.4 (a)

Il tempo, in cui questa Traslazione segut, viene indicato dalla lapide sudetta, sotto cui furono poi ritrovati in detta Chiesa, dopo che sene era perduta la memoria nelle

rimarchevoli disaventure a questa Città accadute.

Nel mezzo di tal Lapide è una Croce grande, e tra le linee interiori sono queste parole incise « † A. D. D. in Ecclesa isla requicscum Corpora Santiorum Martyrum Pellegrini, Erculaui, asque Frabiani: Nelle lodate ristessioni è stato creduto, che le lettere A. D. D. signischino: Anno die distii: quasichè si dovessero risterire all'altra iscrizione, che nelle linee esteriori dell'issessi alla lapide è stata incisa, ed è questa: † Subius lapide islo Corpora Santiorum inventa fuerum sub anno Domini 1224, emporibus Honoris Pape, © Domini Federici Imperatoris, asque Domini G. Anconitani Episopi Die Secunda intrante Minse Madio Indictione XII. e così volessiero alludere all'anno 1224, e giorno due di Maggio.

In tal forma per verità e stato pigliato un grand' abbaglio, atteso che ben si conosce, che in detta lapide, sotto cui surono già ritrovati il Santi Corpi, si è voluto non solo incidere l'iscrizione, che su ritrovata, per memoria della prima traslazione in detta Chiesa, e questa su incisa tra le

(a) Aggiunta al S. 4.

l'nce interiori , e devono leggersi senza abbreviature, così: Anno Diocletiani quingentesimo in Eoclesia ista requiescunt Corpora Sanctorum Martyrum Pellegrini , Erculani , adque Frabiani : e con essa si sa noto il tempo , incui surno in detta Chiesa trasseriti , ed è perciò da offervarsi la parola , che vi si legge : Requiescunt : Ma oltre tale iscrizione la traslazione indicante, fi volle ancora incidere nelle linee esteriori la memoria del tempo, nel quale furono ritrovati nella Chiesa medesima dopo, che sene era perduta la cognizione, come abbiamo detto : Anzi dall' istesse parole dell' una, e dell' altra iscrizione si rende chiaro, parlarsi in esse di cose in tempi tra loro molto lontani accadute .. Questo appunto indica l' essere la prima tra le linee interiori , e la seconda tra le esteriori , ed anche l' avere l' una, e l'altra nel suo principio la Croce . Il che sienifica la diversità , che è tra loro , e che non sono una , ma due iscrizioni per fignificare quello hò già detto.

La prima dunque tra le linee interiori deve leggersi in quiesta guisa: Anno Diocletiani quingensessimo &c. onde deve dirsi, che nell'anno 500. dell'Eta di Diocleziano, su con la traslazione dato riposo in quella Chiesa alli Sagri Corpi; e siccome l'Eta di Diocleziano ebbe principio li 20. Agosto dell'anno dell'Era volgare 284. a questi uniti si 500. sudetti, ne viene 784. e così resla manisesto, che segul quella traslazione l'anno di Chisso passa che così resla manisesto, che segul quella traslazione l'anno di Chisso 784., come eviene 184.

dentemente si è spiegato nel detto §. 4.

Ora per maggior chiarezza si fa sapere, che dopo lungo spazio di tempo perduta la memoria di questi Santi, minacciava rovina la Chiefa di San Salvatore ; onde fu del tutto demolita per rifabricarla, ed in tale occasione fu ritrovata la tomba de' Sagri Corpi, in un lato della quale erano incise le parole sudette; che senza abbreviature sono: Anno Diocletiani quingentesimo . Nè senza ragione su ccsì nell' iscrizione espresso il tempo; poiche all'ora non era in uso l' Era degl' anni del Signore, la quale su primieramente confiderata da Dionisio Esiguo verso la metà del Secolo Sesto; non venne però allora posta in pratica; bensì nel Secolo Ottavo si cominciò porla in uso; ma non appresso tutti, e li primi surono i Longobardi verso quel tempo, in cui detta traslazione feguì, nel quale non è da credere , che gl' Anconitani seguissero di quelli l' esempio ; poiche anzi abborrendo de' piedefimi la foggezione, fi po-

Committee Greeg

fero fotto il Dominio della Chiefa Romane, la quale noa mise iu uso tat' Era, se non molti anni dopo ; onde siccome tuttavia era in uso l'Era di Diocleziano, o sia de' Martiri anche appresso li Greci, e specialmente nella Chiefa Romana; così in Ancona si seguitava il medessimo costume, e per tal motivo su apposto nell'iscrizione il tempo della seguita traslazione secondo l'Era di Diocleziano; cioè l'anno 500, significato col numero romano D. e senza abbreviature: Anno Diocletiani Q'ingentessimo Ora, chè stando da un lato della tomba, gl'Anconitani l'incisero nella lapide, che quella copriva, e tra le sinee interiori della medessima.

Siccome poi il ritrovamento di tal tomba fegul nell' armon 1224, o 1224, come fi è detto: piacque alli medefimi Antonitani fare di lui la memoria nell' ilfeffa lapide; fina fià le linee efferiori in queffa forma. 39 subtus lapide iffa Corpora Sanfisuma invanna fuetuni 6ve. e un tale ritrovamento fia più di quartro fecoli dopo la nominata traslazione, nella quale furono li Sagri Corpi compoffi, o accomodati nella ritrovata tomba, e arca di matrito, come fi afferifice dall' individuali più fichi di artici dall' Iftoria antica delli fleffi Santi effratta dalle più antiche feritture, che fi confervavano con le Reliquie de' medefimi Santi, mediante la diligenza degl' operati di Sari Ciriaco Sig. Francesco Scalamonti, Signor Giacomo Gualtatucci, e Sig. Giacomo Marchetti nell' anno 1550.

Potrebbe qui alcuno credere, ehe tra le lince interiori di detra lapide, quando il ritrovamento fegul, vi fosse già quell' iscrizione: Anno Diocletimi Quințentessino Cyc.; ma seconie il extattere è simile all' altra dell' invenzione; convien dire, che nel tempo di questa, farno ambedue incise; e corinecte indicano cose diverse, le quasi risguardano l'istessi copri, petrò si volle nella lapide, sotto cui stavano, trasservice l'iscrizione, che per memoria essistente amemoria nelle linee esteriori della feguita invenzione, se moria nelle linee esteriori della feguita invenzione, se monio con la disfanza l'una dall' altra; con la Croce, e con la differenza dell' Era; l'una Diocleziana, e l'altra volgare.

E vaglia il vero contro chi pretendesse, che fosse una sola, e non due diverse iscrizioni; Io dico, che necessita

rà vi era dopo aver descritto l' anno, e giorno in cui furno ritrovati, di ripetere : Anno die dictis ? E perche porvi quella seconda Croce, se era tutta un' iscrizione? E perchè dividerla con tanta distanza, quanta ne corre tra le esteriori, ed interiori linee? e perchè così regolarla contro l' uso della necessaria brevità in questi conti? e perchè esprimere la parola : distir , col D. grande ? Si conosce dunque innegabile l' inavvertenza che si è anta in spiegar quella lapide, e convien confessare, che se fosse una sola iscrizione, dopo aver detto, che li Corpi furno fotto quella ri. trovati, non occorreva dir insieme, che nella stessa Chiesa ripofano, onde contro il costume sarebbe stata troppo lunga , e con un inutile ripetizione : Inventa fuerunt , Requiefcunt ; perchè effendo ivi stati ritrovati , e di là non tolti , già vi riposavano : sarebbe inoltre stata difettosa per la divisione in tanta distanza di un istessa iscrizione ; parte nell' esteriori, e parte nelle interiori linee, e nella continuazione dell' istesso discorso, non accadeva, che nel mezzo, come nel principio si ponesse l'altra Croce : concludiamo dunque, che quella nelle linee interiori risguarda la traslazione in detta Chiesa; quella nelle esteriori il ritrovamento seguito nella medesima Chiesa.,

Deve perciò confiderarí, che detta lapide nell' invenzione feguita non aveva in se veruna delle due iscrizioni, le quali furno in essa apposse tutte in un rempo, e dall' issessamano dopo il ritrovamento, con incidere prima in essa les percentes de la rico dell' iscrizione, che a lato della tomba si u ritrovata, e dopo la memoria dell' invenzione, come si è abbassanza detto; onde quando slava sopra alli Santi Corpi, il più che averà auto in se, sarà stata la Croce; e le

nominate linee interiori , ed esteriori .

Tutto ciò hò creduto di dover dire a togliere quella confusione, che certamente partorirebbe col tempo intorno alla vera storia di questi Santi, l'inavvertente chiarissimo

abbaglio pigliato nelle lodate eruditissime ristessioni.

§. 14. Oltre a quanto hò detto nel superiore §. devo di più avvertire, che dopo la seguita invenzione. de' Sagri Corpi nel tempo successivo, che non posso dire con certezza, se fosse quando l'arca su trasportata nella sotterranea consessione in congioneura, che si Padri Carmelitani Scalzi secto demolire la Chiesa per risabbricarla di suovo più magnificamente, come anno già fatto; o pur quando, in quell'arca come con consessione del consession

arca

arca è stata incisa la seguente iscrizione : A Peregrini , O Flaviani Sanctorum Martyrum Corpora , que 12. Kal. Julij anno a Christo nato quingentesimo passi sunt , cum Sanctorum

Innocentium Reliquiis huc translata . 3

Chi ne hà l' autorità farebbe pur bene, se facesse cancellare detta iscrizione troppo piena d'errori, e senza parlare di quello, che rifguarda la giornata; si può dire fenza alcun dubbio , che gl' Autori della medefima fi fono doppiamente ingannati : primieramente perche anno credu. to l' anno ritrovato al lato dell' antica arca effer l' anno del Martirio; quando per verità è quello della traslazione, come abbastanza si è detto . Secondariamente , perchè : A. D. anno interpretato per : Anno Domini , cioè Anno del Signore ; quando dovevano confiderare : Anno Diocletiani cioè nell' anno dell' Era Diocleziana, come parimenti si rende chiaro dal sin qui dichiarato. A riconoscere poi quanto poco ne sapessero li medesimi ; basta il riflettere , che anno afferito effer stati detti Santi martirizzati nell' anno di Christo 500. tanto lontano dal tempo di Diocleziano, e nel quale in Ancona in materia di religione si viveva con quella pace, con cui addesso si vive, e non vi era alcun pericolo di venire in essa con l'autorità publica martirizzato in odio della fede criftiana.

Di altro errore fono accusati da Sig. Giovanni Tancredi, cioè che per supina negligenza abbino tralasciato il nome di Sant' Erculano : Se questa accusa sarà sussistente, allora 6 faprà, quando aprirasti l' arca medesima, e si vedrà, se in essa vi sieno le membra di tre Corpi : che se non sene troveran , che due ; allora farà lecito il congetturare , che uno dei tre sia stato riservato per la fabbrica di qualche Altare, e per tal causa tralasciato di uno il nome. Da questa congettura non si fa lontano il Saracini, il quale a carte 60- afferifce, che il Corpo di Sant' Erculano possa forse esser stato posto dentro l' arca di San Dasio. Qual congettura se sia verisimile parimenti , si dourebbe riconoscere nell' aprirsi a suo tempo quell' arca, considerando, se dentro di essa

vi sieno l' ossa di più d' un corpo.

Nel termine di questo ragionamento dirò ancora che nel gran Tesoro delle Sacre Reliquie della Catedrale d' Anconavi è della testa, ed offa di detti San Pellegrino, e Compagni Martiri, come si vede nel dato di sopra registro delle Sacre Reliquie della medesima.

### RAGIONAMENTO SETTIMO.

In cui si contengono notizie intorno

#### A S. PRIMIANO MARTIRE

di nazione Greco, nato in Ancona, e Vescovo di tal Città.

C. I. Vanti di parlare di S. Primiano devo premettere una riflessione che la Città d' Ansona su da Dio graziata a ricevere la cognizione della sua Fede fin dal principio della Cristiana Religione, cioè fin dall' anno di Gesù Cristo 35. (a) nell'occatione, che in efsa su portato, e collocato alla venerazione per divina dispofizione uno di quei fassi, co' quali su lapidato il Protomartire S. Stefano , come riferisce il Saracini nelle notizie istoriche d'Ancona par. 2. lib. 1. car. 49. e feg., come racconta Sant' Agostino, Serm. de divers. tom. x. ferm. 31. , e 32. con queste parole : Ego autem qui nascendi ordine sum sextus illorum , cum bac Sorore mea, que me etate subsequitur uhicumque terrarum loca effe facra, in quibus operabatur Deus miracula compessissem; magno desideratæ Sanclitatis amore carpebar iter; Sed ut de cateris celeberrimis Sanctorum locis taceam, etiam ad Anconam Italia Civitatem, ubi per gloriofissimum Martyrem Stepbanum, multa miracula Dominus operatur, eadem circuitione perveni ; Sed ideo alibi curare non potui, quia buit loco divina predestinatione servabar. E dopo molte relazioni ripiglia il Santo così: Scient enim multi quanta miracula per Beatissimum Martyrom Stepbanum in ifta Civitate fiant, O audite, quod memini . Memoria ejus antiqua, ibi erat, & ipsa est ibi; e dopo altre parole seguita: Quando lapidabatur S. Stephanus, aliqui etiam Innocentes maxime de iis , qui in Chrifto jam crediderant , circumstabant , dicitur lapis venisse in cubito Martyris, O excussus venisse ante Religiofum , sulit ille , & servavit . Homo erat iste de navigantibus, fors navigationis attulit illum ad Littus Ancona, & revelatum est illi debere deponi lapidem illum: obedivit ille revefatio-

(a) In Ancona fin dall' apno 35. di Cristo su la cognizione d'ella Santa Fede, e mai vi sono mancati li Cristiani.

lation; & fecit quod justum eß: Ex illo tempore capit ibi este memoria S. Stephani. Michelangelo Zualdi de propagat. Evang. in Occid. Tom. 2. l. 3. cap. 3. in fine afferma, che detto Religioto in Ancona giungesse non molto lungi da quei giorni dopo la seguita morte di S. Stefano.

Beda dice lo stesso, ed anche il Baronio nelle annotazioni al Martirologio al giorno 3. di Agosto: Cornelio a Lapide comment. in att. Apost. c. 7. littera C. anch' esso il conferma.

Se dunque in quel tempo fu detto faffo in Ancona portato, e per divina rivelazione lafriato, e confervato; convien
dire, che altri Criftiani vi foffero per confervato. E dicendo, che da quel tempo cominciò in tal Città effer memoria
di S. Stefano; qual parola Memoria fignifica o Chiefa, o
Oratogio, o Altare in onore, e culto di detto Santo eretto,
come infegna lo flefio Baronio tanto nelli Annali Ecclefaflici, che nelle Annotazioni al Martirologio Romano, conferma il Bzovio r. 1. an. 40. num. 4. è forza il dire, che
fin da quel tempo in Ancona vi fieno flati il Criftiani; e
che non vi fieno mai mancati; come mai è mancata una tal
memoria: confervandofi tuttavia anche nel giorno d'oggi
nel Reliquiario della Cattedrale della fleffa Città il medefimo faffo:

§. a. Se dunque in Ancona fin dal principio della Criftiana Fede vi fono flati fempre li Criftiani , conviene ancora da ciò inferire, che fin dal principio avrà avuto quefta Cirtà il fuo Vefcovo; e non fara flato altrimenti il primo S. Ciriaco, come dice il Saracini; e poj quefto Santo non po-

tea effer tale prima dell' anno 327. (a)

Conferma questo sentimento l' Istituzione dell' Ordine de' Religiosi Crociferi fatta da S. Cleto, che si il secondo Papa dopo S. Pietro Appostolo; qual Ordine, scome con molta probabilità si è dimostrato in dat le notizie di San Ciriaco) non solo vi è motivo di crederlo in Ancona prima di S. Ciriaco, ma anche dall'istesso. S. Cleto istituito.

Maggior motivo di ciò afferire ci porgono le notizie, che abbiamo date di S. Pellegrino, e Compagni, il quale nell' anno 200. venuto in Ancora, dopo aver riceruto il Sagro Diaconsto, predicò pubblicamente in effa la Fede di Gesà Criffe; chiamato perciò da Filippo Ferrati Carbat. SS. Ital. 16. Maii Peregrinus Diaconus Augentanni; e dopo avet con-

(a) In Ancona fu il Vescovo, non solo prima di San Ciriaco; ma sin dal principio della Cristiana Fede: vertita moltitudine di Gentili, ed Ebrei ancora, confumb nella Città medefima dell'anno 295, affieme co' fuoi Compagni gloriofamente il Martirio; e dell'anno 304, quanti martiri foffiriono per la SS. Fede in Ancona parimenti le Sante Vergini Palazia, e Laurenzia, già l'abbiamo dimoftrato.

Come dunque si avrà da credere, che vi sosse moltitudine de' Cristiani, e non vi sosse il Vescovo, come nelleature Città, benchè Idolatre? Chi avrà ordinato Diacono S. Pellegrino, se non vi era Vescovo, e chi avrà amministrati si SS. Sagramenti a tanti Fedeli, e battezzati ancora quelli, vi

che si convertivano?

Lando Ferretti nell' Islor. d'Anc. al lib. 2., anch' egli dice, che sin da quei primi tempi aveva Ancona il suo Vefeovo, anzi racconta una visione avuta da Elia Monaço ne' Deferti delle parti superiori dell' Egitto, molto ledate da S. Girolamo, il quale Monaco, o Eremita, che sia, intorno all' anno 300. vide l'anima di un Vescovo Anconitano avanti al Tribunale di Dio, e da lui condannata all' Issfeno, perchè aveva vissitato splendidamente. L'islesso Saracini ce lo dice ancora, e porta l'autorità di Marco Marullo, e del P. Pietro Thireo della Compagnia di Gesh. Se si pretende accaduta verso l'anno 300. una tal vissone, necessirationente dovrà dirsi, che molto prima vi sarà steto il Vescovo, poiche non dovrà dirsi, che sosse il primo Vescovo, come ristette il detto Ferretti.

Dunque bifogua credere, e l'iftesso Saracini non pottebpara il Vescovo; anzi dovrento ristettere, che sin da primi tempi della Chiefa Cristiana ne sarà stata provista, come le altre Città delle altre parti del Mondo, e specialmente dell' Italia, dalli SS. Pastori della Chiesa universale di quei Secoli, che tra le persecuzioni, e le morti procuravano per tutto il Mondo la propagazione dell' Evangelica Fede.

\$ 3. Fermate quelle due verità, passamo ad un'altra, e questa sia, che Ancona è stata sempre Scala delle Famiglie Orientali, (a) le quali in tutti li tempi hanno tenuta la dimora in quella Cirtà, come vediamo al giorno d'oggi ancora Armeni, e Greci con le loro Famiglie, e quei figli

(a) Ancona è flata sempre Scala delle Famiglie Orientali, e quelli che nasconò dalle medesime in tal Città, o sieno Gresi, o Armeni ec. sitengono il name di essere di quella Nazione, benchè nati in Ancona.

che ne nascono da loro nella Città medessa, sono considerati egualmente, come li loro Genitori Greci, o Armeni, o d'altra nazione Orientale, e questa pratica è sino tra gli Ebrei: Anzi li Greci, e Armeni vi hanno sino le loro Chiefe tra Cristiani; come tra gli Ebrei il Levantini la loro Sinagoga, e queste cose sono tanto certe, e notorie appresso tutti, che non vi è bisogno di portame altra pruova.

§. 4. Fermiamo ora altra verità: In quei primi tempi frecialmente, ne' quali non era ancora Scifma nella Chiefa. Orientale: (a) anche de' Greci ne fono flati eletti Vescovi per le Città dell' Italia; e altre parti dell'Occidente: anzi vi sono flati de' Greci ancora più Papi in Roma; ed alora si rendeva anche facile; con il divino concorso però, poichè tanto era l'esteriare si siabimi uffici, quanto era quasi moralmente esser citta esse a morite sotto le mani delli Carnessici. Quesso ancora è tanto manissessi con cicliattiche sistorie, che ogni eradito può da se foddissatsi senza che io mi trattenghi in portarne le pruove. Aggiungiamo alle suddette altra verità, e sia questa.

S. 5. La Città d'Ancona, attese le ragioni addotte in risposta alla quarta obiezione fatta nel tratrare di S. Ciriato, non può non esser priva delle memorie intorno di S. Primiano, come degli altri Santi più antichi, quali apparten-

gono alla medefima. (b)

. S. 6. Premesse queste verità a toglier le opposizioni, che possono venir fatte; ora stimo bene sar noto qualmente nell'issoria di Spolezi di Bernardino Conte di Campello al tom. 1.

Lib. 6. fol. 175. fi legge come siegue.

Sotto quest' uomo cioè Massenzio, che si Tiranno sceleratissimo, la nostra Città provò il pessimo stato, che gli altri Popoli con Roma ssessa provarono, e senti la sua parte delle rapine, uccisioni, e sceleraggini, colle quali Massenzio ogni cosa abbatteva, e funessava: Perciocche, e ssena di cui di suma parte conciliario, e pieno d'ogni maggior dissontia di costumi, per conciliari gli animi delle milizie, lasciava così la briglia sciolta alle loro violenze, e libidini, che i miseri Popoli e-

(a) In quei primi tempi, ne' quali non era ancor Scifma nella Chiefa Orientale, vi fono slati de' Greci eletti Vescovi pelle Città d'Italia, ed altre parti dell' Occidente.

(b) Mancano di San Primiano le memorie per la ragione istessa, per la quale mancano degli altri Santi a detta Città

appartenenti .

ran forzati sopportare 'anti Tiranni, quanti erano i Soldati del portentoso Principe: e mentre le cose erano in tal guisa in ogni conto travagliate, quelle de' Cristiani non ripofavano. (\*\*)

In Spoleti non mancò la continuata perfecuzione di farfi fentire con l'uccifione di molti, li quali animofamente combattendo pofero il fangue per la costante asserzione del ve-

ro Dio .

Uno di questi su Primiano , il quale nato in Ancona, e quindi venuto a Spoleti, vi fu prefo per la confessione della Fede di Cristo, e dopo aver tollerato virilmente i tormenti dell' Eculco, la crudeltà degli uncini di ferro, e l'incendio dell'accele fiaccole, finalmente perseverando nella costanza, fu nella stessa Città di Spoleti decapitato Pultimo giorno di Agosto per gli anni 307. della nostra salute ; ed essendo il fuo corpo reltato abbandonato, fu sepolto furtivamente dentro della Città, quasi sul muro in parte allora discoscesa, e impraricabile, dove poi procedendo i tempi, e prosperata la Chiefa, si edificò la Ducal Basilica di S. Maria, che oggi è la Chiefa Pontificale, il coro della quale fino al nostro tempo e chiamato Tribuna di S. Primiano, e con la memoria del suo antico Sepolero, conferva anche quella del nome del medefimo con perpetua ricordanza di lui ne' Sagri Uffici , che vi si celebrano, quantunque il Corpo trasportato alla Città d'Ancona in tempo, e con occasione, che non sappiamo, ivi al presente nella Chiesa del suo proprio titolo si confervi : e cita l' autorità di Giac. Filip. Leonolli de Epifc. Spolet. in S. Joann.

§. 7. Ad un Scrittore sì accreditato non ardifco di oppormi; ma nè tampoco polfo del tutto acquietarmi; poichè non credo, che mi convenga il difcostarmi da una rivelazione fatta dal nostro Santo, stata ne' passari secoli in molto credito nella Cirtà d'Ancona, che confervavasi in lingua Greca descritta con l'istoria del ritrovamento fatte in detta Città del Santo Cospo (6) tra le Scritture nell' Archivio delle

Re-

(a) Nell'Istoria di Spoleti si dice San Primiano nato in Ancena, e martirizzato in Spoleti sotto Massenzio; ivi sepolto, e

poi trasportato in Ancona.

(b) Difficoltà intorno a quello dice detta Islovia di effer stato trasportato in Ausona il Corpo; poichè in una rivelazione del Samo si a esper siaco in Ansona trasportare da luogo matismo, obe tale non è Spoleti.

Reliquie di quella Cattedrale, da Giorgio Tromba Saerdote Anconirano di nazione Greco tradotta in lingua Tofouna, e fatta flampare per ordine del Cardinal Carlo Conti Vefcovo della medefima l'auno 1609, di cui fe ne farà in appreffo il regiftro.

Făto perciò il rincontro del riferito dal Conte di Campello con detta rivelazione, trovo bensì che in quanto al tempo, e qualità del Martirio del Santo, ed anche in altro concorda beniffimo; ma ficcome in essa si afferisce avec detto il mademo: Cumquo boni Civez Anconitani navibut appussi essante a est oraz, ubi meum sepulsum corpus erat, i il me vobane bue uversumt, O in sumulo, ubi nance jaces, condiderum: Questa cettamente è una grande difficoltà per flare al sentimento di un si degno Scrittore; poiche essendo Spoleti Città di terta ferma nella Provincia dell' Umbria tanto lontana dal mare, non potevano gli Anconitani approdarvi colle loro navi per trasportare il Sagro Corpo in Ancona.

Ciò non oflante (atteso il concetto che ho dello steso) fatta maggior tisselfione sopra la nominata rivelazione, ho considerato, non dirsi nella medesima, che il luogo, di dove gli Anconitani lo trassportorono, sia quell' issesso, in cui su sepolto, al tempo nel quale trionto col Martirio; onde potrebbe congetturarsi, che da quello sosse prima in luogo marittimo trasporato, dove non essendo in lui glorificato il nome di Gesti Cesso, così eggli volendo, sosse dagli Anconitani trassporato successivamente in Ancona (a). E quella congettura non solo gon sarebbe contraria alla rivelazione suddetta; ma neppure a quanto dice il Conte di Campello: bastando, che sia vero (come è verissimo) esser sia sagra Corpo in Ancona trassporato.

§. S. In tal guifa [a difficolt] fuddetta reflerebbe motto hene fuperata; ma ne inforge un'altra affai maggiore, eque fla fi è, che avendo io fatta diligente ricerca in Spoleti per Japere qual Ufficio se ne celebri, ho ritrovato farti quello de communa unius Marayris li 31. Agosto giorno del fuo Mar-

tirio, e non & esprime, che sia Pontence. (b)

Con-

(a) Congessura che supera tale difficoltà.

<sup>(</sup>b) Altra difficoltà si riconosce, perchè in Spoleti si celebra di questo santo l'Ujicio de Communi unius Mattyris; quando San Primiano è conflereato in Ancona non solo come Mattire, ma anche come l'essono.

Confesso per verità esser ciò ben disficile a superassi; ma non si rende impossibile, mentre ciò non ostante potrebbe congetturarsi, esser l'istessa persona quella, che in Spoleti si venera con l'ussicio de Communi unitu Mattyrii, ed in Ancona con quello unitus Mattyrii Pontificis: se si ristetta nel seguente modo.

1. Che S. Primiano nel tempo del fuo Martirio non era in Spoleti, che di passaggio, e conseguentemente poco co-

gnito.

Che siccome il suo Martirio segul l'anno 307: in cui la Religione Cristiana ra universalmente da molto tempo colla maggior batbarie perseguirata, potendosi quasi dire che Massenzio continuaste la perselezuzione di Disocleziano poco prima di lui Imperatore; così non sarebbe gran stato, che di quel tempo in Spoleti non si tenesse di Vescovo, molto maggiormente, che ivi si rittovava in qualità di forassiere, e nel Martirio non ebbe, che a fapersi il suo nome. (a)

3. Che il Santo Corpo, come si arguisce, non può effer rimatio in Spoleti, che poco tempo, e mentre la nostra Santa Religione non era universalmente abbracciata, dal che risulta maggior occasione di pensare, che viv inon si avesse in altra considerazione, che di solamente esser Martire. Che poi non sia stato lungo tempo in tal Città, si deduce; poichè in Ancona si portato circa l'anno 976. e molte prima in altro luogo marittimo a norma della congettura formata nell'antecedente S. nel qual luogo è da credersi, che vi staffe non poco, e dopo non venendo in lui glorificato ivi Dio ; vosse il Santo, che seguisfe in Ancona il trasporto, reso per più Secoli occulto: essendo dunque stato a Spoleti in tempi tanto (cabros), e da per tutto incognito, non pare certamente un gran fatto, che vi sia nell'Ufficio, che se ne fa, una tal disferenza.

4. Che in quei primi tempi la memoria , che si teneva , era degli Atti de Martiri, come apparisce dal trattato sopra il Martirologio del Cardinal Baronio, e perciò appresso il Spoletini, non si trova, che la memoria del suo Martirio , e come martire ebbe ivi la venerazione sin da quel tempo, in cui non era per anche introdotto il Rito di celebrarsi , nel

<sup>(</sup>a) Varie congetture, e ragioni, con le quali si supera questa aifficoltà.

nel modo che poi venne ordinato, e con quelle distinzioni

di Martiri Pontefici, e non Pontefici.

In tal guifa ho creduto poterfi gongetturare per tendere concorde alla Storia di Spoleti quello, che apparifee nella rivelazione del Santo; e tutto ciò non intendo dire, che per congettura, rimanendo ciafcuno in piena libertà d'appigilarfi (o non appigilarfia filla medefima.

S. O. Dopo tante premesse ragion vuole, che ora veniamo a dar le notizie del Santo, nelle quali con le congetture formate ne S. 7. e 8. precedenti, senza oppormi al sentimento del Conte di Campello espresso del S. 6. starò sempre unito alla rivelazione del Santo, ed all' sistoria dell'

invenzione del di lui Sagro Corpo.

### Notizie intorno a San Primiano.

San Primiano fu Greco bensì di nazione , ma nacque in Ancona di Padre , e Madre Greci venuti ad abitate in detta. Città: (a) Fu da Dio dotato d'una Santa inclinazione, e ricevette dalli fuoi Genitori ottimi Crifiliani quell'educazione, che dimoftarano li di lui felici progreffi in tutte le Crifiliane virtù; l'eminente Santità, con cui rifplendette in utto il tempo della fua vita mortale fu effetto diquell' infepicabile amore verso Dio, di cui era ripieno, e per cui patt li più crudeli tormenti, e diede la vita medesima, contrasfegon il più certo di un tanto amore al paere di S. Paolo.

Non si sa Panno, in cui nacque, nè come si chiamasseno i di lui Padre, e Madre: Si sa però, che ginuto ad un'età conveniente, Dio, che lo aveva destinato tra gi'altri al sostegno della sua Chiesa, sece sì, che appigliandosi alla via Ecciesaltica, s by veniste ordinato Sacerdore, e successivamente resessi si munifeste le sue eroiche virtù, sosse i quei turbolentissimi tempi, ne' quali la Crissinaa Religione era tanto perfeguitata, eletto Vescovo d'Ancona sua Patria, come afferma l'Abate Ferdinando Ughelli Ital. Sacr. de Enise sue monte sue propositione de la compassione de la compas

pisc. Ancon.

Erra però chi dice, esser egli stato successore di S. Ciria-

(a) S. Primiano fu di Nazione Greco; ma nacque in Ancona. Fu da Dio dotato d'una Santa inclinazione: fu ottimamente educato.

(b) Si appiglio alla via Ecclesiastica. Fu fatto Sacerdote, e poi l'escovo a' Ancona.

The state of the s

co, (a) mentre come ogn' uno può da se riconoscere, il Marti rio di S. Primiano ha per vent' anni preceduta l'elezione d S. Ciriaco in Vescovo d'Ancona. Deve più tosto dirsi , che tra l'uno, e l'altro abbia avuto Ancona qualch' altro Vefcovo .

6. 10. Qual divenisse il portamento di questo Santo allora, quando fi vide investito del carattere di Vescovo! Onale il zelo nella custodia del suo Gregge! Quale il suo amore, la sua premura per il bene del Popolo suo! Può ciascheduno dedurlo con la riflessione, che egli era un gran Santo. (b)

Non abbiamo delle sue Gesta notizia alcuna; ed il citato Ughelli tom, 1. Ital. Sacr. ne forma in poche parole l' elogio con dire: Eum Anconitanam rezisse Ecclesiam cum summa

laude prudentie , pietatifque in populum.

Finalmente non si sa con qual motivo il suo Appostolico Ministero lo portasse altrove, e secondo il Campelli in Spoleri, Città dell' Umbria; dove fu per la Confessione della Fede di Gesù Crifto carcerato; e dopo d'aver sopportato con fomma fortezza li tormenti dell' Eculeo , la crudeltà degl' uncini di ferro, e l'incendio delle accese fiaccole, su decapitato l'ultimo giorno d'Agosto negl'anni 307. dell'umana salote fotto Massenzio, e mentre occupava la Santa Sede Romana San Marcello Papa I. (c)

Il suo Corpo essendo restato abbandonato su seppellito surtivamente dentro detta Città di Spoleti, quafi ful muro in parte allora scoscesa, e impraticabile, dove poi col tempo fu edificara la Chiefa Cattedrale, il Coro della quale è tur-

tavia chiamato Tribuna di S. Primiano. (d)

Per quanto tempo rimanesse in questo luogo il Sagro Corpo, non è a notizia d'alcuno, e dal nominato Istorico di Spoleti solo abbiamo la sicurezza, che ivi non è; ma bensì in Ancona nella Chiefa del suo titolo; ma in qualunque tempo ne sia seguito il trasporto, questo deve tenersi per

(a) Erra chi dice, effer stato successore di San Ciriaco; deve dirfi , che dopo lui vi è flato altro Vescovo prima di San Cirraco.

(b) Sue eroiche virth, ed esercizio nel suo impiego.

(c) Portatofi in Spoleti, fu ivi dopo molti martiri decapitato per la Fede di Gesù Crifto.

(d) Il suo Corpo su sepolto ivi nascostamente in sito impraricabile.

certo, che prima di esser siato portato in Ancona, altrá traslazione su di quello satta in un luogo marittimo, (a) conforme a quanto abbiamo congettutato nel §, 7. non potendos in altra forma salvare il riferito dal lodato Isforico, che il Corpo dell'issesso Primiano, quale su martriizzato in Spoleti sia quello, che come sopra in Ancona si venera, e di cui in quello ragionamento parliamo.

§. 11. Stabilito tutto ciò, per conformarsi al suddetto erndito Scrittore; ora conviene indagare il tempo, la cagione, ed il modo della traslazione in Ancona seguita, ed anche il

luogo, in cui venne ivi collocato.

À rinvenir tutto ciò è necessario ricorrere all' Horia del ritrovamento fatto nella Città medesima del Sagro Corpo, ed alla nominata rivelazione del Santo, che in lingua Greca si conservavano, e sorte anche adesso si conservavano tra le Scritture nell' Archivio della Cattedrale della stessa di conservatano tra le scritture nell' Archivio della Cattedrale della stessa con ingua traliana da Giorgio Tromba Sacerdote Anconitano di Nazione Greco, e stampate l'anno 1600, nella congiuntura della traslazione, ch'egli ne fece, come si farà noto, ed in appresso ne farò dell'anna, e l'altra il registro in lingua la-

tina nel modo, che fono a me pervenute.

E' dunque da sapersi, che il ritrovamento suddetto in Ancona feguì, conforme alli rincontri da me fatti, circa l'anno 1372, e la rivelazione, come meglio fi dirà a fao laogo, fu l'anno 1376., in cui Gregorio Papa XI. ritorno in Italia da Avignone, dove il Romano Pontefice per anni fettanta fino a quel tempo erafi trattenuto ; anzi pochi mesi prima di un tal ritorno , come si deduce dalla rivelazione medesima, nella quale avendo detto il Santo, che erano più di mille anni passati dal tempo del suo Martirio, ciò si riferisce benissimo all'Impero di Massenzio, come sostiene il Conte di Campello, o alla perfecuzione di Diocleziano, come altri pretendono; ed avendo inoltre afferito il Santo medesimo, che sino a quel tempo il suo Corpo aveva riposato nel luogo, ove allora fi ritrovava in Ancona per lo spazio d'anni 400. questi detratti dall'anno suddetto 1376., ne viene in confeguenza necessariamente, che da quel luogo marittimo feguì la traslazione in Ancona nell'anno 976. al tempo di Papa Benedetto VII. di Ottone II. Imperator d' Oc-

(a) Fu poi trasferito in un luogo marittimo.

Digita web Towns

cidente, di Basilio, e Costantino Imperatori d'Oriente; edi Ersemario Vescovo d'Ancona. (a)

Considerato il tempo, in cui quella accadde; rimane ora d'indagarne la cagione, il modo; da quali persone, ed il

luogo, nel quale fu allora in Ancona posto.

Tutte queste notizie, che si domandano, a maravigila ci addita l'issello Santo nella più volte nominata rivelazione, in cui come siegue si espresse carava, ubi meum spaultum Corpus eta; is dime volente, bue vocerunt; G in summlo, ubi mune jacet, condiderum; Quievi bie amnis 400. capioque porrò quiescer a diem usque nurverfalis Refurressioni. Permis autem e priore loco asportari me, quia illic in me Christi Nomen ab Incolis minime colebatur.

Dalle quali parole chiaramente rifulta, che la volontà del Santo ne fu la vera cagione; perchè in quel luogo non cra

in lui glorificato il nome di Gesù Cristo.

Il modo s'arguifce, praticato fegretamente; ma le perfone è cosa manifesta, che furono vari Cittadini d'Ancona dimoranti fotto la Parocchia del Porto; il quali informati, come suppongo, che il Corpo del Santo Martire Primiano già loto Vescovo sosse in quel luogo di mate, ivi approdati con le loro barche, lo tollero, e portatono in Ancona.

Il luogo poi di fal Città, in cui a dirittura lo collocarono, fia la Chiefa Parcocchiale del di lei Potro, fotto il tiolo allora di Santa Maria di Turriano, nella quale con l'intelligenta del Paroco Rettore della medefina; fatta un'apertura nel muro al defiro lato dell' Altare maggiore, involte le Sagre Reliquie in un lenzuolo di feta, e poste dentro una casta, ivi in esta le postero, estabilizono, chiudendo
l'apertura con una lapide, nella quale incisero queste parole: Hic requissiti Cerpuz B. Primiami Episopi, & Maryvis,
qui fuir Grecus: Quale discizione veniva poi riparata dalla
custodia, dove si conservava il SS. Sagramento; e questo
fi sa-

(a) Fu trasportato in Ancona P anno 976., cost volendo il Santo, e su collocato nella Parocchiale del Porto, detta allora Sama Maria di Turriano, e satta un' apertura nel muro, i vi su posso con cassa cassa cassa cassa cassa con in un tovaglione, e su chiusta tade apertura con una lapide, in cui su fasta un issirioria esprimente il nome del Santo, e di estre Vescovo, Martire, e Greco.

si sarà probabilmente fatto su il motivo di esser stato occultamente pigliato dal luogo marittimo, ove prima giaceva. (a)

§. 12. Nell'essere in fal guisa Piscrizione riparata, col mancare or Puna, or Paltra delle divore persone informate, e molto più per le rimarchevoli disavventure, alle quali questa Cirtà su soggetta, come si è detto in risposta alla quarta obiezione trattando di S. Ciriaco, resto affatto occulto, che in quella Chiesa fosse un tanto tesoro; di cui non si trovava chi avesse notica, ignorandola li Rettori medessimi, che vi surono secondo il tempi; essendo per sino stata da scalcinatura coperta la lapide issessa.

Paffarono in questa maniera più Secoli senza essere per conto alcuno nel detto luogo glorificato il Signore in questo

gran Santo .

S. 12. Ma siccome Iddio ottimo massimo, maraviglioso, e gloriofo ne' Santi suoi, non soffre, che sempre nascoste stiano le glorie de' suoi servi; anzi sa risplendere la grandezza della sua Onnipotenza ne' suoi vittoriosi Soldati con porre miracolofamente alla luce le loro spoglie nel tempo appunto, in cui a tutti occulte rimangono; così giunfe alla fine il tempo, in cui Dio aveva decretato che il gran tesoro del Corpo del Santo Vescovo, e Martire Primiano da tanto tempo occulto in Ancona nella Chiefa di S. Maria di Turriano si rendesse per sua maggior gloria manifesto ; onde sece che un giorno il Canonico Smeduzio Paolini Rettore di detta Chiesa si ritrovasse nella medesima accompagnato con il Canonico Giacomo Benamati, ambedue Anconitani, li quali dopo aver terminate le sagre funzioni si trattennero in essa offervandone la struttura in tutte le sue parti : mentre stavano così guardando, parve loro, che al lato destro dell' Altare maggiore nel muro vi fosse assissa una pietra di marmo, che occupava lo spazio di una sepoltura, alla quale era appoggiato il Tabernacolo della SS. Eucaristia, ed ivi confervata.

Mentre ciò offervavano in qualche diffanza, fi avvicinorono al fito, e confiderarono, che la lapide era di una belliffima manifattura, e che doveva effere qualche antica me-

(a) Quale iscrizione veniva riparara dal Tabernacolo del SS. Segramento, e ricoperta poi la lapide da scalcinatura, rimass talmente acculto, che per più seculi non si sepore, esserivi un tanto tesso e la dissanzie ancora alle quali Ancona su sogsetta, diedero causa anche maggiore, che affatto occulto sosse. moria; onde pigliati certi inftromenti mecanici a ciò addattati, cominciarono a ripulire dalla fcalcinatura la lapide, e offervarono, che vi erano alcune lettere in effa fcolpite, fopra quelle, con grande e diligente farica, ed attenzione fi occuparono non l'iffeffi infittimenti per poter arrivare a leggere, e dopo qualche spazio finalmente trovorno; che dicevano: Hie requestir Corpus Beati Primismi Episcopi, e Mar-

tyris , qui fuit Grecus .

Dopo pochi giorni il medelmo Rettore della Chiefa con il fuo muratore, mosso da Dio a volerne fare una perfetta indagazione, si mise ad osservare dalla parte superiore, dove eta una finestra, e con instromenti proporzionati, e con modo conveniente tanto scerco, che levorono la lapide, che era quadrata, e lavorata con attiscio: Dietro tal pietra scoptirono un sito vano, ed ivi una cassa di legno, e quella con divozione aperta: trovarono dentro essa involte in un bel tovaglione di sera tutte se ossa del Corpo di detto Santo, senza mancaraz d'alcun membro. (a)

Tutto ciò offervato rimifero come era avanti ogni cofa, e poi fi portarono dal Veícovo, che era allora Giovanni de Tedefchi Anconivano dell'Ordine Etemitano di S. Agoflino, e lo resero distintamente informato di quanto era loro accadatò, e lo pregarono di portari fi persona a riconoscere ed autenticare ogni cosa. Ciò udito, il Vescovo promise di

quanto prima portarvisi .

Trattanto sparsas per Ancona sa nuova di un tal ritrovamento si universale commozione nel popolo, che ivi concorfe con divozione alla venerazione del Santo, da cui furono
anche operati alcuni miracoli; e rimasso da quanto veniva
detto ammirato il Vescovo, si personalmente accompagnato
dal Clero a riconoscere il tutto, ed osfervata con somma riverenza, e con sentimento di vera pierà ogni cola, e che
era conforme alla verità, guanto gli era stato rappresentato:
rese a Dio le dovute grazie, e cantato l' Inno Te Dum
Laudamur: decretò che quel giorno, nel quale sis ritrovato
il Santo Corpo, che era la seconda Domenica di Quadragesima, sosse computato tra le Fesse Mobili, ed ogni anno se

<sup>(</sup>a) Fu poi ritorouno in un modo moho ammirabile l'anno 1373. nella Domenica ficonda di Quadragefina, in cui fu dal l'efecto decertato celebrarfene oguanno la Feffa, e computarfi trà le Feffe Mobili; il che fu fin d'allora offervato, e tuttevia fi offero.

ne celebrasse con solenne usticio in Ancona da tutto il Ĉlero, e popolo la Festività: Il che è stato pontualmente osservato, e turtavia; ad osservas si continua: Fus stabilito ancora di farvi la sua grata di serto, ed una nuova cassa con argento, ed altro elegantemente ornata corrispondente alla dignità di ust tanto Testoro.

L'invenzione suddetta segui circa l' anno della nascita di Gesti Cristo 1373, a tempo di Papa Gregorio XI., e dell' Imperatore d'Occidente Carlo JV. nella Domenica seconda

di Quadragefima .

§. 14. Nel già riferito rittovamento ebbe certamente pieno effetto il defiderio del Santo con vedere in lui glorificato il nome del Signore nella Chiefa fuddetta; mentre fu grandiffima la divozione del popolo 'Anconitano; che affollato concorreva ogni giorno a venerare il Sagro Depofito, e nod futnono poche le grazie da Dio concelle alli fupplicanti per

l'intercessione del medesimo:

Non vi era però di quel tempo altra notizia in Ancona intorno a questo Santo (a) se non quanta ne diede la nominata Iscrizione; ma piacque al medesimo dopo tre anni darcene più distinta cognizione mediante un' apparizione, che in fogno fece ad una divota persona; ne deve recat meraviglia una tal maniera, di cui ben spesso è stato solito Iddio di servitsene per manifestare con maggior chiarezza l'opes re sue, e glorificare maggiormente li servi suoi, come si fa noto dal vecchio, e nuovo Testamento: In quello avvisò in fogno cofe future a Giuseppe figlio del Patriarca Giacob, ed a Faraone Re dell'Egitto; In questo poi a S. Giuseppe Spofo della SS. Vergine, ed alli Magi, che vennero ad addrare Gesti Cristo, il quali avvisati in sogno di non tornare da Erode, per altra strada secero al loro paese ritorno. La cognizione ancora del luogo ove giacevano li Corpi del S. Protomattire Stefano e delli Santi Gamaliele, Nicodemo, ed Abibone, come fi è avuta, se non che con una apparizione fatta in fogno al Prete Luciano, e con quella furono ritrovati? ed il ritrovamento del Corpo di S. Liberio, come & fece in Ancona? Se non con una visione avuta in sogno da una Donna divota, che resone inteso il Vescovo Trasone fu ritrovato, e collocato ove ora fi venera? Onde non è ma-

(a) Non si aveva in quel tempo maggior notizia di questo Santo, di quella se ne aveva dalla nominata iscrizione: Piacque al Signore darcene maggior cognizione mediante una rivelazione. raviglia, che Dio, il quale su ce sata sempre lo stesso, sas fervito anche intorno a S. Primiano di una consimile vissone, per renderci meglio informati di questo gran Santo, acciò ne veneriamo li meriti a gloria maggiore della Maetà Divina.

Questa visione stendero qui appresso in lingua latina diffusamente: ne dirò ora qualche cosa in ristretto per quelli

che tal lingua non intendono.

S. 15. Apparve il Santo di alta flatura, di bell' aspetto, vestito di abito Pontificio, ornato con Mitra, e Bacolo pastorale con gravità camminando verso la Chiesa di S. Maria di Turriano, (a) e mentre quasi era giunto a quella, chiamo per nome la persona divota, la quale per timore, e riverenza non ardì accostarseli , ne pure alla seconda chiamata; alla terza però avicinatafeli, fentì che le disse: Va alli Sacerdoti di questo Tempio, ed in mio nome avvertili, non effer in piacer mio, che faccino la grata avanti il mio Sepolcro; ma bensì, che il Vescovo Anconitano levi il mio Corpo da quel Monumento, que ora giace, e lo ponga in una Custodia di cipresso non coperta d'argento; poiche bramo, che ognuno possa vedere le mie ossa, e sia senza detto ornamento; atteso che sopra le Reliquie del mio Corpo viene custodito il SS. Sagramento del Corpo di Cristo senza tale ornamento, e non conviene efibirsi maggior onore al Servo, che al Padrone. Questo pare aver detto il Santo ; perche già tra loro tacitamente avevano stabilito li Preti di quella Chiesa di fabbricarsi una nuova cassa, ed ornarla d' argento.

Da un sì famigliare discorso, animata la persona, cominsiò così a ricercare: Santissimo Padre, di dove siete qua venu-

(a) Si descrive la visione avuta da una persona sua divota, a cui rivelo, che si devesse levar dal Vescovo da quel luogo, ove altora si trovava, il suo Corpo, ad essento di potersi vedere da chichesse: Che non li si mettesse ornamento di assato, non essendovi quello nella cussodia del SS. Sagramento vioi conservato: Rivelo il tempo, e qualità del suo Martirio, e la ragione perchò su fatta la trastazione dal luogo, in cui prima eta, alla Cista d'Ancona: Dice il modo it sal trastazione, e le pessone, che la sectro e di voler quivi riposire sino alla fine dei Mondo: Rivelo un'imminente ortibil tempesta, e numecossi nustragi in quella, e suggerì il modo per ottenterne il socosso. Dellasta la pessona riseri il tetta a.

venuto, e quando qui siete stato sepolto? Rispose il Santo": tre Compagni insieme pet la fede di Cristo sostenessimo il Martirio: To Primiano, altro Giorgio: del terzo ancora pronunciò il nome; ma la persona se ne scordò: Ed a me soggiunse il Santo, dopo altri totmenti, su crudelissimamente tagliato il Capo, e l'anima al Cielo fe ne volò colla palma del Martirlo. Erano scorsi da quel tempo più di mille anni, quando alcuni buoni Cirtadini Anconitani con loro batche approdati a quelle riviere , dove il mio Corpo era fepolto, così (io volendo) qua lo trasportarono, e lo collocarono nel Sepelcro, ove ora giace: Ho qui riposato per anni 400., e bramo ripolarvi fino al giorno della universale risurrezione: Ho permesso poi di essere trasportato dal primiero luogo, perche ivi in me il nome di Cristo non era venerato; prediffe ancora il Santo, che tra breve spazio di tempo accaderebbe una tempesta di mare delle più orribili, che sieno giammai accadute, con grandissimi naufragi; la persona altora disse, che accaderà alla galera mandata a ricondurre in Italia il Sommo Pontefice, in cui sono molti de' Principali di questa Città? Rispose S. Primiano, che sarebbe incorfa in un pericolo presentissimo di naufragio; ma perchè alcuni di quelli chiederanno a me ajuto, per grazia Divina, ne vettanno preservati.

Richiefe in oltre quello accaderebbe ad altre barche d'Ari cona, ed ebbe in rifpostà, che venendone pregato dalle mogli di quelli, che in esse erano, averebbe egli intercedura

da Dio la liberazione.

Domando finalmente qualche espediente a divertire una si gran tempesta: ed ebbe in risposta di suggerire alli Sacerdoti di quella Chiesa il sono delle campane, ed il spiegare verso la tempesta, il tovaglione in cui erano involto: le Sagre Ossa del Santo per reprimenta in quelle vicinanze, eche le li suddetti sosseno in ciò negligenti , molti sarebberò nel naustragio periti. Sciolta poi dal sonno, portossi la persona alla Chiesa, e raccontò le cose, che nel sogno vedute aveva.

Non fu vano un tal prefagio, ne la persona dalla visione delusa; poiche dopo nel terzo Mese da quella, nella vigilia delle SS. Pentecoste nacque nel mare una si crudele tempesta, che a memoria di quanti allora vivevano, non si era veduta, ne intesa a raccontare una simile. Le navi che erano nel porto, quantunque raccomandate a fortissime gonine, e con tutta la maggior vigilanza appena poterono salvarsi

dal reciproco percuorerii Puna con Paltra. Una con tuttili maggiori sforzi per liberarla non fu posfibile; poichè battendo ne' muri, timafe del tutto infranta: Una Raguíca, che flava fuori del potto vicino a' muri, dalla forza del vento gettata al fooglio di S. Clemente, venne con quanti in

essa si rittovavano ad esser sommersa . (a)

Dipoi incrudelindo fempre più la tempefta, la barca Anconirana di Pafqualino Peruccio venne dal vento portata al
medefamo fcoglio: Accortefi di ciò le Mogli di coloro, che
in quella erano, urlando e piangendo fi portarono al Sepolsro del Santo, e mentre pregavano con fomma fiducia della
fua interceffione, tutto in un punto ripreffo il furore de'
venti, calmata la procella, e refo il Cielo fereno, la nave
simafe libera dall'evidente pericolo, e falva con quanti erano in quella, entrò nel porto; placatofi così Dio per le preghiere di S. Primiano.

La rivelazione già riferita (egul), come si è detto, pell' anno 1376. (b) al tempo di Papa Gregorio XI., mentre era in procinto di ritornare da Avignone alla residenza di Roma, che segui poco dopo nell'anno medessimo, nel mentre che Carlo IV. reggeva l'Imperio d'Occidente, e e Giovanni de

Tedeschi la Chiesa d' Ancona.

Qui è da notarfi, che il Santo dal luogo marittimo, ove prima giaceva il fuo Corpo, volle fi tralportafe in Ancona, perchè in quello non era in lui venerato il nome del Siguore; e dal luogo, in cui venue collocato in Ancona, li piacque di effer levato, perchè foffe a ciafanno comodo a vederlo: Si aggiunga a tattociò il fentimento, che esprefle di voler ripodare in quella Città fino alla fine del Mondo: L'attenzione, che ebbe in prefagire la deforitta orribil tempefla, le grazie, che in quella, ed altre occasioni ottennero per la di lui intercessione gli Anconitani; (e) L'ester nato in Ancona, come dice il Campelli, e l'ester stato della medesma Vefecovo, al parre del Ughelli. Tutti mortivi ne Concittadini di esercitanne la venerazione sempre maggiore per fassi degni della sua valdisfisma protezione. A renderne più chiaramente manifesta la verità, ora farò qui il registro in

(b) Questa rivelazione fu dell'anno 1376.

<sup>(</sup>a) Si verificò la predizione della Tempesta: Gravi danni apportà, e col ricorso al Santo finalmente cessò.

<sup>(</sup>c) Si fanno alcune riflessioni alle notizie interno al Santo; me motivi di ricorrere a lui divotamente.

lingua latina delle medefime iftorie del ritrovamento, e rivelazione, come ho promeffo.

S. 16. Natratio inventionis B. Primiani Ep. Mart. Ex Ita-

lico Georgii Trombe.

1. Deus opt. max. qui mirabilis est , & glorio sus in Sanchi fuir , divitias pauperum Servorum suorum non patitur abscon ditas latere : Sed at fue Omnipotentie in victoriofis illis atbletis magnificentia splendescat, que eorum exuvia mortalibus omnino erant ignote, eas non fine miraculo profert in lucem . Eximius certe thefaurus Corporis B. Primiani Episcopi , & Martyris Ancone in Ecclesia S. Marie de Turriano dica immemorabili tempore occultus jacuerat; ( a ) Sed cum dies adfuit, qua eum Numen decreverat erai e latebris oportere, Jacobus Binamatus Canonicus Anconitanus, & Smedutius Paulinus itidem Canonicus, illiusque Ecclesie de Turriano Rector, dum peracto Divino Officio foli intra eam edem effent , Divini Spiritus inflinclu, conspicantur opus aliquod e marmore fabricatum in muto, ad dextrum latas Are majoris, quod tantillum fere spatii occupabat, quantum ad Sepulturam quampiam opus effet : Supra quod armatium erat concinnatum, in quo Divina Euchariflia affervabatur, observaturque etiam boc tempore ab Templi illius Rectoribus, ac Prasidibus. Cum eminus spectantes mirarentur operis elegantiam, propius acceffere, ut antiquam ad eo memoriam explorarent : Ubi magno labore ad id idoneis instrumentis discooperte littera etant , epigraphe apparait muro incifa, ita tamen vetufta, trita, & offuscata, at non facile perlegi posset: Erat autem ejusmodi : Hic requirescit Corpus B. Primiani Epis. & Martyris, qui fuit Grecus: Eaque verba exinde spectata, lectaque paffim ab omnibus.

2. Paucis post diebus idem Sweitanius Ecclesia Rector, quique ejus fabrica praerat magister Jahermaranus, cupidi eruenda variatus (Numine instigante) ommbus accurate circumsfectile ex superiori parte, abi semestra esta, & Sanchismum Sacrammum observadatum, quibus opus instrumentus lapidem quadratum artificiosque laboratum, pia opera inde revellum. Post estri lapidem innun spatum era, ibique tôtec lignea, qua veverniter, ac religiose aperta, universa integri Corporis membra reperta praectara Sindone obvoluta. Omnions dein, uti antea sacramt respositis, rem Epileopo Ancomitano Fr. Jeanni ev Ord. Heemitatum vitte bonestissime, ac sanchissime Vira, aperiendum judicarum: Intereaque curandam Cratem ferraem, ac novam the

<sup>(</sup>a) Racconto più diffuso in lingua latina intorno all'inven-

tam argento, alioque nitore, eleganter ornatam, instructamque,

ut tanti Thefauri dignitas merebatur.

3. Primum igium Epifopum adeunt, rem omnem diferte exponunt, orant, quò certiut omnia confirmentur, ad locum ipfo fe conferat, luftetque omnia. Admiratur, que ab iit, altifque fide dignit bominibut, varia ejufdem Martyrit miracula narrabantur, fipopondit, fe ad eam adem esfe ventutum, venique cum magna Cleri caterva, & fumma reverentia, ac fența pietatit oculii tipfe fuit cuntella luftravit, comperitque rite fibi cunda esfe relata. Dein Deo aslit gratiit, hymno: Te Deum laudamut, decamtato, decrevit, ut it diet, quo Sanclum illud Corput est in cuntum, fecunda nimirum Dominica Quadragefime inter fessa mobilia, ut vocant, referetut; Eunque celebritatem idem Epifoput cum Clero, & Populi concurrenti turba permagna Ossicio, ac cetero solemni ritu recepto Ecclesie more condecoravit, Jesu Chrisso sufficiant petul aculorum. Amen.

S. 17. Revelatio S. Primiani de suo Martyrio, O translatio-

ne ex Italico ejusalem Georgii Trombe.

1. Omnipatent Deus, ut ilustrius opera sua manifeste, ac servos suos ingenti gloria extollat, multa, ac mirabilia pet infomnia declarare solet, ut ex veteri, ac novo teslamento liquet:
(a) In illo sutura denunciata in somnii sosepo sacobi Patriarche silio, ac Phataoni Regi Ægpyti: In boc vero sosepo Sponso Deipata Virginis, ac Magus, qui Chrissum adoratum venetan; & replonso accepto in somnis, ne redirent ad Heroden, pet aliam viam reversi sum in regionem suam. Beati quoque Liberii Corpus, soco antea incognito tumulatum, debere ad Bassilicam Carberdalem Ancontanam despotari, monita in somnis mulier quedam natratur in ipsus bistoria 2 quonam autem idem semper sui, est, est este peu, apud quem nulla praesetti, futurive temporis differentia est, baud videri mirum debet, si uto differentia est, sand videri mirum debet, si uto quietem manifeste.

n. Cerse quo tempore Santii Primiani repersum est corpus, mulier quedam, Occoola nomine, cum silium baberet morbo Epileptico misere constitusum, Deo, santioque Primiano se se vo obstrunzis: Divo buic, si ejus patrocinio ab bac instrumtate silius ejus liberaretur, curaturam se, ut decime omnium, que is acquisiviste, bonorum, efferentur. Secundum id votum, se

(a) Racconto tiù diffuso in lingua latina della rivelazione già riferita in ristretto.

cies est Matronæ noche in sequenti per somnium oblata ejusmodi . Videre fibi videbatur , Sanctum Primianum procera flatura , forma eleganti, babitu Pontificio indutum, ornatum nitra, pedoque Pastorali, via ceptaria versus edem S. Marie de Turriano incedentem ; & cum ad hanc fere jam pervenisset, ab co fe advocatam, eumque fecutam; fed pra metu , & reverentia propius minime ausam accedere ; nec cum secundo quidem effet accersita ; sed cum tertio eam appellasset ; tum demum ei appropinquaffe , & ifta dicentem audivife : Adi bujus Templi Sacerdotes, meoque nomine eos mone; minime mibi placere, ut Cratem ante Sepulcrum meum conficiant . Verum id postulare , ut Corpus meum Antistes Auconitanus ex eo, in quo nunc jacet, monumento eximat, imponatque in thecam cypressinam, argento minime coopertam : Cupio enim, ut quilibet mea intueri offa queat, neque ullis bis ernatus adhibeatur, cum supra Corporis mei Reliquias custodiatur Sanclissimum Corporis Christi Sacramentum absque simili ornatu; nec decet fervo majorem , quam Domino exhiberi honorem : Id propterea dixiffe Sanclus videtur, quod jam tacite apud fe decreverant Presbyteri ejus Ecclesia, Capsam novam fabricari eique argentea insignia obducere, ut superius dictum .

3. Tam familiari Santli strumone audentier festa mulier, ex co ita queris. Santlissime Pater; unde buc venisti, & quando bic es sumulatus? Respondie Santlus: Socii sres simul pro Christi stematyrium sultinuimus. Primianus ezo, alter Georgius; tertii quoque momen protatit; cujus tipla obita siti: & mibi quidem, addidit Santlus, post alia sormenta crudelissime Caput situm est. Itaque excussa anima ad Celos cum palma Martyrii evolavis. Amplius mille anni a cedis mee tempore esfluxeruns; cumque boni Cives Ancunitani navibus appuls essentia ca oras, abi meam sepultum Corpus eras, id me volente, bic vexerant, & in tumulo, ubi nunc jacet, condidrum: Quievi bic annis 400. cupique porro quies feere ad diem usque universalis Resurrectionis. Permis autem e priori loco asportari me, quia illic im me Christi nomen ab incolts minime colobatar.

4. Scito autem intra breve tempus mare sevissima surbatum iri tempestate Væ mattibus, govum munc skili navigatim judiciet, & mortis periculum incarrent; sed nonnullas Deus multorum Santsotum meritis distrimini cripiet. Illa vero, quid set, ai, Triremi misse ad Pontiscem Maximum Romam revebendum, aut certe in Italiam; nam in ea multi sant ex primotibus bujus Urbis? Ea Triremis, inqui Sanulli sant ex primotibus bujus Urbis?

Eus Primianus, prefentissimam naufragii periculum incurres; verum quia e Vestoribus nonnulli auxilium a me pofem; divino munere incolume evadent. Ruflam percentiatur Marvona; quid fuurum, Santie Pater, Navi Cefcoli Rossi Amonisani vicini mei? Lutlaofa faue fotes jastivas: respondis Santias: Admone Cefcoli uxorum, me ut religiofa observatione veneretur; aique ego Numen precibus Relams, ut periculo cripiatur; & domum meam, ad templum nempe, in quo mee Reliquie asservantur, falvus adveniat, essi ingentia pericula, ae presentem prope vuinam sit fabisturus.

5. Percunctatur deinceps mulier: Nibilne, Sanctissime Pater, ad illam propalfandam rempessarem prassati est Ebauar Priminanus disti; luggere id constiti Sacedaibus Bassica bujar, ut tum incipiet dicha illa tempessar deserve, linteam sumant, quod in capsa in qua reliquia men jacent, repertum est, or intestim ipsus Bassica eum radir, sonamibus campanis, ascradant; asque limeum ad omnem Cesti partem protendamt. Ad quantum spatii cerni sinteam, audirique campanatum sonitar poterir, subsidet tempessar, or circumstantes Deas ex eo periculo liberabir, deprecatione men placatur. Is su Sacerdore negle-xerint, multi maus sus poterires. Soluta somo Mulier ad cam

adiit Ecclefiam, & in fomnis visa narravit .

6. Haud vana vaticinatio fais, nee inami in fomnio delufa mulie: Tertio poli menfe in ipfo Pentecofte pervigilio, ita traculenta, O immanti in mati centa tempessa, in nemo comm, qui tune aderant, fimilem vidisse se, vul audisse non meminifer. Qua in potra erant naver, crassis, vuldisse rudentibas religata, vix toto plastium naviculatium conamine vetienci penaruni, ne mutuo allisse quassamenti na na nequidquam contramization, ne mutuo allisse quassamenti na na nequidquam contramization quae extra portum ad ejus mutum stabat, vi tempestati in scopulam S. Clementis projesta pertit ipsa, o quorquot na se stant, submerps sunt.

7. Dein recrude/cenne tempessait ejus/dem rabie , Anconitana una Pasquaini Peruccii ad eundem attifa est sepulum ; quod cernentes cerum uxores , qui in ea erant navi, ejusantes ad Sepulebrum S. Primiam teligiofe confugiuni , cum extrant, ur ab sui extra avertas . Simul concepte preces , repressu ventroum favor , procella sedata e, reddita Celo sermita s, navis pericalo exempta salvis vectoribus , nautis que , illes potum subst; processor salvis vectoribus , nautis que , illes potum subst; processor salvis vectoribus , nautis que , illes potum subst; processor salvis vectoribus , nautis que , illes potum subst; processor salvis que de la constant de la con

pitiante iratum numen S. Primiano.

S. 18. Le cose come sopra accadute cagionarono divozio-

ne molto particolare verso questo Santo, e questa Chiesa, che tanto. nell' Invenzione del Sagro Corpo, che prima, eta fotto il titolo di S. Maria in Torriano; in miglior forma ristaurata, lasciato quet titolo, venne inavyenire chiamata con questo di S. Primino. (a)

Quella, come fi diffe, era la Patrochia del porto, e dal pominato Vefcovo de' Tedelchi fi pensò far la Translazione del Sagro Corpo ad altro fito della medefima Chiefa; mà non effettuò quello fuo penfiero, nè effo, nè qualchi altro fuo fucceffore; forfe con l'idea di prima ridurre in stato più proprio la fua strattura; alchè avrà talvolta fatto contratito la povertà della medefima, e del fuo Popolo.

§ 19. Rimalta pertanto la Chiefa isteffa nella positura, in cui era, col tratto del tempo si ridusse in una condizione peggiore, e minacciava royina; oude dopo anni 218. da da che venue il Sagro Corpo ritrovato, si necessità positiva di rifabbricarsi tal Chiefa, e così dell'anno 1521. si diede mano alla fabbrica; ma non su possibile il profeguirla, at-

tefa la povertà fuddetta.

Quindi è che Monfignor Carlo Conti Vescovo allora d' Ancona, che su poi Cardinale, possosi alla visita delle Chiese, e portatosi in quella l'anno 1595, nel mese di Settembie nell'atto della Sagra visita trasseri quella Parrochia nella

( a ) Le cose accadute cagionatone gran divozione in quella Chiefa, allora fotto il titolo di Santa Maria di Turriano; ma poi ridotta in miglior forma, lasciato quel titolo, su chiamaza, e suttavia fi chiama con quello di S. Primiano. Questa Chiefa era la Parrochiale del Porto: Penso il Vescovo de Tedeschi far la traslazione del Corpo Santo in altro sito dell'istes-Sa Chiefa; ma non l'effettub, ne lui, ne qualch' altro suo succeffore con l'idea di vidurre prima a miglior stato la sua struttura : il che ft rese difficile attefa la Povertà dell'ifteffa, e del Popolo. Col tratto del tempo detta Chiefa si vidusse in flato peggiore, e minacciava rovina; e nella necessità di rifabbricarfi ; dell' anno 1591. fu posta mano all' opera ; ma non si profegui attefa la povettà fuddetta; perciò Monfig. Carlo Conti Vescovo d' Ancona, che fu poi Cardinale dell' anno 1595. nell' atto della Sagra Visica, trasferì quella Patrochia nella Chiefa semplice di Santa Maria della Misericordia, e la suddetta di S. Primiano concesse alli Padri Minimi di S. Francesco di Paola, in questa rimanendo il S. Corpo.

la Chiefa femplice di Santa Maria della Mifericordia, JusPatronatur del Pubblico Anconitano, e quella di S. Primiano fuddetta, o per dir meglio il fito', conceffe alli Padrit
Minimi di S. Francefco di Paola con-detto Sagro Corpo, e
con tutti li legati Plj, e foadi delli medefimi, rifervando
per il Patroco le Decime, e unendole quei beni ancora, ed
entrate che erano proprie della Chiefa di Santa Maria della Mifericordia, come fi legge nella deferizione, e registro
della fuddetta vista.

§. 20. Entrati in possesso li Padri suddetti di quella Chiesa nel modo riserito, e trasserita da quella la Parrochia, si diede con tutta premura mano alla nuova fabbrica; onde atterrata del tutto la vecchia, e formatasi col sito di quella una Piazza, si fabbricò da fondamenti la nuova, e con l'ajuto del nominaro Prelato, (a) con l'elemosine, che abbondanti furono fatte dalle Persone divote, li Padri medesimi proseguirono con tanto impegno la fabbrica già avanti intrapresa, che alla fine la ridustero a persezione del tutto nell'anno 1609, come si legge nella seguente Inscrizione in pietra scolpita suori describa porta maggiore della medesima, anzi sopra di quella: Questa dunque è la nominata Iscrizione.

Caroli de Comitibus S. R. E. Cardinalis Epifopi Anconicani magnificania, & liberalitate, atgue Piorum Elemofinis, Sancti Primiani Ecclesiam collaboraem Minimorum familia a fundamentis restituit, ceptum anno 1591. perfectum anmo 1609.

S. 21. Apertasi la nuova Chiesa, e benedetta dal detto Cardinal Vescovo, su stabilita la traslazione in essa del

Sagro Corpo.

A dare escuzione alla fatta determinazione su ordinato il giorno sette del Messe dell'anno medessimo, in cui la nominata Cassa con entrovi le Sagre Reliquie del Santo su con tutta solennità processionalmente portata per la Città; qual Processimo inta, su posta sotto l'Altar maggiore nella stessa con buchi, e aperture assa il fassa con buchi, e aperture assa l'arghe e grandi, acciò che si possano vedere, e venerare da Fedeli le Sagre Ossa

( a ) Entrati in possesso li detti Religiosi di quella Chiesa in quel cattivo stato, atterrata subito; secre in quel sito una Piazza, e ne fabricarono una nova da sondamenti, terminata, ed aperta l'anne 1609. in quella riposte, come tuttavia si continua a venerarle, e custodirle nella medessma. (a)

Avanti però di racchiuder tal Cassa vi su posta la seguente Iscrizione in carta pergamena, ed in caratteri Greci scritta; qual trasportata in lingua latina è la seguente.

Hic requiescii Corpus Sančli Primiani Epssopi & Martyvis natione Greci, translatum tempore Iliastrissimi , & Revrrendissimi D. D. Cavoli de Comitibus Tituli Sancti Clementis S. R. E. Presbyteri Cardinalis Epssopi Asconitani anno Demiri MDCVIIII. nonis Maii.

Segul dunque l'ultima traslazione suddetta li 7. di Maggio dell'anno 1609, al tempo di Papa Paolo V. e dell'Im-

peratore Ridolfo II.

§. 22. Quanto abbiamo qui rifetito intorno a questo Santo, si è ricavato da più Scrittori, qualche cosa da uno, e altro da altri con riconoscere il più vero con la concordanza de' tempi, ed altro: li Scrittori sono il seguenti.

Giuliano Saracini nelle notizie Istoriche d'Ancona pare. 2.

lib. 11. carte 411. e feg.

Abbate Ferdinando Ughelli tom. 1. Ital. Sacr. de Episc. Aucon.

Filippo Ferrari Catbal, SS. Ital. die 23. Feb. (b)

Bernardino Conte di Campello Istoria di Spoleti lib. 6.

fol. 176. alle lettere o o tom. 1.

Giacomo Filippo Leoncilli de Epif. Spolet. in S. Joannem. Istoria di Giorgio Tromba trasportata dall' Originale in lingua Greca, conservato nell' Archivio delle Reliquie della Cattedrale d'Ançona.

Bolland. Alla Santtosum tom. 3. 23. Febr. pag. 367.

Visita di Monsignor Carlo Conti Vescovo d'Ancona nell' anno 1595.

Iscrizioni già citate, & altre autorità, che si sono allegate nel dar le presenti notizie, e altri, che per brevità si trala-

(a) Fu fuccessivamente alli 7. di Maggio dell'issessiona fiatta la traisazione del Sagro Corpo, e dopo portato mella jua Cassa processionalmente per la Città, si collocaso siste o Attato Maggiore della stessa Chiefa, e fattavi aventi una servata dominata con buchi, e aperture assi larghe, e gravati, acciò si possimo della succio servata la comenza la Sagre Reliquie.

(b) Si notano li Scrittori, ed autorità, da quali si sono ri-

cavate le notizie suddette.

Ragionamento VIII.

222 tralasciano citati dalli nominati, a quali rimetto il Leggito-

re delle medesime.

· Se ne celebra in Ancona, e sua Diocesi ogn'anno la Festa, e Officio sotto il Rito doppio la seconda Domenica di Quadragelima.

## RAGIONAMENTO OTTAVO.

Notizie interno

## A S. BENVENUTO DELLI SCOTTIVOLI

Patrizio Anconitano Vescovo d'Osimo.

TEL prime libro de' Re parlando Iddie del Santo Re David, diffe, che aveva trovato un uomo fecondo il fuo cuore; e però lo aveva farto Capitano, e Re del Popolo suo. Queste parole dette di David, molto bene convengono al glorioso S. Benvenuto, il quale fu appunto secondo il cuore di Dio. (a) Per tale su riconosciuto dal Sommo Pontefice Urbano IV. mentre come Vicario di Gesù Cristo, si servi di quell'istesse parole nel Diploma di elezione del medefimo, in Capitano, e Pastore del Popolo Osimano; e che bene se le addattassero tali espressioni, il dimostrarono le rare prerogative delle quali era adornato, ed in modo particolare, per effer tanto umile di cuore; Perloche non potendosi esimere dall' accettare per ubbidienza il detto sublime ufficio, volle a seconda delli suoi umilissimi sentimenti ben prima far professione nell'Ordine de' Minori, obligandosi con voto all'osservanza di quell'Istituto con vestirne l'abito continuamente. Quindi fattoli perfetto seguace in tutto il tempo di sua vita dell' umilifimo Fondatore di quello S. Francesco d'Affisi, immitollo ancora nel motire ful pavimento della fua Cattedrale; nel modo che fece il detto Serafico Santo su quello di Santa Maria di Portiuncula; Anzi di più, dopo di effer paffato alla Gloria del Cielo, non permife, che avesse a celebrarsi il Divin Sagrificio sotto del luogo, in cui collocato giaceva il Sagro suo Corpo. Per

(a) S. Benvenuto fu uemo secondo il cuore di Dio per le fue rare prerogative, e specialmente per la sua grand' umilià." Per render meglio tutto ciò manifesto, a dar di lui quel-

le notizie, che posso, prontamente mi accingo .

S. 2. S. Benvenuto nacque in Ancona dall'antica, e nobile Famiglia delli Scottivoli di tal Città; fuo Padre fi chiamò Giovanni; ma della Madre non è noto il nome, e nemeno l'anno in cui Dio lo fece nafcere al Mondo: Si, fa però di cetto, che egli fu dalla natura dotato di ottime prerogative, e di un'indole a metaviglia ottima. (a)

Ebbero tutta la cura li suoi Genitori, egualmente pij, che nobili di allevarlo con sentimenti li più Cristiani: ma superando egli la espettazione comune, nell' età puerile se

vedere un' adulta pietà.

Giunto ad una difereta età fu applicato allo fludio delle lettere nella Patria, e poi mandato a Bologna, dove non meno nel profitto delle Scuole, che nelle virtà Criftiane non ebbe chi lo fuperaffe. (b) Applicatofi pofcia allo fludio dell'una, e l'altra legge Civile, e Canonica, riufcl mirabilmente, ed ottenne con fommo applauto la Laurea Dottorale in detta Città, in cui, non folo fu Condifecpolo; ma il più intrinfeco confidente di S. Silveftro (anzolini, che fir poi Fondatore della Congregazione de' Silveftini, e con tal accoppiamento diede a conoferere qual foffe il tenore della fua vita, mentre venne ad incontrate sì bene nell'inclinazione di un Compagno tanto Santo.

Terminati i suoi sudji si parti da Bologna per sar ritorno in Ancona, dove giunto, considerando esser già tempo di venire all'elezione del proprio stato; non mancò con servorose preghiere di chiedere a Dio il suo lume, e stabili di tutto a Dio consignarsi per sempre: Fisso in si stata determinazione, continuò ad un tal sine di raccomandarsi al Divino spirito, e dopo satte le più mature rissessioni, risolfe alla sine di appigliarsi per all'ora alla via Eccliassica, quantunque la sua inclinazione so portasse ad un più severo Instituto. (c)

S. 3.

(2) Nacque in Ancona, e fu allevato con ottima educa-

(b) Fu applicato alli fludj, ed in Bologna ottenne la Laurea Dottorale: Ebbe per Condiscepolo, e considente S. Silvestro Guzzolini, che su Fondatore della Congregazione de' Silvestrini.

( c ) Tornato in Ancona, venne all elezione del suo state con appigliarsi alla via Ecclesiastica.

S. z. Fermata in tal guisa l'elezione del suo stato prontamente in quello s'incammino, e ricevuti li primi Ordini a suo tempo venne al Sacerdozio promosso. (a)

Non abbiamo particolari rincontri de' di lui portamenti in sì alto grado; ma a chi farà riflessione alla sua Santità sì eminente; sarà cosa facile il congetturarlo: Certa però è la notizia, che l'essere delle sue rare prerogative affatto palese, su la vera cagione, che resosi vacante l'Arcidiaconato, prima dignità di quella Cattedrale, venisse a lui conferito, non oftanti le sue umilissime repugnanze. ( b ) E' cofa certa ancora, che in un tal flato altro pensier in lui non scorgevasi, ne altro affetto, che di unirsi perfettamente con Dio, e rendersi con quello una cosa istessa, ed a fine d'incorporarsi con esso nel Sagramento dell'Altare, e celebrava ogni di la Santa Messa con somma riverenza, e divozione indicibile, e con non minore affiduità, e compostezza, affistendo alli Divini Uffici era di non poca edificazione anche agli altri. Una sì fatta condotta lo rendeva riverito. ed amabile appresso tutti, in guisa tale, che, quantunque egli avesse di se stesso umilissimi sentimenti, dagli altri però veniva l'eminenza delle sue virtù pubblicata, e le sue rare prerogative vennero in tal forma anche appresso i lontani notissime, e secondo l'opportunità, che si diede, ne gianse ancora la fama all'orecchie del Vicario di Cristo Papa Alesfandro I V. (c) il quale concepì di lui tanta stima, che stimo di prevalersene nella congiuntura, che ora descrive-

6. 4. Mentre nel maggior suo vigore la persecuzione dell' Imperator Federico II. contro la Chiesa universale, e contro il Capo della medesima, Papa Gregorio IX. un tal turbine produsse molti ribelli alla Santa Sede Romana, e tra quelli gli Ofimani, li quali per aderire all' Imperatore, fi unirono nella facrilega lega. (d)

Nel tempo medefimo, in cui il Papa fu raguagliato della mancanza d'Osimo, venne anche informato, che tutto all' opposto si erano diportati li Recanatest, li quali avevano più

( a ) Fu ordingto Sacerdote.

( b ) Venne eletto Arcidiacono della fua Patria.

(c) Le sue rare qualità si resero note anche al Sommo Pontefice Ale Sandro IV.

(d) Gl' Osimani si collegarono con l'Imperadore Federico II. Persecutore della Chiesa, e di Papa Gregorio IX.

tosto eletto di soffrire da Federico indicibili danni, e pericoli della loro vita, che mancare in conto veruno di sede

alla Santa Sede . ( a )

A tali notizie dimò cosa conveniente il Poutesse di premiare con grata onorificenza il Castello di Recanati, dichiarandolo Città, ed esimendolo dalla Giurislizione del Vescovo di Umana, e ricompeniare lo stesso Vescovo on soggettarilo Simo, privandolo per tanta infedeltà della Cattedrale, e transferendola alla Chiesa di S. Flaviano di Recanati con tutte els sue ragioni, dignità, ed onori (b)

Fece il Papa una tale determinazione nell'anno 1240. onde per lettere in data undici giorni avanti le Calende di
Gennaro, e nell'anno XIV. del suo Pontificato ordinò a
Remerio già Vescovo d'Osmo di portarsi in detta Città di
Recanati, ed ivi esercitasse nel Clero, e Popolo di quella,
e della detta Diocesi tutta la cura più diligente in qualità

di suo Vescovo.

Stando le cose in questa positura passò all'altra vita Gregorio IX. e dopo lui Innoceazo IV. a cui succedette Alesfandro IV. li 21. Decembre 1254, il quale governò la Chiefa universale, anni sei, mesi cinque, e giorni quattro, cioè

fino a' 25. Maggio 1261. (c)

Quello Pontefice volendo provedere di Amministratore all' entrate, che spettavano alla Chiesa Osimana, intesa la Fama dell' ottime qualità, e somma integrità, che risplendevano in Benvenuto Arcidiacono d'Ancona; sissò in esso il pensero, e l'incaricò di una tal incombonza, che poi efercitò per più anni con somma lode, ed applauso.

§, 5. Segui trattanto la morte di Alessandro IV. li 29. di Agosto dell'anno 1261. e su creato Papa Urbano IV. a cui per le sue eccellenti virtà su Benvenuto considentissimo. (d)

P. Appres.
(a) Al contrario li Recanates per manseners fedeli alla

Chiefa, patirono indicibili travagli;

(b) A sali vistessi il Papa dichiaro Cistà il Castello di Recanati, esimendolo dalla Giuristicione del Vescovo d'Umana, a cui eta sogetto, e privò della Catedrale Osimo con soggessarlo al Vescovo d'Umana in luogo di Recanati.

(c) Trattanto passò all' altra Vita Gregorio IX. e dopo. lui Innocenzo IV. e su eletto Papa Alessandro IV. il quale deputò Amministratore de' beni della Chiesa Osimana Benvenuto.

(d) Mort Alessandro IV. e su creato Papa Urbano IV. a cui Benvenuto su considentissimo.

Appresso questo Postefice si diede l'incontro, che gli Osimani con la lore umite, prounta, e divota ubbidienza, e con molti grati ossequi purgatono la macchia dell'i sidevozione, e ribellione descritta vesto la Santa Sede; poscibper diffica delle ragioni, e de nonce della medefina, « per la libertà della Parita, combattendo fostennero gravi danni nella robba, e mente minori pericoli nelle Persone per parte delli Persettori della medefina Santa Sede ( ε)

Per lo contrario si diede altro incontro, che li Recanáresi datis al reprobo fenso, fenza far conto del dovoro rispetto, e timore verse Dio, e la mestrima Sede, per aderire a di lai nemici, si ribellazono dalla Santa Chiesa: Perlochè detto Pontefice, consideratili indegni della grazia faragis, come sopra, giudicò di privatil; come di fatto li privò della Cattodiale, e la restituta ggii Ofimani core quell'risfesi perogrative, ed onori, che prima averano, esimendoli affatto da ogni giuridizione del Vescovo, e Chiesa d'Umana.

In quella guila intutata fiscia le cole, mutò ancora il fentimento dell'Appofioliza Sede, la quale abbomiantemente compensò il danni; sel infamia del tempo paffato, con darfi sial detto Pontefice agli Ofimani per Velcovo il noltro San Benvennto, a favore del quale in data de 13. Marzo dell'anno 1264, foi fpedito il Diploma, di cui piace ad autenticare la qualità del medefimo regiltare qui alcune parole, che dimottrano il concetto che ne aveva un tanto Pontefice.

Dopo dunque aver egli detto delli Osimani, e Recanatesi, quanto di lopra io ho riferito coa l'istessissima e su parole;

intorno alla Persona di Benvenuto così soggiunge.

Caterum volentes regimen Ecclesia Austriama tali per Apolicam Providentiam committi Persona, qua tanto congruere oneti, & bonoti, disclium Filium Beruemaum Austrianum elettum, tunc Capellanum nostrum, & Archidiaconum Anconitanum, moribus, & viva conspicuom, historali sciencia preditum, in spiritualibus providum, & in temporabbus circumspidum, virum aitque secundum cor nostrum, ips Ecclesia Auminana

(a) Si diede l'incontro, abe gl'Ossamai con lore tonois portamenti ottennero del Papa il perdono, è il Recanaressi per il entratro di surirno con gl'inimiti della Chiefa; onde il Papa privò della Castefrale Recentri, e la restitutà ad Ossamo con teberato dalla gustrissira d'Umana, ce delessi ne Vescovo detta Città di Ossamo Bervaemeto, di cui free Elogi assa granai nel Diplema.

ximane de pradictorum Fratrum nostrorum confensu in Episco-

pum prafecimus, & Paftorem &c.

Lo stesso Pontefice ebbe in tanta considerazione il merito di Benvenuto, che dopo averlo, come fopra, al Vescovato promosfo, datasi la congiuntuta di esfer stato fatto dal Tatentino prigioniero il Rettore della Marca Vescovo di Verona; (a) lo elesse Rettore della medesima in luogo di quello. Il Compagnoni reg. Pic. p. 1. l. 3. n. 25. carte 32. nel ciò riferire si esprime in questa forma : Per l'Infortunio del Veronese tiensi, che Urbano gli sotrogasse Rettore della Marca Benvennto delli Scottivoli d'Ancona; Vescovo eletto di Osimo, il Santo, e sommamente a se caro.

S. 6. E però da sapers, che il nostro Santo fu dall'ubbidienza unicamente obligato ad accettare l'impiego di Vescovo, ed il Rettorato suddetto; e non avendo potuto 12 fua umilià riuscire col dichiarare ineguale del tutto a medefimi la sua sufficienza: seppe però trionfarvi con una in-

gegnosa invenzione nel modo seguente: ( b )

Avanti di accettare la dignità Vescovile volle sar prosesfione nell' Ordine de' Mineri, ed obligarli con Voto all'ofservanza dell' Inflituto, e postosi in oltre quell' Abito, all' ora di color bigio, continuò poscia a portarlo perpetuamente, non offanti li qualificati impieghi, che Egli fostenne con tanta lode; accoppiando sempre all'esercizio di quelli li sentimenti della più profonda umiltà. Fatino di ciò testimonianza tutti quelli, che di lui hanno scritto de' quali ne allegaremo le autorità nel fine di queste notizie; ma oltre quelli ferve di prova incontraftabile una di quelle Vesti da effo ufata, che si conserva tra le Sagre Reliquie della Chiefa Ofintiana:

S. 7. Per tredeci anni fantiffimamente governo quella Chiefa, (c) e quantunque fiamo intorno a lui privi affatto di particolari memorie; contuttociò, essendo stato dalla Santa Sede Romana dichiarato per Santo, non pub dubitarfi, che

( a ) Fu fatto poi Rettore della Marca:

( b ) Non potendosi esimere dall' Ubbidienza nell'acceptare li detti Ufficj , afficutoffi nell'efercizio dell' umilia, avendo voluto far prima d'accettarli, professione dell'Ordine de' Minoti; obligandosi con Voto all'osservanza di tale Istituto, o da vestirne l' Abito continuamente, come esequi.

( c ) Per 13. anni fantiffimamente governe quella Ghiefa,

ed efercito gl' altri impieghi.

fanta fia flata del medefimo la Vita regolata tra gli Efercizi di tutte le virtù in grado eroico, e fpogliata da tutte le passioni disordinate sottomesse alla ragione perfettamente.

Intorno poi all'impiego di Vescovo: chi vorrà negare, che non abbia adempiute tutte le parti di Santissimo, e vigilantissimo Passore verso quel Gregge, e quella Chiesa alla faa cura commessa.

Così ancora negli altri impieghi, è certissima la sua in-

tegrità, e Santità che vi ha esercirata.

§ 8. Sono molti quelli, che di lui hanno registrate le lodi; ma piaccia qui rifetrie il Breve Elogio di Gasparo Zachia Volaterano Vescovo d'Osimo, il quale nel Catalogo de' Vescovi di tal Città da lui fatto nell'anno 1460, dice di Benvenuto quelle parole: Hie givus, O mottuus mirace;

la fecit. (a)

Di avere egli in vita, & in morte operato miracoli, e con essi sidi rela più manifella la sua Satitid, lo conferna anche Luca Vadingo, il quale negli Annali, che ha raccol·ri de' Minori, dice di lui, che: Neque observammente sua Samelitatis specimen miraculis frequentibus comprobatum: E l' Uphelli Irak Saer. de Epss. Auxim. die 22. Martii parlando del medelimo attella, che: Tanna vivent, fer viginti propendum anuos vite Sanctimonia fulsit, ut multi in vita, que possi mortem miraculis claureis.

§, Oltre gli altri Santi ebbe Benvenuto particolar divozione a S. Palazia Vergine, e Martire, (b) il di cui Corpo fi conferva nella Cattedrale d'Ancona: Fa di ciò teflimonianza Giovanni Baldi Canonico Penitenziere della Catedrale Ofimana, il quale nel libro de' Martiri, e Vescovi di Osimo, rende passes, avere in di lei onore eretto in detta

Città un magnifico Tempio.

Fu astinentissimo nel mangiare, e bere, ed ordinariamente il suo vitto era pane, ed acqua, con alcuni legumi, & erbe cotte. Dormiva molto poco, perchè quasi tutta la notte vegliava nell'Orazione. ( e)

Portava grandissimo amore al Prossimo, e specialmente a'

( a ) Risplendette la sua Santità in Vita, e dopo Merie con Miracoli

(b) Fu divotissimo di Santa Palazia Protettrice d' Anco-, na, ed eresse un Tempio in di lei onore.

( c ) Fu aftinentissimo, e poco riposo dava al suo Corto, vegliando quasi tutta la notte in Orazione.

fioi Sudditi; ajutando ciafcuno, quanto poteva nelle fuè neceffità del corpo, e dell' Anima. Fu amantifimo della povertà, ed il provedimento de' beni, che fufficientemente aveva, diffribuiva in elemofina a Poveri, a quali aveva grandiffimo rifpetto figurandoff Gesh Criffo in ciafcuno della. Finalmente fenza pit oltre allungarmij in maggiori raconti delle fue virtuofe prerogative fu egli un perfetto immittatore della Vita di S. Francefco, di cui, come fi è detto, fi era prefiffo di offervarne l'autlero Intiruto, e quell'ifleffo conferma il citato Baldi (a')

§. 10. Avvicinoffi trattanto il tempo, in cui doveva pagare il commo debito alla natura colla morte; (§ 6) quefla prevedendo Benvenuto, come imminente, dificibul a Poveri il rimanente delle fue façoltà, dei ni luigoa patrot, e publico portatofi diede la Benedizione a tutte quanto il fuo Popolo. Quindi ammalatofi gravemente per imitare S. Francesco anche in morte come lo aveva in Vita, si fece portare in Chiefa, dove sopra la nuda terra fattosi collocare benedifie novamente, e fasciò fanti ricordi a tutti, è rià l'Orazioni, e Salmeggiamenti de Sacerdori la sua Santissima Anima-ficibat da legami della carne passo al Ciefò si 22. Marzo dell' anno 1276. al tempo di Papa Giovanni vigesimo, e dell' Imperatore Rodolfo.

Nel luogo iftesso ove mort, fabricarono gli Osimani al loro Santo Pastore onorevole Mausoleo appoggiato a due ordini di colonne, nella sommità del quale in una Cassa di marmo collocarono il Sagro Corpo, e vi fecero questa Inferizione: Sanssus Bervenutus de Scottivolie Ancontannis Epi-

scopus Auximanus.

S. 11. Degli Osimani, non folo; ma de' circonvicini Popoli fu grande il fentimento di divozione verso di questo P 3 Santo

( a ) Imito perfettamente nel suo tenere di vivere S. Fran-

cesco d'Assis.

(b) Prevedendo imminente il termine della fità Vita; difiribuì a Pevert ii vinamente delle fite facoltà, e portatofi i luogo aperto, e publico diede la Benediziene a tutto il fuo Pepolo: Quindi ammalanofi gravemente, si frece portare in Chiefa, dove fopra la nuda terra fattofi collocare, benedisso, e diede a tutti famti vicordi, e va le Orazioni, e Salmeggiamenti de Sacredotti, passo da Citolo li 22. Marzo 1276, e nel luego isfesso el Ossamai li eressero onorevole sepoleto con Isrizione. Santo, tanto in quella occasione, che ne' tempi avveni, re; e non mancò altresì la Divina Bontà d'illustrarne la wirth, e Santità con molti miracoli, e molto frequent; aper la qual causa il Vicario di Cristo Martino IV. (a) che cinque anni dopo il di lu passagoi alla Gloria del Cie-lo, su assunto al supremo Pontificato, cioè li 22. Febrajo 1281. e governo la Chiefa universale sino alli 29, Marzo 1285, nell' effer stato di tutto informato, slimò cosa doverno a, che sosse esposte o a publica venerazione sopra gli Altrari; Onde a tal sine lo ascrisse al numero de'Santi, come afferma il P. Arturo al giorne 22. di Marzo; mentre ancora, come alla sua morte, era Imperatore lo stesso Residente.

Seguita la di lui Canonizazione gli. Ofimani fotto l'Arca tra le Colonne vi fabricarono un Altare per celepharfii nefo il Santifimo Sagrificio della. Meffa; (6) ma ob cofa flupenda l' oh evidentifimo contralegno dell'umiltà, e riverenza del Santo verto il Sagratifimo Corpo di Gestì Cristone da fagrificarfi in quell'Altare! Fatto che fii l'Altare, il Santo cadavere lafciata l'Arca fuperiore fii prirovato nel pavimento di marmo tra le colonne. Gli Ofimani pieni d'elfafi in ciò che acçadde, pollolo nuovamente al fuo luggo di prima lo ritrovarono per la feconda volta fui l' pavimento medefimo. Ritornatono a collocarlo, come fi à detto, ed anche per la terza volta il rividero in terra. Tanto che ella fine

(a) Pochi anni dopo fu da Marsino IV. ascritto al nu-

(b) În fequela di che gl'Osimani eressero un Altare sotto l'Area sepolecrale in di lui onore, per celebrarvi il Divino Sagrissico; Ma; ob courtagno dell' supitia prosposissima del Samo! eserto l'Altare: Il Sagro Corpo Iasciata l'Area superiore; fu risrovaço sul pervimento di marmo appresso tal' Altare! Pieni di slapore gl'Osimani lo riposero sul luogo primiero, e lo risrovanto sul medessimo parvimento la seconda volta. Lo riposero servazano sul medessimo parvimento la seconda volta. Lo riposero servazano sul medessimo parvimento la seconda volta. Lo riposero servazano sul risesse con capirno, e le l'umile Serva del Signore non volvaza, che si fua Corpo fasse in sugo superiore all'Altare, dove aveva a celebrarsi la S. Masse; mai benti sotto quello; onde statuli altro Sepolero sotto l'isesse il primo in memoria d'un il satto prodegio. Ripado quivi sino all' anno 1500, in cui se si statta solome traslazione nella Colies infestore, in cui se si statta solome traslazione nella Colies infestore.

fine capitono, che non voleva l'amile Servo di Dio, che il fuo cadavere corructibile staffe in lungo superiore al vivo Corpo di Crifto; mà bensì fotto quello. Onde fabbricato altro Sepolero fotto lo flesso Altare, ivi posero il Sagro Depolito: lasciando in esfere il primo mausoleo per memoria, ed illustrazione dell'accaduto. Il citato Wadingo un fatto

si prodigiolo chiaramente racconta.

6. 12. Riposò in questo luogo il Santo Corpe sino all'anno 1590. nel quale Montignor Teodolio Fiorenzi Vescovo Ofimano con gran folennità ne fece la translazione al nuovo Sepolero da lui splendidamente preparato nella Chiesa inferiore, dal medelimo fabbricata per seppeline in essa li Prelati di quella Chiefa, e fece nel nuovo Sepoloro quest' Epitafio: Sancti Benyenue: Cerpus ex superiore Templo ad venerabiliorem Cultum Theodofius Florencius Episcopus Auximapus buc transferendum curavit anno Domini 1590. die 11.

mensis Julii Pontif. Sixti V.

S. 13. A motivo de' frequenti miracoli da Dio operati per suo amore, surono in suo omore sabbricati più Tempi, e Capelle, instituite Confraternite, ed edificato sotto il suo nome nu Ofpedale, ed in oltre un Monastero di Vergini. ( a ) Si celebra con folennità la sua Festa in Osimo, ed altri luoghi: nel Martirologio Romano fi celebra la di lui memoria, ed oltre gli atti, che in Olimo di lui si trovano manoscritti, ne hanno scritto la Vita Gaspano Volaterano Vescovo Osimano, Giovanni Baldi Canonico, e Penitenziere della Chiesa Cattedrale nel Libro de Martiri, e Vescovi di Ofimo, Pietro Rodolfi de' Santi dell' Ordine de' Minori, Filippo Ferrari nel Catalogo de' Santi d'Italia a' 22. Marzo; ed altri già citati, e da citarli.

. S. 14. E però de porsi in considerazione, la grande venerazione che anche ne' tempi suffeguenti s'accrebbe verso di quelto Santo a motivo de' molti miracoli, che egli operò : Perloche mi giova qui riferire quello afferifce il citato Baldi interno al Cardinale Lorenzo Cibo Nipote di Papa Innocenzo VIII. (b) il quale per male incurabile, difpe-

(a) In suo onore surono successivamente fabbricati più Tempi, e Capelle, istituite Confratornite : edificato un Ofpedale, ed un Moniflero di Vergini .

(b) Il Cardinale Cibo, avendo ottonnuta da lui miracolpsamente la guarigione da un male incurabile , ereffe in di lui onore un ricco Beneficio.

rato da Medici, raccomandatofi a lui, ricuperò dalla fua beneficenza pienamente la fanità corporale; onde in dimostrazione di gratitudine fondò il medelimo Porporato un ricco Beneficio in di lui onore, e fotto la fua invocazione, Sotto la di lui invocazione parimente l'Ospedale, come anparisce da due Brevi, uno di Callisto III. dell' anno 1555. a) in cui le chiama di S. Benvenuto, e l'altro d'Innocenzo VIII. in cui è intitolato de' Santi Benvenuto, e Leonardo; forse perchè in onore di questo, da quello fondato; E tal breve è in data del 1491. A quest'Ospedale è flata aggiunta una Confraternita fotto la medefima invocazione, e poi un Monastero di civili, e nobili Vergini Osimano sotto l'invocazione parimente di S. Benvenuto, e fotto la regola di S. Benedetto', come apparisce per Bolla di Gregorio XIII. in data de' 6. Novembre 1584. ed in tal occasione, dice il citato Baldi , gli Ofimani quella Chiefa , che già in onore di San Benvenuto avevano prima eretta, all'ora rifarci-

§ 15. Appariene ancora all'onore di quefto Santo il rierire ciò, che attefta il nominato Baldi: D'avere Eugenio IV. in data dell'anno 1432. concesse Indulgenze a chi vifitetà il Sepolero del medesimo; e d'avere Papa Innocenti VIII. in data di Febrajo ra\$8. concesse motte altre Indulgenze a chi darà mano a rifarere la Chiefa dove riposano di S. Benventto, e di altri Santi il Sagri Coppi. (b)

- Vi è inoltre in Ofimo, al tiferire di Girolamo Ditajuto, altra Confraternita fotto l'Invocazione de Santi Benvenu-

to, e Rocco. (c)

Ad onore ancora del medefimo Santo piace riferire con l'autorità del faddetto, che in Monte Fano Castello della Diocesi d'Osimo, (d) vi è l'Ospedale con Chiefa, e Confaternita sotto la protezione di S. Benvenuto, di cui qualche Reliquia si venera in Mogliano della Diocesi di Fermo, come affersice il più volte citato Baldi.

: Finalmente è bene di notarfi; che non folo in Ofimo, e tutta la fua Diocesi si celebra la sua Festa con Officio doppio

(a) Indicazione di Brevi , e Bolle de Sommi Pontefici intorno all Ofpedale , e Monistero suddetti .

(b) Indulgenze concesse a chi visiterà il suo Sepolero, e da-

(c) In Osimo vi è altra Confraternita in suo onore. (d) Altra con Ospidale, e Chiesa in Monte Fano. pio, e con l'Ottava, ma anche in Ancona si festeggia con

Officio di rito doppio li 22. Marzo. ( a )

§. 16. Ora veniamo alle autorità dalle quali abbiamo ricavato le notizie intorno a questo Santo, e sono, oltre le già allegate, le feguenti. (b)

Acta Sanctor. Martii Joan. Bollan. tom. 3. die 22. Mart.

pag. 393.

Littere Gregorii IX. fub dat. 11. Kal. Januar. ann. 1240. Urbani IV. apud Urbem Veterem 3. Idus Mart. 1264.

Lucas Vvadingus annal, Min. ad ann. 1276. 6 ann. 1267.

tom. 2. S. 19.

Joannes Baldus Canonicus Penitentiavius Ecclefie Cathedralis Auximi Lib. de Martyribus, & Epifc. Auxim.

Petrus Rodulphus de Sanctis Viris Ord. Min.

Philippus Ferrarius in Catal. SS. Ital. ad 22. Martii. Catal. Epife. Auxim. Gasp. This Volaterani Epife. Auxim. Collect. ann. 1460.

Arbor Religionis Minorum in Piceno degemium descripta a P. Petro Calcagno Æsino.

Bulla Innocentii VIII. ann. 1488, 7. Kal. Martii.

Regia Picena di Matteo Compagnoni par. 1. lib. 3: c. 132.
Abate Ferdinando Ughelli Ital. Sac. de Epifc. Auxim.

10m. 2. in Append. fol. 1013.

Guiliano Saracini Canonico Decano della Cattedrale d'Arreona nelle notizie Istoriche d'Ancona par. 3. ear. 501. e 502. Istoria d'Ancona di Lando Ferretti Lib. 3. ed altri ec. con il Cardinal: Baronio nelle annotazioni al Martirologio Romano, in cui fotto li 22. Marzo si sa memoria di que si Santo.

RA-

Table a committee to any street

<sup>(</sup>a) Se ne celebra in Osimo, e sua Diocesi la Festa con Ossicio doppio con l'Ottava, ed in Ancona con Ossicio doppio (b) Autorità, che comprovano il rappresentato in questo Ragionamento.

# RAGIONAMENTO NONO.

#### Notizie intorno

## A S. COSTANZO ANCONITANO,

Mansionario della Chiesa di S. Stefano già Cattedrale and della Città d' Ancona.

S. I. An Cofforzo Glotia de' Sacerdoti, e onore della fun Patria, nacque in Ancona; ma non fia di che anno, nè quali fofero il fuoi Genitori. (a) Il Saraceni, ed il Ferretti, che poi citaremo, dicono ch' egli viveffe circa gl'anni di Crito 590. Prendoso però grand' abbaglio; poichè effendo lui flato Manfionatio della Chiefa di S. Stefano, all'ora Cattedrale: ed effendo la fiefa fiata demolita da Goti l'anno 330. come fi è detto abe trattare di S. Ciriaco, ne viene in confeguenza, che lui foffe prima di tale demolizione, e percrò avanti l'anno 539. Non possono della critorio negare questa verità; mentre confessiona da distrazzione di quella in detto anno, ed afferziscono, che a tal morivo seguifie la translazione del Corpo di S. Ciriaco da esta all'altra di S. Lorenzo, dichiarata Cattedrale in detto accasone

S. Gregorio Magno Papa primo di quello neme, creato Panno 590, viene a dire quell'iffello, con afferire, che incliempo paffaro, fin Manfionario di quella Chiefas ciò dice il S. Pontefice nel Lib. 1. de' fuoi Dialoghi, che fa con Pierro Diacono, dove anche afferma averne avuta informazione da un Santo Vefovo, che in abito di Monaco dimorò per molti anni in Ancona, e averlo intefo anche da altri dell'iffed a Cirtà di età molto avanzata; onde fempre più fi rende manifello, che molto prima dell'anno 530, fu,il detto Santo.

manifesto, che molto prima dell'anno 539, su il detto Santo. Qual' educazione egli avesse nella sua fanciullezza, il dimostrano chiaramente le sue eroiche virtu molto ben note

pel rimanente della sua Santissima Vita. (b)

(a) S. Costanzo nacque in Ancona, avanti che la Chiesa di S. Stefano venisse demolita; qual demolizione accadde circa s'anno 539.

(b) En ostimamente educato: appigliatos alla Via Eseles Siastica su promosso al Sacerdorio, a fassa Mansionario della

Chiefa di S. Stefano, allera Cattedrale.

Giunto ad una difereta età , non vi è alcun dubbio , che fosse applicato alli studi, dopo li quali venisse , col Divia lume, all'elezione del suo stato nella via Ecclessafica, alla quale appigliatos, venisse a suo tempo al Sacerdozio proposso, e successivamente all'ufficio di Mansionario nella Cattedrale fuddetta.

§. 2. Qual fols un tal' ufficio, quì è bene risterere, che nop era altrimenti, come hanno crednto, e credono alcuni, la sesso, che quello di Canonico sopranumerario; (a) poichè in quel tempo non erano stati eretti li Canonicati sopranumerari, li quali non sono, che quattro, e di essi due più antichi vennero eretti da Monsgnor Baldavinetto de Baldavinetti, che su Vescovo d'Anona dell' anno 1748. come asserma il Saracini per. 4. c. 539. essi altri due più mpoterni da D. Gio: Battista Leoni, come incissi in pere si mossi despo vascovo. Baldavinetto non vi erano, e per confegueraz s. Costanzo non y si di quelli.

Nè giova a softenere il contrario qualche pirtura, che si ritroi rappresentante questo Santo con cotta, e dalmuzia; mentre tali pirture, che rispetto a un Santo sì antico sono assolutamente moderne, non hanno vigore per far divenire S. Conslargo quello, che non è stato, e che esser non poteva. Questa è la verità; che da Pittori è stato il Santo rappresentato in questi abito per la detta falso opinione, a seconda; della quale li più vicini a' tempi nestri Canonici fopramuerari, si sono modetti a farne la sesta quasi sossi

flato uno di loro .

Ma già mi fento richiedere: Se tal Santo non fu Canonico fopranumerario, come molti credono; che fignificato dunque averà il titolo a lui dato comunemente, e dall'iffefo S. Gregorio, di Mansionario della Chiefa Cartedrale?

A questa interrogazione risponda Lando Ferretti, il quale nell'Istoria d'Ancona al Lib. 3, nel trattare di questo Santo, disce: Che era Manssonario, o sia Sagrestano della Chisa di S. Sresano; ed in satti il titolo di Manssonario col significato della parola porta permanenza continua, e però di concorda meglio con l'ufficio di Sagrestano 3 e la lodata vi-

(a) Il fuddetto ufficio di Manfionario non era altrimenti la fiesso, che Canonica lopranamerario, non essentia in quel tempa Canonicati sopranumerari in quella Chiesa; ma era benti il medessimo, beo Sagressamo. gilanza intorno alle lampade riferita da San Gregorio meglio fi addatta col carattere di Sagrestano, che con quello di Canonico.

§ 3. Passando ora alle virtuose qualità della sua Santissima Vita, è cosa cetta, che siccome col cuore altro non cercava, che Dio, nè per altri operava, se non per Dio: così quantomai negar poteva alla propria sensialità, tutto negava, (a) le azioni, le parole, i movimenti, parea, che sossimo di armonia; vedendosi egli operare con un istesso sensialità, con uno spirito sempre tranquillo, con un corpo tutto composto.

Fu indicibile il poco, o nessun conto, ch'egli sece in sua vita di qualunque cosa di mondo, ed il totale distacco, che na aveva, tenendo continuamente impiegate tutte de potenze della sua anima, tutti il sentimenti alle sole cose del Cielo. Ci conferma tuttociò il citato San Gregorio, quelle parole di lui dicendo, che: fundicue verrena despisione, toto annixa menit ad sola Celessia flagradar: Fosse oronzo, sole disprezanto, sempre era o stello munissimi di cuore.

S.i.d. Dava mano alli suoi unili sentimenti, ed al piaceec, che ritraca perciò da' disprezzi, l'esser esse di una statura affai piccola, e di una forma gracile, e d'sprezzata:
tanto che appresso se Persone meno considerate, di mente
curta, e che dall' apparenza del corpo misurano il meriti
delle Persone, soggiaceva ben spesso alle derissoni, e a mali trattamenti, di che sommanne godeva l'unile succuere, come si rileva dal seguente raccono. (6 9 mentero.

La fama della di lui Santità si era per tutte le parti-anche lontane divulgata in maniera, che molti di diverse Provincie bramavano con molti ansietà di vederlo: (c) Fra

(a) Sue rare prerogative: virtuofe azioni: distacto totale da egni cosa di mondo, e sua perfetta unione con Dio, e prosonda umiltà.

(b) Dava mano alli suoi umilissimi sentimenti, ed al piacere, che ricavava nel vedersi disprezzato. l'esser egli d'una statura assai picciola, e d'aspetto assai gracile, e disprezzato.

(c) La fama della di lui Santità divolgatafi da perintto, molti da Paess anche lontani venivano per vederlo, e tra gli altri uno di mente curra, il quale vedutolo di quell'aspetto aggiussando le lampade, si penti del viaggio che aveva fatto, e lo disprezzò; delchè il Santo su molto contento, ed absyracciato il suo derisore, lo vingrazzò di querlo coi conosciuto.

gli altri vi su una Persona assa rozza, che a tal fine venne apposta da Paese lontano; si diede il caso, che nell'ora
medesima, in cui egli giùnse alla Chiesa di San Stefano, e
domando di lui: ¡I Santo si ritrovava su lui gradini di legno
aggiustando le lampade: quelli, che surono ricercati, glielo mostrarono; ma esso non credette alla prima, che quegli
fosse, perchè lo vedewa sì piccolo, e disprezzato; non potendo, la sua corta mente persuadersi, che sosse si suo
i suo occio chi per sama aveva lui concepito assa grande.

Ma afficurato poi da tutti di esere veramente quello, che egli cercava: sì penti: grandemeute di aver fatto un sì gran lungo viaggio: cominciò a disprezzarlo, e deriderio dicendo: lo l'bb creduto un grand' uomo; ma quessi nieme hà dess' uomo; Senti l'uomo di Dio il disprezzo; e incontinenti, lafeiate le lampadi, che aggiustava, seese, ed abbracciato il suo derisore con grande amore lo strinse a se, e baciollo, grandemente ringraziandolo, che avesse così bene saputo co-

noscerlo.

Il dispregie pub dirsi pierra del paragone in un uomo ; poiche, siccome con tal pierra si conosce l'oro perfetto, così in quello si distingue, se uno sia, o non sia perfettamente umile; poiche nel modo, con cui li superbi godono degi\u00e3\u00f3\u00e3n, ngll'issels gl' umili del proprio disprezzo; poiche siccome veramente visi si reputano, sono contenti, che il loro sentimento sia profeguito dalla cognizione degl' altri-

Queflo certamente è il contrasegno più certo della vera umiltà, ma imquelli, che sebbene dicono, non dispiacerli, ciò non si accompagna da' sentimenti, del loro cuore; e talvolta così si esprimono, periche non possono rintuzzati, in questi tali non vi-è umità vera, quale si riconobbe nel so-

stro umilissimo S. Costanzo.

§ 5. Quella perfezione, che su in lui della bella virtù dell' unità, pottessimo con tutto sondamento rimostrata in nutte le altre virtù; (a) ma per non oltrapassare la brevità, che ci samo presissi, dimemo soio, che in tutte arrivò questo Santo al supremo grado con un cuore libero da tutte. le passioni disordinate, delle quali giunse a trionfare perfettamente con la gagliarda resistenza da lui sempre fatta nel continuato efercizio delle stesse virtà.

S. 6. Siccome poi la Santità di coloro, che per le loro virtuole azioni fono già in Cielo, d'ordinatio fi vuole da

(a) Possedette ancora tutte le altre virtà in supremo grade.

Dio con molte, e differenti testimonianze antenticata qui su la terra; così il testimonio più frequente, su cui s' appoggia la Chiesa per accertarsi della Santità, sono i miracoli, quali possono chiamarsi certi, come figilli, con che elleriormente si marcano li giusti da Dio, assunche si riconofeano per sitoi amici.

Di qui passando a parlare del nostro Santo, diciamo, che fono molte le tessimonianze di averlo onorato il Signore con

questo bel contrasegno di Santità : (4)

Bastèrebbe per prova sufficiente la sola autorità della Chiefa maestra installibile della verità, la quale nel Martisologio Romano nel giorno 23, di Settembre di lui così dice: Ancone S. Gonslantii Eccloste Manssonnii, miraculorum gratia con spisni:

Il P. Nadasi nel suo anno celeste lo chiama grande nell'

umiltà, e ne' miracoli.

Tutti li Scrittori, che di lui trattano, dicono lo stesso. Noi per non allontanarci dalla brevità, saremo contenti

del folo feguente racconto fu l'autorità del più volte nominato S. Gregorio nel luogo citato.

Mancò l'oglio nella nominata Chiefa di S. Stefano; (b) il predetto Santo non avendone; e mon fapendo; come fare per prontamentre accendere le lampade; l'empli tutte d'acqua, e conforme all'uso vi-pose in mezzo il bombace; vi accostò il fuoco, e l'accese tutte, le quali arfero con quell'acqua, miente mento, che fose oglio.

La sola ristessione a si gran predigio sarebbe bassante a riconoscere la sublimità del miestro di questo Santo, che spinto dalla necessità arrivò a mutate la natura degl'ele-

menti .

§.7. Pare, che il fin qui detto fia sufficiente a congetturare quale alla per fine farà stato il tertmine della sua vita mortale; onde credo; che possa concludersi con l'istesse parole di Monsignor Galessia Ancontano; il quale nel suo Mártirologio sotto il 23. di Settembre dice di lui: 50e forrejare le cose di gnesso Mondo, riposandosi stato nella contemplazione di Diu, ripieno di Santità; e fattosi sammanente celebre con molti miraccii, passa de terrai premi del Paradis, passa contemplazione di propie di propie detrai premi del Paradis, passa con la contemplazione di propie di propie della contemplazione di propie di propie della contemplazione di propie della propie della propie della propie della propie della contemplazione di propie della superiori della superiori della superiori della superiori della contemplazione di propie della superiori dell

Non è noto l'anno in cui mort, nè l'età, in cui allora

(a) Fu da Die illustrato cel dono de' miracoli.

(b) Mancatogli l'oglio per le lampade, l'empi d'acqua, ed accostaroui il fineco, arsero, come oglio.

trovossi; diremo però con le parole di Filippo Ferrari, che morì pieno di meriti, e di giorni li 23, di Settembre, (a) nel qual giorno si celebra, e in Ancona, e in Venezia la sua Festa, Messa, ed Ossicio sotto il rito di doppio.

§. 8. Circa il fuo Santo Corpo, non è da porti alcun dabbio, che venifie collocato nella Chiefa di S. Stefano, in cui era Manfionario, dalla quale nel modo, che fu trasferito quello di S. Ciriaco l'anno 339. fu anche di queflo di San Costanzo fatta la translazione alla Chiefa di S. Lorenzo, ora fotto il titolo di San Ciriaco, nel di cui infigne Reli-

quiario fono anche dell' offa del medefimo. ( b)

S. 9. Detto Santo Corpo per altro si trova piesentemente in Venezia nella Chiesa di S. Basilio riverentemente confervato, come riferisce il citato Ferrari, che di lui parlando dice: Cujus Corpus post aliquos annos, Venetias translatum in Ecclesa S. Basilio condium est a. Alus Julii, (e. 9 % oltre lui conferma il P. Noè di S. Francesco nel viaggio da Venezia al S. Sepolero, dove discorrendo delle Sante Reliquie, che in Venezia si venezano, dice: Nulla Chiesa di S. Basilio riposa il corpo ai Cossanzo Confessor. Confessor delle Sante su sun la Anosta a Venezia, ed è in una Cassa suoi est Cors. Ed il Biondo favellando della Chiesa di S. Basilio dice: la Chiesa de antica, e per diste Santi, Cossanzio Anomissano, è Pietro Acosanzio Veneziano samosa.

Quanto poi è manifello, che il medefino Santo Corph fie fiato trasserito a Venezia, tanto è lontano da ogni notizia il tempo in cui su trasslato, la causa i ed il modo di tinta tale translazione. Truti li Scrittori, e eixati, e da citarse la rapprefentano a Venezia dalla Cirtà d'Ancona portato. Ma del tempo, causa, e modo nessumo parla. Il solo Saracini nelle sue notizie shoriche d'Aucona para. 3. a ente 491: la racconta con le seguenti patole: P Anica radizione de voscolo Compatricati disconiami riferita si e, ebe alume Calvre Veneziane i barcando cette signer di piera significanti il dodecimos dell'e anne, comorrendo il Popolo Antoniano a vedette,

(a) Mort piene di meriti, e di giorni, li 23, di Settembre.
(b) Il fao Corpe fu fespolitici in San Strfano, di dove fu
trasferito alla Chiefa di S. Lorenzo, ora fotto il titolo di San
Ciriaco, net di cui infigne Reliquiario fi conferiono delle di

lui Sagre Offa.

(c) Fu anni dopo il Sagre Cerpe vraeseriso a Venezia, e collocato nella Chiesa di S. Basilio in una Cassa suori del Cero. Ragionamento IX.

240 levorono li Veneziani il Corpo di detto San Costanzo, di do-

ve era.( a ) S. 10. Venendo ora alle autorità, su le quali ci siamo fondati in riferire quanto abbiamo fatto di questo Santo, seno (b)

Lando Ferretti Istoria d'Ancona Lib. 3.

San Gregorio Magno Papa I. Lib. 1. de' suoi Dialoghi cap. 6.

Marco Antonio Sabellico nel Lib. 1. del fito di Venezia.

regione prima detta Osso duro. Li citati, Biondi, e P. Noè Francescano.

Il Martirologio Romano fotto li 22. Settembre.

Il P. Nadasi nell' anno Celeste in detto mese.

Pietro Galesino nel suo Martirologio nel giorno istesso. Filippo Ferrari Catal. SS. Ital. 23. Sept. de S. Conftan. Mansion. Eccles. Ancon.

Giuliano Saracini, notizie Istor. d'Ancona par. 3. carre 491.

e 492, ed altri . A queste autorità può aggiungersi quella dell' Eccellentisfimo Sig. Flaminio Cornaro Senator Veneto nel suo Libro intitolato; Venesa Ecclesia illustrata impresso in Venezia appresso Gio: Battista Pasquali nell' anno 1749. diviso in Decade, dove nella Decade prima trattando della Chiesa Parrochiale di S. Basilio Vescovo Confessore a carte 94. dice di tal Chiesa, che: In primis ( ut ait Sabellicus ) illustris est duobus calitibus Constantio Anconitano, & Perso Acotantio Vemeto, quorum sociata corpora ad Crucifixi Domini aram frequenti Populorum veneratione coluntur.

Constantius Anconitanus, de quo Mart. Rom. ad diem 23. Septembris, & fusius S. Gregorius Papa Lib. 1. Dialogorum aliique Hagyographi , post vitam fanctissime exactam . Ancone defunctus in D. Cyriaci Templo bonorifice fuit tumulatus, donec disponente Domino Venetias deductus fuit . Porro ejus ex Ancona ad Urbem Venetam translatio, que ab omnibus Venetis zum Historiis, zum Chronicis alto silentio premitur, ex concordi Anconitana, & Veneta Ecclesiarum traditione firmatur, eamque late enarravit Julianus Saracenus Nobilis Anconitanus in Juo Libre, quem inscripsie: Notizie Istoriche della Città d'An-

(a) Racconto interno a tal tralaszione, che ne fa il Saracini .

(b) Autorità, che comprevano il riferito intorno a questo Santo .

cona, Rome typis edito expensis Nicolai Angeli Tinari anno 1675. parte enim tertia ejusalem Libri, ubi de Viris Illustribus ejusdem Civitatis agit, translationem Divi Constantii per quofdam Viros triremium Venetarum peractam fuiffe refert . Hi ad portum Anconitanum appuls , quadam marmorea simulacra singulos anni menses significantia deduxerunt, quibus facies Templi D. Cyriaca dicati exornaretur , quaque battenus supra majorem januam ipfius Bafilice vifuntur; cumque ob rei novitatem Anconitanus Populus ad ea visenda frequentior accurreret , nacti occasionem Veneti Naute Ecclesiam intrantes vacuam , inconsiderate devotionis impulsu, Sacras Constantii exuvias clam abstulerunt, & Venetias ad D. Bafilii ades, cujus fortaffe confinium excolebant, transulerunt, Quo autem tempore Sacra lipfana advenerint , incompertum , dies tantummodo granstationis ex Petro Callotio Ord. Pradicatorum in vitis MS. S. S. par. 13. pag. 165. innotescit, ex quo pariter transcripsit Perrus de Natalibus Lib. 8. cap. 111. qui idcirco cenfentientes, eam ad IV. Id. Julii reponunt ..

## RAGIONAMENTO DECIMO.

Notizie intorno

## AL B. GABRIELE FERRETTI

Patrizio Anconitano dell'Ordine de' Minori Ofervanti
i di S. Francesco.

Entre prefiedeva nella S. Romana Chiefa Urbano VI. nell'Impero occidentale Vencestao, nell'Orientale Emanuele, e reggeva la Chiefa d'Ancona Fr. Bartolomeo Ullario dell'Ordine de' Minori Copventuali circa l'anno 1286, dalla nobilisima Famiglia de' Conti Ferretti Auconitana nacque il nostro Beato, e li fu polto nome Gabriele primo di questo nome in tal Famiglia. (a.)

Lando Ferretti nell'Istoria d'Ancona al Lib o dice: che il di lui Padre chiamavan Angelo I. con un nome nella medesima Famiglia; ma nel Compendio della Vita di quefo O

( a ) Nacque circa l' anno 1385, dalla Famiglià de' Conti-Ferretti in Ancona.

fo Beato, frampato in Roma, e riftampato in Ancona nell' anno 1754. veniamo afficurati effer frato Liverotto il fuo Padre, e la sua Madre Aloisia della Famiglia Saccherri

egualmente nobile. ( s )

Sin da più tepori anni a null'altro mostrossi inclinate, se non che alla pietà, e divozione: li fuoi divertimenti in quell'età non farono, che cofe rimoffranti l'inclinazione del luo interno, mentre non si compiace va, che di orazione, e ritiro : tutto dedito alla mortificazione, e diffaccato dalle vanità del secolo con fomma fortezza le tenne sempre da se lontane. (6)

Peryenuto ad una discreta età nell'illibatezza del suo costume si esibì a Dio di servirle in qualunque stato il più austero, ed il Signore, che dotato l'aveva di una disposiziome così Santa, ebba piacere di secondarla invitandolo internamente al religioso Instituto de' Minori Osservanti. (c)

S. g. All'interna Divina chiamata pronto Gabriele ne rele consapevoli i di lui Genitoria li quali, siccome altro difegno facevano della sua nobile indole, e raro talento, cosi fortemente si apposero alla manifestata disposizione. (.d.)

Nell' inforta difficoltà non a smarri punto in fui la fiducia: mentre da Dio riconoscendo la sua vocazione, credette, che l'averebbe ancora garantita ! si accinse perciò all' orazione, e non restarono vane le sue speranze, mentre in breve trinscieli orienere dalli Genitori la permiffione, e dalli Superiori dell' Ordine furono ancora esaudite le servorose fue inflanse col westirlo dell'Abito a dell'albito.

Allora nel vedersi annumerato tra la religiosa Famiglia, fu sì grande l'interno giubilo del suo cuore, che maggiore Gno a quel sempo non aveva gistramai provatora P 1 S. g. Pofso, il Noviziato mell Defervanza più glataldi tutte le Regolea e in una ammiralil e efemplarità : Rafall per tan-10 a Ini impre Dit grata la mornificazione nel sotale annishi amento del fue amor proprio ; altro più non bramata, fe non con la folenne professione: impessibilitaris del sutto

(a) Vi è chi lo dice figlio di Angelo, ma da ulori di Li-

perotto Forretti, v di Aleifia Sacebreti.

(b) Imalinazioni del medeficho fino da primi anni . ( c ) Arrivato ad una diferen red fu da Dio chiamato atta: Religione .

( d ) Opposizione, che obbe well' elezione d'un tal stato; ma finalmente riescigli vestirne l'Abito.

il ritorno al secolo. (a) Non mancarono di consolarlo nela le sue premure li Superiori; onde terminato il Noviziato, l'ammisero prontamente a professare co' voti.

S. 4. Vedendo in tal guifa afficurato il fuo flato, riconobbe suo impegno d'unirsi sempre più a Dio, e su sì attento nella rigorofa offervanza dell' Inflituto , che non pote

mai notarfeli una minima trafgreffione. ( 6 )

Contemporaneamente applicoisi agli studi per rendersi sempre più atto a qualunque impiego li venifie prescritto dalla Religiofa ubbidienza. ( c ) Con l'apertura della fua mentei, e più con l'affiftenza Divina in brevissimo tempo si approfitto di tal forte, che promosso al Sacerdozio venne ben tofto applicato all'efercizio del Confessionario, e predicazione Evangelica; e in questi impieghi riusci sì profittevole a' Proffimi, che rendeva stupore, e veniva dalle Città, e luoghi della Marca universalmente desiderato, e richiefto. (d)

S. s. Il vantaggio , che arrecava alle Anime negl' uffici suddetti, non rello punto minorato dalle indispensabili applicazioni di Guardiano in Ancona, o di Vicario Provinciale nella Marca adolfategli dall' ubbidienza: ( e ) Mentre che a tutto ben suppliva il suo spirito ; accomododando il fervoe, e tenore della fua vita, non meno che la regolare of-

fervanga con una prudenza molto particulare, onde, olire il merito che fi fece nell'abbidire accettandoli ; seppe molto bene promovere il profitto maggiore per agni conto ne' Sudditt . con avanuat fempre più le medefimo alla perfezione Evangelica: ( f ) Tanto che mulla più pote bramare il fuo Santo Prelato & Giacomo della Marca; che al nominato Guardianato if promoffe Difereto , prudente, giulto, piacevole, e tanto elemplare, che fenza parlare induceva gli

"( an) Sua ammitabile offervanca nel Noviziato; c Profefhome wella Religione; " . intent

(.b ) Fu si sigorofo nell'offervanza Religiofe, che non pote mai notarfeli altuna trafgreffione. - ( c ) Sua applicazione allo findio, e profitto:

( d ) Vien promosso al Sacetdozio: Applicato al Confessio-

nario, e Predicazione riefre d'univerfale vantaggio.

( e ) Fu da San Giacomo della Marca fatto Guardiano del Convento d' Ancona , fu poi Vicario Provinciale nella Marca, ed a tali Ufici venni obbligate dall Ubbidienza.

( f ) Sua gran viuscita in tutei ge impieghi con profitto spivituale non meno ne' Sudditi, che di fe medesimo.

mancava bensì frequentemente l'occorrente a le stesso; ma

altri a quanto era mai più proficuo. Fu così provido che

non mai agli altri.

6. 6. La fiducia ch' Egli ebbe nella Divina providenza fu così grande, che non solo nel mantimento de' Religiosi riuscì nel-la qualità di Guardiano, ma conoscendo il bisogno d'ampliare la Chiefa, e Convento, con l'istessa considenza in Dio fi accinfe all' opera nell' anno 1425. ( a ) ed aggiunfe all' antica una nuova Chiesa con sare aggiunta alla vecchia nella parte, che guardava il Cassero in forma più bassa, ed è appunto quella medesima, che esiste presentemente dall' Altare maggiore fino alla Porta, essendosi la vecchia ridotta, parte ad uso del Coro, e parte della Sagrestia. Ampliò il Dormitorio, e fece cingere di mura buona parte dell'Orto del Convento; mentre da S. Francesco, che ne su il Fondatore, era stata tenuta l'una, e l'altro assai piccioli. Col tempo poi il P. Bernardino di Ancona dell'istessa Famiglia Ferretti, Nipote del nostro Beato, e dell'Ordine istesso de' Minori Offervanti perfeziono dette fabriche, e fece inoltre la porta maggiore della medefima puova Chiefa di marmi, con l'arma de' Ferretti ne' Capitelli del suo architrave.

S. 7. L'animo fignorile, e nobile di Gabriele non potè non riflettere alla generola liberalità, con cui seco lui si diportarono gl' Anconitani fuoi Concittadini nella congiuntura di Fabbriche sì dispendiose : ( . 6 .) Perloche si eccitarono in lui sentimenti della più grata corrispondenza; onde , okre le continue Orazioni, che per essi faceva, ordinò di praticarfi lo stesso da tutti gli altri suoi Religiosi.

Non contento di quelto fece le maggiori rimostranze del-

la sua gratitudine, e carità con impiegarsi tutto per tutti :

( a ) Sua fiducia nella Divina providenza, alla quale appoggiato, riusci non solo nel mantenimento de' Religiosi sudditi, ma aggiunse alla vecchia una nova Chiesa; ampliò il Dormitorio, e cinfe di mura buona parte dell' Orto del Convento d' Ancona: stato il tutto dal Santo Fondatore Francesco lasciato in forma affai piccola.

(b) Sua gratitudine quanto si dimostro verso gl' Anconitani, che contribuirone a fabbriche sì difpendiose; ande, e con l'Orazioni , Configli, e continui efercizi della carità, di cui era ripieno, s'impiegava per quelli, ed in particolare nelle loro informità: Il che maggiormente fe riconoscere in congiuntura d'una gran Peftilenza.

Fostero le persone per qualunque occasione travagliaie feceva causa propria, e praticava le più possibili diligenze per solitevarle, e consolarle. Dove poteva giovare con suoi Configli, con quei lumi, che da Dio riceveva, li somministrava molto opportuni: Verso gli amini efarcerbati non tralaficiava le sue pressure con dare tutta la mano alle reciproche soddistazioni, e sodo riconciliazioni.

L'efficace suo zelo in procurare di ciascun la salvezza, sece con gl' Infermi il maggiore suo spico, non solo nelle
frequenti sue visite, ma con ottenere loro da Dio ben speffo il rătorno alla primiera salure, e quel che è più, quando gli viconosceva profsimi al passo formidabile sell' altra vita, oh! quì st, che egli si riconosceva insancabile! ne mat
il perdeva di mira, sinchè non vedeva al più possibile assi-

curato il bene delle loto anime

Fu per lui un'occasione opportuna a rimostrare l'amorosa fua gratitudine verso la Patria l'inforta nella medesima di quei tempi orribile pestilenza. Allora su, che in un modo assi particolare esperimentossi da suoi Concittadini la sua carità s'occreva dapertutto senza far conto alcuno del pericolo d'infettarsi; per tutte le Case infette lui si trovava. Alcuni ajutava con somministrar loro rimedi; altri con assirativa con buon amunizio di avere a ricuperare la falute: In somma tutto si faceva per li suoi Religiosi; Tutto per li suoi Concittadini; Tutto a tutti per guadagnar tutti a Dio.

S. B. Tante infigni rimofranze della più alta perfezione portatono Gabriele ad un eoneetto, e venerazione affatto universale di maniera tale, che li Religiosi del suo Ordine nella Marca riguardandola, come uno de' snoi più grandi luminari, e degno di effere collocatio in grado da porte diffondere li benenci influssi delle sue virtù in tutti gli altri; l'elesse o l'icario Provinciale de' Minori Offervanti per tutti.

ta la Provincia. ( a )

Una tale elezione incontro l'universale applauso: solo all'umile Servo del Signore fommamente dispiacque; ma non ostanti

(a) L'univerfale applauso incourò nell' Ufficio di Vicario Provinciale, e come nell'essere di Guardiano in Aucona, ricfeigli di ampliarne il convento: Cotì nell'essere Vicario della Provincia, gli venne bene di sondare in essa altri Conventi, de' quali une si quello di S. Sevetino; altro quello di Ossimo. offanti le sue ripugnanze, gli convenne di arrendersi all' ubbi dienza .

Qual fosse il zelo, e la vigilanza, con cui esercitò quest' ufficio; qual fosse il profitto spirituale in tutti li soggetti alla sua giurisdizione da lui procurato, lo può considerare

ciascuno col riflettere alla sua Santità.

Non perdonò a fatiche, e disaggi nelle visite de' Conventi, portandosi da pertutto a piedi scalzi anche nella flagione più rigida. In esse a tutto saggiamente provide : es avendo riconosciuto, che al concorto delle Persone, le onnli concorrevano ad abbracciare il Serafico Instituto de' Misnori Offervanti, erano puchi li Conventi della Provincia s nel modo che nel grado di Guardiano in Ancona provide con ampliarne il Convento: così in quello di Vicario Previnciale riuscì nella fondazione d'altri Conventi, dopo ottenutane la facoltà da Papa Eugenio IV. l'anno 1424, in cui fondo quello in S. Severino fotto il titolo di S. Maria delle Grazie, e cinque anni dopo un altro in Ofimo. La permissione di detto Pontence si estende alla fondazione di trè Conventi ; onde oltre li due suddetti dovrebbe effervene ancora un altro; ma noi non abbiamo notizia, che

delli due nominati. Sappiamo però di certo, che nella fordazione almeno di quello in Osimo incontrò il Beato indicibili difficoltà, e quasi insuperabili; ma con la Divina assistenza le superò, tanto che nell' anno 1439. la fondazione del medesimo su terminata. Portoffi poscia al Santuario d'Assis, dove lascio libero il

campo all'infervorato suo spirito, alla contrizione, alle lagrime, e dopo qualche trattenimento ritorno nella Marca

all'esercizio delle intraprese incombenze. ( a )

6. o. A quanto abbiamo detto fa d'nopo qui aggiungere, che qualunque sua azione mai andò scompagnata dalle Crifliane virtu, che tutte possedeva in supremo grado, libere da tutte le Passioni disordinate, e però è da sapersi, che la Fede fu in lui in grado molto eminente, infula, e comunicara da Dio sin da più teneri anni; onde nel crescere de' medefimi fi rese sempre più prodigiosa. (b)

6. 10.

(b) Qualunque fui azione sempre su accompagnata dalle Criffiane virtu, così la Fede in lui fu in supreme grado.

<sup>(</sup> a ) Portoffi al Santuario d'Assist, dove lascio libero il camjo all infervorate fue Spirite .

\$. 10. E fiçueste la fede à una virtà, che purifica l'anima; come infegna \$. Pietro, e perciò l'Angelico \$. Tonimafo at erifice, effer uno de' mirabili effetti, che effa produce, la purga del cuore; così quello gran Servo di Dio, il quale poffedeva la Figde in grado tanto eminente, ebbe fempre nel cuore-la Santa Purità, e fu della fua virginale Innocenza si gelofo cullode, (a) che non folo mai ammife in fe afferto fiefa callo; ma neppure li paffarono giammai per la mente penfieri immondi, e ditonelli; ed a tal rifleffo fu nello congiona ture da Gesà Crifto modefinio più volte confotato con le fue vifite, e molriffime volte ancora dalla Santiffima Vergine, di cui era formamente divoto.

S. 11. La speranza poi era sì grande nel B. Gabriele, che sin da Fanciullo non ebbe, se non in Dio la fiducia; su cui

affidato rinuncio, quanto aveva nel Mondo. (6)

- Ma come dalla ferma, e foda speranza in Dio derive l'Orazione, la quale è una elevazione della mente alle cose celesti, meditando, e contemplando gl' arcani Divini, cosi questo dono gli su da Dio con tanta abbondanza comuaicato, (c) che la fua virai poreva chiamarfi, come era in fatti, una continua Orazione. Quando se poneva ad orare, fentiva come: inondare il fuo fpirito una piena di grazie, e consolazioni; comunicandoli tanta forza, e tanto vigore. she in quel punto non folamente averebbe refiltito alle forze di tutto di Mondo, ma alle violenze medefime dell' Inferno; mentre in questo efercizio era occupato disfacevasi) tutto per l'ammone verso Dio, e si scordava affatto d'ogn' altra cofa, giungendo delle volre a passare lungo tempo- fenza fentirsi mai stanco. Tanto era amante di così bella virtù, che con la fua fola prefenza comunicava auche agl' altri lo spirito della medesima; e bastava solamente vederlo in tale efercizio, per comporsi, ed inalgarsi a Dio.

g. 13. Un altro de' più principali atti della speranza d'l'uniormità al Divino volere, (d) burrandos fra le braccia del-

(b) Qual foffe in lui la virtie della speranza.

(d) Quanto fosse la sua uniformità al Divino volete.

<sup>(</sup>a) Fu della Verginale innoven su geloso custode, e perciò su più volre consolato core ressue des Gera Censto, e dalla Sansissina Vergin).

<sup>(</sup>c) Con quanta abbondanza le fosse da Dio comunicato i dono dell' Orazione a

la Divina Providenza, appunto, come il Bambino si abbandona in quelle della sua Madre. Acquistò questo gran Servo del Signore tanto perfettamente l'abito di quella virtù, che mai visse a cosa alcuna attaccato, se non a Dio, il di cui volere con tutto il suo spirito adoprossi in sempre adempire con l'intiera offervanza non folo de' fuoi precetti, ma con quella ancora di tutti i suoi consigli, e per rendersi a ciò più facile abbracciò con tanta voglia il Serafico auftero Instituto.

Conobbe egli, che Dio voleva la fantificazione della fua anima, e tauto basto, acciò non lasciasse mezzo alcuno giudicato idoneo per giungere alla perfezione. Non solo faceva con fomma attenzione, quanto quotidianamente li conveniva; ma inoltre ritrovava ogni modo per far tutto perfettamente. Era sì fortemente attaccato a Dio, che quanto le avveniva, favorevole fosse, o contrario, tutto riconosceva dal volere di Dio; e però niente lo scomponeva; nè lo scomposero punto le contrarierà così grandi avvenutegli nella Fondazione del Convento di Ofimo; onde da qui accadeva, che mutavano poi fembiante le cofe, e in ogni conto poi tranquillamente riuscivano.

S. 13. Da quella perfetta uniformità al volere Divino fi rende chiaro il possesso che egli aveva della carità, e dell' amore verso Dio, mentre non può stare una tale uniformità, se non che unita, e congiunta con l'amor di Dio. ( a ) Or questo amore era talmente in possesso dell' anima di Gabriele, che ne regolava, ed informava tutte le operazioni. E se il Signore si delizia in que' cuori, che l'amano, certamente, effendo il di lui cuore pieno di amore verfo Dio, senza alcun dubbio era il diporto, e delizie del medefimo Iddio .

Nel modo poi, che chi ama, ha sempre avanti gl'occhi della mente l'oggetto amato; Gabriele, che amava Dio con amore ardentissimo, non lo perdeva giammai di vista, tenendosi di continuo alla sua Divina presenza, ne faceva operazione tra la giornata, nella quale di Dio non si ricor-

daffe, e non l'indirizzaffe a lui.

S. 14. Da questo grande amore nasceva il zelo, che egli ebbe sì manifesto per l'onore del medesimo Dio: (b) lo

<sup>(2)</sup> Suo ardentissimo amore verso Dio ... (b) Da questo amore nasceva il zele, ch' egli ebbe dell'

rimofitò ad evidenza nell'efercizio de' fuoi impieghi verfo quelli, che gli erano foggetti nel grado di Superiore; e verfo tutti nelle fue fervotofiffime prediche, ed altri efercizi di carità; poichè in tutto impegnato fempre fi riconobbe a volere com maniere le più poffibili ridutre chiunque all'amors

dell' unico suo bene Iddio.

Quello zelo da Millici è definito : un amore intenso di Dio, ed un acceso desiderio, che quel sommo bene da ognuno si ami, e si onori, e per lo contrario sa gemere un'anima, quando lo vede osfeso, ed oltraggiato. Or Gabriele non solamente aveva il possesso di di lo confocere el-servi in qualche azione la gloria di Dio, che per riuscrivi conto alcun non saceva di qualunque untano rispetto. Bafolli il considerare, che vi sarebbe stato il buon servizio di Dio nell'ampliarsi il Convento d'Ancona, e nella sondazione degli altri; che quantunque povero Religisoto, e non di altro munito, che della considenza con Dio, si accinge all'impresa, e supera il suo spirito quelle difficoltà, che non farebbero state superare da soggetti il più potenti del Secolo.

§. 15. Si suol dire, che la carità ha due braccia, con uno stringe Dio; con l'altro il profismo; onde amando questo Beato si fattamente Iddio, s' arguisce da ciò la qualità del suo amore verso del profismo; e chiaramente lo rimostrato no le congionature, mentre fortemente s' interessava a favor del medessimo, facendo conoscere l'interno piacere, che aveva del di lui bene, ed il dispiacere del male. (a)

Con gl' infermi faceva la fua carità un fommo spicco, ed era verio di quelli il suo amore affai renero, e cordiale; il visitava, il compativa, il consolava; e si faceva consclere talmente interestato nella loro falute, che ogni infermo restava ben persuaso, chi egli averebbe dato il sangue medesimo per guarirlo. Il concetto di Santità, che di lui correva in Ancona, era cagione, che qualunque persona inferma lo richiedesse per consolatsi, e ponere anche le cose dell'anima sua nelle sue mani, mediante la Sagramentale Confessione da lui con somma carità, e selo amministrata a chiunque, ed in modo particolare a' medessimi; onde richiesso, prontamente accorreva senza apportar sette, o dilazione per esentassi. L'amore inoltre, con cui li serviva, non è facile esprimerlo; ne vi era jin lui ripugnanza d'impie-

(a) Suo grande amore verso il prossimo indicibile

garsi ne' più bassi, e vili ministeri per essi con somma consolazione de' poveri insermi, li quali quando lo vedevano intorno al letto, pareva loro di vedere un Angelo venuto

dal Cielo .

Con li moribondi poi era indicibile la fija premura di afficurarii la falure dell' Anima; ed oltre la Confedione, che egli fiello ordinariamente fentiva de medelini, era attentifimo, che gli fosfero gl' altri Sagrangenti amministrati, e non tralaciova l' impegno di afficile i fiochè li vodeva pafati all' eternità, ponendo allora tatta la fua efficacia in confolarne i naterii naterii apertii

consolarne i parenti.

S. 16. La pazienza poi , proprio carattere del ferui del Signore, mai li mancò per cofisuirlo uno de' più cari a Dio-La mortificazione si fipirituale, o istressa, che corporale, a efferna fiu di lui propria ; ed ni quanto all' interna aveva in si fatta guifa foggertari alla ragione gl'appetri), che preva ridotto allo flato dell'innocenza. (a) Quanto poi aiù efferna, fiu si grande e nelle attinenze, e nelle carinficine del proprio corpo, che era più tofto flupore, come egisvivefte.

S. 17. Ma se vi sit virth più cara, ed amata da lui, esa al cetto su quella della maniuetudina: (b) Rimirava,
some dette propriamente a se quelle parole di Gesti Cristes
nel Santo Evangelo: Difeire a me, quae misis sum, So humilis corde; storzandos secondos il suo parere d' instare ilRedeptore in questa bella virtù, la quale suilo continuo esercizio della virta di lui; non vi eta mezzo che non prendese, per domare l'ira, per averè un dominio disperico sopra
dell'irasciplie; e per giungere finalmente al possesso compito di una virti, che lo poteva resedere vero, mansureto di
to di una virti, che lo poteva resedere vero, mansureto

cuore .

S. 18, Che se era mansucto di cuore, andora qra umile; andando quesse de virtir, umiltà, e mansucudine, stadi loro unite, e congiunte; e però se lanto si segnalo Sabrielo mella mansucrudine, non si diffinso certamente meno nell'umilità. Aveza una cognizione tanto ujua del proprio niente, cho si stimava a tutte le creature inferiore. Questo sentimento tanto basso di se meglesmo lo readeva, sì umile, che non poteva avere: a peggio, quanto il sentiris lodare, e tenere in credito dalle genti. A, tal morivo seco oggi possi-

(b) Sua mansnetudine.

<sup>(</sup>a) Sua pazienza, e mortificazione spirituale, e corporale.

bild per scansars dagl'impieghi di Superiore, a' quasi venne obbligato dall'ubbidienza; e perciò tanto godetre in Foligion el veders sinene più considerato; che un semplice Laico. (a) Quanto poi si affisse nel venire pochi momenti dopo riconosciuno col carattere di Vicatio Provinciale, che sosteneva altora nella Marca; e non godette certamente mai tanto, che quando per un equivoco li venine per letera del Vicatio Provinciale di quel tempo San Giacomo della Marca ordinato, mentre era Guardiano in Ancona; di fare in pubblico alla presenza degl'istessi fuoi sidditi la disciplina; della quale mortificazione diede segni tanto dimostrativi dell'interno piacere; e di gratitudine insieme verso chi l'aveva consandata.

Fu fuo ordinario costume appigliarsi sempre a più vili, e bassi servigi de Conventi; vestir gl'abiri più logori, e rartoppati, andar a più scalzi di potta in porta accattando il vitto per li suoi Religiosi, specialmente in Ancona in vista

del fuo Nobilissimo Patentado.

L'amile sentimento di se stesso non era punto alterato da qualunque lode gli venisfe fatra, ch'anzi lo consondeva afizia più, dispiacendolt; che le sue colpe non venissero considerate; ne punto lo mossero da quessa postura le fausse nota ce della sua distinuissima Casa, e l'esaltazione motro ben nota del suo inputa profilmi considerando a gradi molto eminenti. Anzi prendeva unche da ciò occasione di più univilarii, considerando il demerito-proprio ; ed era per lui motivo di ringraziare daldio , che le sue colpe non avevantò portato

danno alla fua famiglia.

Quanto poi prevava piacera, se li veniva praticaro qualche disprezzo, ranto di pena era per lui quasinque diniofirazione di sima; Aveva nna Sorella per nome Polonia; la quale conoscendo la fantità del Fratello, ed in vederlo afiai confuntato, ed in esà avantazió, credendo in breve tempo il termine della sia vita: pensava tra se volerli alla di lui morte sare erigere un' onorevole-memoria, o sepolerh; mentre nutriva quello pensiere nel suo interno, o tosse la semplicità della medessima, o pure volesse Dio dare una mortificazione al suo esto Servo, la Sorella nu giorno si avanzò a comunicare tal sentimento al medessimo. Non è possibile figurare qui gl'alterati movimenti del suo interno; ed esterno cagionati da-una si fatta proposizione! Qual suoco

(a) Fu umilissimo in grado eroico .

mai si accese nel suo volto! Qual dibattimento ostervossi in tutto lui? Quali parole pronueciasse verso la Sorella indicanti al sommo l'assizione li cagiono ; mentre arrivò a giudicare, essere così sentire, una grave osses di Dio.

S, 19. Un foggetto dotato di tante eroiche virtù fu dalla divina bontà, e dalla SS. Vergine, di cui era divotissimo

profeguito ancora con indicibili grazie, e favori.

Gesù Cristo più volte lo consolò con gratissime apparizioni ; e la Beatissima di lui Madre mossa dalla parziale tenerezza, che aveva verso di lei, frequentemente gli apparve. e deponendo nelle di lui braccia il suo Figlinolo Geste in figura di Bambino, glielo lasciava per lungo tempo vagheggiare, ed accarezzare con tenerissimi amplessi . ( a ) Teatro maravigliofo di tanto sublimi apparizioni era per lo più nna folta selva di cipressi contigua al Convento d'Ancona, recifa coll'andar del tempo, e ridotta a orto per comodo de' Religiosi. Qui era solito Gabriele passare le notti intere in divote, e sante contemplazioni con quella maggior quiete di spirito, che nelle sue continue gravi occupazioni conceduta non gli era nel decorfo della giornata. Gl'oggetti poi di queste notturne altissime contemplazioni, che nella selva rapivano suori di se stesso il Beato, erano per lo più gli eccellenti pregi della Madre d' Dio, a riflesso de' quali gli avampava il cuore di ardentissimo afferto, e di sommo zelo per la di lei gloria : (b) perciò egli non faceva predica nelle pubbliche Chiefe a' Popoli , ne ragionamenti ne' privati Oratori a Religiosi, che non vi frammettesse le lodi di Maria; anzichè, se doveva imporre a' Religiofi suoi sudditi qualche salutare penitenza, altra per ordinario non era, che una divota orazione alla Beata Vergine, la quale non folo ne' modi fuddetti, ma anche in altre occasioni fece capir molto bene il suo gradimento; e ne riferiscono ali Scrittori casi anche particolari, ed in un modo assai segnalato,

(a) Gesù Cristo più volte gli apparve, ela SS. Vergine, deponendo nelle sue braccia il suo Figliuolo Gesù in figura di Bambino.

(b) Suo ardentissimo assetto verso la gran Madre di Dio; perciò non faceva Predica, che non vi frammentesse le di lei lodi. Se dovena importe qualche penienza a Religiosis suoi diti, per ordinario era qualche orazione in onore della medessima, la quale in molte congiunture sece conoscret il suo gradimento.

nella persona del Novizio Luigi Albanese, a cui recitare impose in ora determinata la corona della medesima.

§. 20. Quelli che di questo gran Servo di Dio hanno scritto, raccontano innoltre le cognizioni soprannaturali, della

quali effo comparve fornito. (4)

Previde la dannazione d'un avaro, che non volle acudire alle sue esortazioni, e senza che da veruno ne sosse suoi instruito, insegnò al di lui Nipote il luogo occulto, ove conservava il denaro ingiustamente acquissato.

Nella pestilenza, che assististe l'Italia, e specialmente Ancona negli anni 1425., e 1426. previde la guarigione dal contagio al Priore di S. Egidio d'Ancona, e suoi dome-

flici . (b)

A Clemente Cittadino Anconitano previde, e la guarigione dallo stesso contagio, ed il ritorno da Venezia in persona del di lui figlio. Altre consimili cose potrebbero qui aggiungersi; ma per non oltrepassare la brevirà pressis, le tralascereme

S. 21. Non è però da trascurarsi il riferire, che in lui tra gli altri doni soprannaturati deve considerarsi quello de' miracoli, che si compiacque il Signore: comunicargli in vita, e poi dopo la morte: per ora raccontaremo: quascheduno di

Chiamato a fentir la Sagramental Confessione di Cassandra figlia del Conte Ferretti maritata in altra Casa Nobile di Ancona, mentre eta inferma per una enfiagiorie dalla coficia al piede, talchè in grossezza munagliava la vita; suimolla ad aver fede; o fegnata da lui con il fegnodella Croce guari con supposi di tutti perfettamente in capo a due giorini. (d)

Un Gentiluomo aggravato per sette mesi da una sebbre continua, datoli da lai per bocca certo liquore, ed anima-

tolo ad aver fede, resto subito libero.

Un certo per nome Pierro avendo un figlio orribilmente aggravato da mal caduco, prefentollo al Beato, da cui fatolo il fegno della Croce, reflò per sempre libero da un tanto male.

Una

(a) Cognizioni foprannaturali, delle quali comparve fornito. Previde la dannazione d'un avaro.

(b) Alire predizioni.

(c) Fu fornito del dono de' miracoli in vita, ed in morte.

(d) Si noteno alcuni miracoli fatti in vita.

Una Donna affalita da interni dolori contanta vermenza, che per tre giorni rello priva de fentimenti, come morta, col folo ponerli la mano fopra il cappo, ceffaciono li dolori; gli fi ruppe una poftema in petto, ed il giorno feguente fu totalmente fana.

Predicando nel Convento di Osimo da lui fondato, cadde infermo di febbre acutissima Fr. Nicolò nativo della stessa Città, visitato dal Beato, col comandare alla febbre, che

lo lasciasse, rimase subito sano.

Antonio Fiorentino rammaricato, perche quanti figli gli nascevano, tutti gli morivano, raccomandatosi a lui, su asscerato, che il figlio, di cui era gravida la moglie, sareb-

be vissuto; tanto appunto segui.

Pietro de Santi Cittadino Ancanitano difperato da medici, s tidotto all'eftremo della vita da una maligna paftema, vifitato dal medefimo, e fattoli fopra il fegno della Croce, fenti fabbito riavigoritti, e divenne perfettamente fano.

§. 22. Non statemo più ad allengatoi nel racconto d'altri prodigi, che mitti alla Santità del sua coltume, lo refer so ancor vivente assessirabile, ed in manistima grandiffinari appresso sutti, sinette di meno, che di un Saato. Diremo ora, che così ricolno di meriti, dopo effer visituto in una persetta unione con Dio, per quello publiavensi qui in terus, giunde finalmente al tempo di unisti ai medellimo per tutbi ta l'eternishi hel Cielo; e quello sui il giorno 11, si shovemo te nel Convento d'Anona menona in cui d'anni publinicica al tempo di Papa Calisto Tarzo, e di Federica Terzo Imperatore, mentre era Vescovo d'Anona Giovanni Cassissi Bazirone Romano, e fegui 12sti morte end mondo feguencia (Calisti Bazirone Romano, e fegui 12sti morte end mondo feguencia (Calisti Bazirone Romano, e fegui 12sti morte end mondo feguencia (Calisti Instatore Calisto).

Caddel in man grave-infermità, che fu fubito giudicata, mortale. A lui, che ben se n'accorfe, arrecò confolazione in-i dicibile, confiderandosi, al punto desiderato d'unius a faccia scopera con quel Dio, che tanto perfettamente aveva sem-

pre amato qui in terra.

Trovavasi allora in poca distanza da Ancona il Padre Giacomo, oggi S. Giacomo della Marca, il quale ricevutane la notizia, Jasciato ognatico assare, portossi prontamente ad

(a) Sua grave infermità, sua preziosa morte seguita li 12. Novembre 1456. assissita da San Giacomo della Marca suo amicissimo. affileclo in compagnia del Padre Giorgio Atbanefe , anchieffo di fantifima vita, ed ambédue amicifimi di Gabriefe,
il quale nel rivederli fi tallegrò maggiormente ; dd il falto,
col quale li prevenne in vederli, furono le fegicinti parole: Godete, e tallegratevi ; poribe li voltri nomi fonò
feritti nel Cielo. Predizione che per la persona del Padre
Giacomo fu confermata con l'oracolo del Varicano nella di
fui Canonizazione , ed in persona del P. Giorgio la confermano il Scrittori della sua vita, ed in particolare l'Arturo
mel Matriolog. Seraf. à 13. Giagno.

Fattal con questo annunzio reciproca la contentezza nelli due perfettifimi amici, si diedero ad affisterio con una carità incomparabile. Gli atti d'amore verso di Dio: l'efpressive di quei Serassici Servi del Signote, che si seceso in tal-occassone, a chi-incontrossi, comparve questa Cella qual

porta del Paradifor

Stavano prefenti gli altri Religiofi della famigha falmegigiando, e fodaado Dio. Arrecara flupore il gran Servo'del Signore nell'eroica pazienza, e raflegnazione, con cui fopportava il gran male: Queflo in breve accreciciato lo toffe in pochi momenti dalle miferie di quefla vita mortale, el ol lafciò libero alli gaudi fempiterni del Cielo; dove'è da con'detratti la carta accoglienza, che ricevette da Gesh Crifto, e fua Santiffima Madre; giacche tante glicue fecero inque-Ro Mondo nelle frequenti già deferritte ammitabili apparizioni.

23. Sapurali la nuova di una tal morte per la Città d'Ancona, fu universalmente ricevura con teners sentiment d'indipiacere, ed affoliossi al Convento quantità di persona d'ogni condizione per visitarne il Cadavete. (a)

del gran concetto, che tutti ne avevano, furrom ordinare l'affective in maniera la più folenne: v' intervennero il Veftovo di col Clero, il Senato con la Nobiltà, e grande affoliamento del rimanente popolo. Fu cominciata la fagra funzione col trafporto del cadavere dal Convento alla Chiefa fatto proceffonalmente da tutti il fuddetti, e nel terrimanti, volleil Veftovoto, the da S. Giacomo, come piesamente informato fiaccife in una orazione funche il raccomo delle eroiche avevin.

<sup>(</sup>a) Oon qual fencimento fu dagli Anconitani intesa tal morte. Gli suvono satte solennissime assequie con P intervento del Viscovo col Cleto, Senato, e popolo tutto.

zioni del Defonto. (a) Fu da lui ciò prontamente efegulto dal pulpito, e cagionò tal commozione univerfalmente, che a gata da ognuno fi procurava qualche piccola Reliquia del gran Servo di Dio fu la fiducia di esperimentare la continuazione di quelle grazie, che copiosamente fi erano ricevute, mentre viveva mortale, maggiori poiche era giunto alla gloria immortale.

Fu di poi seppellito fotto la nuda terra in quell'issena Chiefa alla parte sinistra della porta maggiore a seconda della volontà del medesimo, che così dichiarolla in occasione di avere inteso il sentimento della sorella di farii erigere un onorevole Sepolero, come sopra si è detto, e quivi si

riposò alquanto tempo. (b)

§. 24. Con feppelliră il Sagro Cadavere non fi (eppell) la divozione del popolo, anzi maggiore fi accrebbe, attele le molte grazie ne riportarono le persone divote, delle quali

alcune quì ne registraremo. (c)

Avanti che il Sagro Corpo di (eppellifie, Lacia d'Ancona accostatali alla bara, ed invocato il suo ajuto, rimase libera da un ostinato malore, che per lo spazio d'anni 12. le aveva tormentata la mano sinistra; e da penosissimo male alle fauci.

Un'altra Donna per nome Riccabella fino da quattr'anni affatto cieca, avvicinati li fuoi occhi alli piedi del Beatonoa per anche fepolto, e fatto voto di portargifene un pajo d'argento, fe le ritornava la vilta, ricoperolla in un fubito, e tanto perfettamente, che più vedeva allora di quello aveife veduto avanti di perderla.

Nicola della Rocca portò una sua figlia ridotta in pessimo stato dalla sebbre, e mal caduco al Sepoleto di lui; ed ivi compiuto un voto, che aveva satto, ricondusse a casa la fi-

glia affatto libera.

Un Giovane, che aveva perduta la favella per una squittanzia, presentato al Sepolero medesimo, ed ivi con cande-

(b) Fu seppellito sotto la nuda terra conforme ei n' espresse se la brama, e quivi riposò il suo Corpo alquamo tempo.

(c) Si raccontano melte grazie rivevute da suoi divoti depo la morte.

<sup>(</sup>a) San Giacomo della Marca per ordine del Vescovo, sece dal pulpito l'orazione sunebre, e si accrebbe indicibilmente la divozione verso di lui.

la accesa in mano a lui raccomandatosi , ricuperò la paro-

la . e la Sanità .

Una Donna maritata per nome Costanza pativa da sei anni continui un flusso di sangue; sece all' istesso sotto voto, se guariva, e se'aveva un figlio maschio, di chiamarlo col suo nome, e per due anni vestirio dell' abito di S. Francesco. Fu esaudita col restar guarita dal detto male, ed ebbe il figlio desiderato.

Al solo toccare una Reliquia del Beato svanì una violenta sebbre ad un abitante d'Ancona.

Un Giovanetto morto appena posto sopra il detto Sepol-

cro, cominciò a respirare, ed ebbe vita.

Ad altro fanciullo ridotto già al punto estremo di vita,

la sua Madre ottenne sanità persetta col raccomandarlo al Beato, e farli un voto.

Francesco figlio di Domenico da Montesanto nella Marca, si da suoi nemici con tanta crudeltà ferito, e straziato, che gli uscivano le interiora dal ventre, ed il collo gli era poco meno, che staccato dal busto; con l'interno del corre, non potendo con la lingua, si raccomanda al Beato, e sece voto di farsi Francescano, e comparve in un islante risanato; prese poi l'abito suddetto, viste, e most religiosamente.

In Ancona Cattarina Moglie di Tommafo Albanese, partorì un figlio, che per più ore non diede alcun segno di vivere, mentre si pensava seppellirio, raccomandollo la Madre al Beato, e ben subito lo vide vivo, e sano.

Con visitare il Sepolcro del medesimo, ed invocarne il Nome, resto in un tratto libero un giovane di 24 anni da

una pestifera lebbra.

La Contessa Corvi Dama d'Ancona, toccando con fede il mantello di Gabriele, risanò perfettamente da un incurabile malore, che principiatole da una mano per lo spazio di un anno e mezzo, si era avanzato a corroderli le braccia

fino alla metà.

Fra Luigi d'Ancona Sacerdote Francescano divenuto cieco d'ambedue gli occhi, raccomandossi al medesmo, a S. Giacomo della Marca, ed al Beato Francesco da Cassel d' Emilio, poco avanti passati a miglior vita; tutti insseme gli apparvero, e restriutionessi la vista, ed il giorno seguente celebro la S. Messa.

Tutti li suddetti Miracoli si leggono nelle Croniche de R MiMinoti. A questi si possono aggiungere lo strepito, che sentesi nel Sepolero, (a) in prelagio di caso sunesto alla Cirità, o Convento d'Ancona, o a qualche Famiglia Ferretti, come per tradizione riferticono li Religiosi dello stesso convento; li quali con l'isidesa tradizione rapportano, esserper lagio parimenti sinnesto, o alle campagne, o cirtà suddetta, il vedersi uscir dal Sepolero, o sopra il retto della Chiesa in parte, che perpendicolarmente corrisponde sopra lo stesso sepolero, un certo lume, o lumi nell'occorrenze, che si sono date, come sopra sinnesse.

Li voti poi che innumerabili fono stati appest al luogo, in cui prima giacque, ed ora giace il Santo Corpo, dimostrano la quantità delle grazie, ottenute dal suo divoto popolo Anconitano, del quale quasi nessuro s'inferma gravemente, che non richiedda, o di esser unto con l'oglio delle lampade, che gli ardono avanti, o che si ponga loro il di lui berettino nel capo, o siu le spalle il mantello, di cui coll' esperienza di tempo immemorabile si tiene per contrafegno della prossima guargione il rallegrafica dell'infermo, e sentito seggio col su colla significa si con sono della significa si con sono della significa si con sono della significa si con sono si con sono si con si

lo stesso, e sentirlo pesante. (c)

\$. 25. A vista di tanti prodigi da Gabriele operati, non pote trattenersi la nominata di lui Sorella dal dare efecuzione a quanto aveva, come si è detto, determinato, di crigerii un oporevole Monumento; (a) onde uon ostante la proibizione avutane dalla umiltà del medesso in vita, li rece fare una nobil memoria di pietre intagliate nella stessa Chiesa con l'Immagine di tutto il suo Corpo scolpito nel

(a) Tradizione di strepito, che sentesi nel di lui Sepolero in presagio di qualche caso sunesto.

(b) Altra tradizione di vedersi qualche lume sopra il tetto, che corrisponde perpendicolarmente sopra lo stesso Sepolero in

presagio parimenti di casi funesti,

(c) Nel porsi sopra le spalle degl' infermi il di lui mantello; si tiene per contrasegno della prossima guarigione, il rallegrarsene dell'infermo, e sentitlo leggiero; o della vicina motte

l'attriftarfene, e fentirlo pefante .

(d) A vijla di tanti prodigi, fecero gli Anconitani ilanta al Pomefice Califlo III. ad effetto, che ne premdeffe di questo Beato autentiche informazioni; per poi trasferirar il Sagro Corpo al convenevolo. Monumento già preparatoli con porsi alla venerazione. marmo posta, e distesa sopra una cassa marmorea dorata; nel tempo medesimo la Città d'Ancona giudicò suo dovere spedire in Roma due de' suoi accennati Nobili al Sommo Ponfice Callisto III. ad effetto, che si degnasse prendere le dovute autentiche relazioni, per poscia ascriverso nel Catalogo de' Santi, e permettere, che si facesse la translazione del Sagro Corpo al fuddetto convenevole luogo, che allora si preparava, Condescese il Pontefice alle giuste instanze, e commise la costruzione del processo a S. Giacomo della Marca fopra nominato, il quale portatofi in Ancona per adempir una tal commissione, formò un processo autentico della fua vita, e miracoli, e con tutta la possibile sollecitudine, e diligenza portollo a Roma, e confegnollo nelle mani del Pontefice, il quale ordinò, che fosse il Corpo desumato, e dal luogo umile, in cui giaceva, trasferito in un Sepolcro nobile, e follevato da terra ; ma ad un tal ordine spedito per Breve non fu data la fua esecuzione per allora : poichè accadette la morte dello stesso Pontefice li 6. di Agosto 1458. (a) e quel che fu peggio nell'occasione di tal morte, smarrissi ancora il processo suddetto: è vero però, che S. Giacomo lasciò di esso in Ancona un autentica copia in Convento, e Lando Ferretti nel luogo citato afferifce averli attestato un certo Padre Fra Pietro da Fermo a suo tempo Guardiano, ed altri Padri del Convento d'Ancona, che loro l'avevano veduto, e letto in lingua latina, fottoscritto da S. Giacomo suddetto in questo modo: Ita est: Frater Jacobus de monte Brandone qui supra manu propria.

Il detto Ferretti parimenti attesta aver lui letto il Breve suddetto del Pontesice Callisto, e che stava conservato nella

cassetta dell'elemosina.

S. 26. La morte dunque del nominato Papa fu la caufa, che per allora la translazione non feguiffe, e tiroffi avanti; ma continuando la divozione, e le grazie del medefimo, conforme fi è di fopra rapprefentato, e de effendo già da molti anni preparato il monumento fu stabilita la translazione, ed at la fine furono rinovate le premure dal Guardiano, e Padri del Convento ad Innocenzo Papa VIII., il quale benina del Convento ad Innocenzo Papa VIII.

(a) Il detto Pontessee condiscese alte giuste issunce, s commisse la costruzione dei processo a sun Giucomo della Murca, il quade ciò esqual pronamente, e consegno al Papa il processo, oracte ordinò la tebicista traslazione; ma non su pre en diora eseguitza, attesse la morte, coè accadde, del medessimo Papa.

la col

gnamente l'accordò pei Breve in data delli 17, di Giugno dell'anno 1489. (a) Onde in vigore di quello fin il S. Corpo trasferito al fuddetto preparato Monumento li 11. dilNovembre dell'anno medelimo, ed è quell'ifteffo, in cui tuttavia ora efilte, e vi è una fineffrella con ferratura, di dove fi vede il medelimo Santo Corpo affatro confervato, dal quale efala un foavifilmo odore, verace fegno della fua purità, qual Sepolero fi apre ogn'anno il giorno 11. di Novembre in cui feguì la fua translazione. Nella caffa poi, cioò nella parte anteriore della medefima a caratteri d'oro fono imprelle le pardo! e Corpus Beati Gabrieli: La figura del Beato differa, e che occupa tutto il coperchio, è veftita con l'abito, e tonaca all'ufo de Francefcani, (b) e fopra il Depofito nel muro vi è una lapide ben grande coll'iferizione in dicante in verfi latini la Santità, e venerazione del Beato; e un tal Depofito è Collocato vicino all'Altare Maggiore. (c)

§. 27. Siccome poi non folo dal tempo della di lui morte, fino al prefente, fu egli onorato col titolo del Beato; ma di più, feguita la traslazione fuddetta (d) ne fu fempre

(a) La traslazione che allora non fegul, fu fatta poi con la facoltà, che per Breve ne diede Papa Innocenzo VIII., e fu trasferito al preparato Monumento li 11. di Novembre dell' anno 1489.

(b) Iscrizione che allora su satta nella parte anteriore della cassa, in cui incorrotto conservasi, e di dove esala soavissimo

odore .

(c) Figura del Beato sopra il coperchio: Iscrizione nella lapide posta nel muro sopra il Deposito collocato vicino all' Al-

ture Maggiore dell' istella Chiesa.

(d) Siccome poi sin dal tempo della sua morte venne onorato col tivolo di Beato, e sin dal tempo della suddetta tratlazione celebrata sempre la sua Fesla: accio un tal custo venifse approvato dalla Santa Seae, e si dissonelle in ogni parte
del Mondo Cattolico, ne venne dal Vescovo Monssignor Marcinforte surmaio processo, ed in tal occasione visitato il Sepolcro, e Sagro Corpo, si visivovato intato, e incorrotto, molle,
e stessibile. Motivo ch' ebbe il Prelato di ordinare, che si ponesse una grata al sinellvino da non potersi rimovere sacismente: il
che su seguito; ma prima con la sua assistanta si Sagro Corso vestito di nuovo abito di seta di color cinevino. Fu terminato il processo con seneraza decissiva sopra il custo prestato al Seato si successo di successo dell'un sopra il custo prestato al Seato si sidotto da tempo immemorabile in data de' 29, Aprile 1752.

celebrata, e celebrasi ognanno in Ancona la Festa agli 11. di Novembre con gran solennità, e numeroso concorso di popolo : così bramarono sempre, non solo i Minori Osfervanti, ma tutti ancora gli Anconitani, e specialmente le famiglie Ferretti, che un tal culto solennemente venisse approvato dalla S. Sede, e non più si restringesse alla sola Città d'Ancona, e suo territorio; ma si disondesse in qualunque parte del Mondo dove efiste l'Ordine degli Osfervanti : si aprì finalmente la strada ad ottenerne l'intento l'an. 1752. Le Famiglie Ferretti tutte d'unanime consenso supplicarono l' Illustris., e Reverendis. Monfig. Nicola Mancinforte Vescovo d'Ancona, ed Umana, a degnarsi formare un procesfo giuridico fopra la fama di Santità, virtà, e miracoli del Beato Gabriele, e principalmente sopra la tealtà, e continuazione non mai interrotta del culto a lui dato; si compiacque il Prelato di dare favorevole rescritto alla supplica, e fare egli stesso il richiesto processo. Nella visita ch' egli giuridicamente fece del Sepolcro, e Corpo del Servo di Dio, fu ritrovato intatto, ed incorrotto, e toccato colle mani ful ventre, fu ritrovato molle, e flessibile; poiche compretfo colle dita cede, e tosto si solleva, e ritorna la carne al fuo festo. Si trovò però il capo mancante dell'orecchio deftro . Il fatto seguì così . Si era per l'addietro costumato soddisfare alla divozione di chi veniva a venerare il Beato con aprire un finestrino posto a capo del Sepolero, e munito con graticcia di ferro amovibile : Per quelta apertura s' in rometteva un lume nell'urna, ed anche si permetteva toccare il Sagro Corpo: Molti anni addietro fervissi di questa congiuntura un Forastiere divoto del Beato per distaccarli destramente dal capo d'orecchio destro ; ma il furto che per lungo tempo non fu conosciuto, essendo la testa di Gabriele coperta da un capuccio di feta, fu poi per lettera notificato dalla periona medefima, che lo commise. Venutosi per tanto alla fuddetta ricognizione, e confideratofi un tanto grave pregiudizio; per impedirne ognaltro ne' tempi avrenire, Monsignor Mancinforte ordind, che in termine di un mele fosse il detto finestrino munito d'altra graticcia di ferro dorata, e fermata col piombo, ficche più non si potesse rimovere. Si eseguì l'ordine nella forma, e termine prescritto; ma prima fu il Sagro Corpo vestito di nuovo abito di seta di color cenerino, con l'affistenza, e presenza del medemo Prelato, che compì, e chiuse il processo con decisiva

sentenza sopra il culto prestato al B. Gabriele da tempo immemorabile in data de 29. Aprile 1752., con quelli termini in detta sentenza, cioè: Conflere predisto B. Gabrieli sulfi eschibitum publicum cultum, & venerationem a tempere, cupus initii memoria non extat, & per cenum annos ante Decreta Generalia S. Mem. Urbani VIII. in ha Civitate Anconisma, locisque conterminis, & adbute exbiberi; prospereaque illus causam versari inter exceptas in disti. Decretis generalibus: E detta sentenza su sotoscitta dal medemo Prelato, e ne su Notaro Attuario della causa il Sig. Francesco Silvestini.

6. 28. Siccome poi li 10. Febraro dell' anno 1752, dall' ordinaria Sagra Congregazione de' Riti alla relazione dell' Eminentissimo Sig. Cardinal Tamburini Presetto della stessa Sagra Congregazione, e Ponente fu ammesta la commissione dell' introduzione della causa della Canonizzazione di detto Beato, e segnata da Sua Santità Benedetto Papa XIV. fu proposto dal medesimo Eminentissimo Ponente, e discusso in detta Sagra Congregazione il seguente dubbio: An sententia lata per Reverendiss. Episcopum Anconitanum super cultu ab immemorabili tempore pradicto Beato prastito, sive super casu excepto a Decretis Urbani Papa VIII. fit confirmanda in cafu, e ad effectum de quo agitur : la Sagra Congregazione rescrisse: Affirmative, quando piaccia a S. Santità; e ciò seguì li 1c. Settembre 1753. Nel giorno poi 19. del medefimo mefe, ed anno riferito il tutto a detto Sommo Pontefice, il medefimo benignamente vi aderl. (a)

§. 29. Emañato il suddetto Decreto tutte le Famiglie de' Signori Conti Ferretti si unirono a voler solennizzatne un Triduo ad onor del Beato nella Chiesa de' Padri Minori Osfervanti di S. Francesco d'Ancona, dove riposa il di lui Sagro Corpo, e destinatono a tal fine li giorni 19. 20. 21. del mese di Maggio dell'anno 1754., (b) ne' quali con sontossimi paparato, sectla musica, Messa Pontiscale di Monfignor Vescovo, assistenza del Reverendis. Capitolo, e dell'

(a) Qual fentenza venne confermata dalla Sagra Congregazione de Riti li 15. Settembre 1753. e li 19. di detto mese vi aderì il Sommo Pontesce Benedetto XIV.

(b), In fequela di tat Decreto tutto le Famiglio Ferretti si univono a farme celebrare un solemnissimo Triduo in noro del Mealesmo nella Chiesa issessa de 2.P.P. Minori Osservanti a' Ancona, dove essis il suo Corpo, nel Mese di Maggio dell'an, 1754. Illuftris, Senno, paro dell'artiglieria delle fortezze, di diluminazioni univerlali per tutta la Cirtà nelle fere di detti giorni fu con la maggior divozione, e pompa Iolennizzato. Fu cola ammirabile il conecolo in tal congiuntura, e piùcree univerlale d'ogni condizion di perfona. Le grazie poichè ottennero da Dio gli oppreffi da vari mali per la di lui intercetfione furnon moite; delle quali, e dell'altre, che alla giornata fi ottengono, chi brama averne informazione, può con facilità ritaperlo dall'i Padri del Convento medimo. §, 20 Acciò poi di quanto fi è rapprefentato nelle pre-

§. 30 Acciò poi di quanto fi è rapprefentato nelle prefenti notrizi intorno a quello gran Sevo del Signore apparifca, che nulla fi è detto fenza l'appoggio di veridiche autorità: piace qui di allegarle diffintamente cominciando dal Martirologio Francefeano, e annotazioni dell'Arturo.

In Martivologio Franciferno XII. Novembris Ancone Beati Cabrielis Anconisani Ferretti Confessiosi, qui genesi nobilitate, oratione, & cassimonia illustris, Vicarium Provincie Marchie Jamma cum prudentia egii: I anadem spiritum Prophetico plenus, mitaculis innumerie in voita, & post dottum corasfea-

vit . (a) Nota Arturi S. 2.

Beati Gabrielis Anconitani Confessoris, ex Illustri Ferrettorum Profapia originem ducebat in Piceno; fed maxima bumilitate, atque patientia exemplari fulgebas: Concionator extitit eximius. orationi, & contemplationi jugiter vacabat: Tanta bonestate, virginalique puvitate dictabatur, ut quam pluvimis visitationibus fit confolatus a Christo Domino , ejufque Matre Sanctiffie ma, cujus erat devotissimus. Neque sive aliud suavius, jucundiufve exercitium fentiebat, quam meditari, contemplari, lequi, ac magno cum spiritus fervore concionari de Regina ipfa Angelorum Deipara, cujus meritis dignatus est exaudiri in suis petitionibus, O supplicationibus a Deo Optimo maximo . Spiritu Prophetico illuminatus erat; & gratia miraculorum decoratus. Guardianum aliquando egit in Provincia Marchie, cr. jus postea extitit Vicarius Provincialis: Circa vero annum 1425. Conventus S. Francisci altioris Ancone ab codem refectus, ampliatus, atque in eam, quam modo induit formam, translatus eft . At anno 1434. Conventus Santte Marie de Gratiis apud S. Severinum ex Eugenii IV. facultate an. 4. fui Pontif. in ipfius B. Gabrielis potestatem venit, cujus solicitudine, & cura ab imminenti vuina vindicatus extitit. ...

(a) Autorità che comprovano il sappresentato intorno a queso Beato.

artific Greyl

S. 2. Porro diem clausit extremum in præfato Conventu Anconensi anno 1456. bac die , sepultusque fuit de religioso more sub humili antiquioris Ecclesia pavimento: Habet siquidem Conventus ifte duas Ecclefias , novam scilicet , & veterem ; istam. sub D. P. Francisco edificatam; illam vero ab istomet B. Gabriele constructam, cumque mirum in modum copiosa populi multitudo illuc recurreret, & clamor ubique de viri Dei transitu resenaret: Episcopus cum Clero, & Senatus cum Magnatibus Urbis ejus exequiis interfuere: Ubi coram omnibus concionem habuit B. Jacobus a Marchia, qua pralaris encomiisegregia merita, beroicas virtutes, & ingentia miracula B. Gabrielis enarravit : Non folum enim in vita, morte, & post obitum miraculis claruit; sed iisdem quetidie percrebescentibus, tota Anconensis Urbis pia communitas misit ad Summum Pontificem Calistum III., obnixe ipsum deprecans, quatenus Cashalogo B. Gabrielem adscriberet Sanctorum ; interimque concederet licentiam publice diem festum ejus colere, ac venerari. His auditis Prefatus Pontifex B. Pr. Jacobo a Marchia bujusmodi miraculorum disquirendorum negotium commisti : qui injuncto muneri facturus fatis, Anconam contendit, omniaque quam diligentissime rimatus, integrum libellum de ejus morte, atque miraculis conscripsis, relictoque ejus exemplari in hujus loci Archivio, quod, & usque impræsentiarum perseverat, Romam repedavit, illumque Pontifici Maximo obtulit; quo perlecto, pracepit, ut exhumatum ejus Corpus in loco eminentiori, nobiliorique collocrectur: Fratres igitur illud juxta Pontificis mandatum ad praparatum fibi ex polito lapide Sepulcrum, quod precipuam prefate antiquioris Ecclesie portam ingredientibus ad levam occurrit, protinus transtulerunt. Inibique per quamdam fenestrellam ex industria fabrefactam, integrum omnino, atque imputre adbuc conspicitur, cujus fragrantia, suavissimusque odor accedentes mirabiliter recreat. Bullam Callistinam de bujusmodi translatione facienda, qui legere desideraverit, Fratrum Archivium petat. Hec ex Marco Ulyffiponensi 3. par. chron. Min. l. I. c. 36. O lib. 4. cap. 22. 23. O 24. Gonzaga Super part. 2. in Conventu 1. 6 29. Provin. March. Possiniano 1. 1. Histor. Seraph. (qui tamen scribit obiisse anno 1450. die 1. Nov. Festumque illius reponit 11. Novem. ) Fonono in Chronico B. Deipara Seculo 14. ann. 1456. Balinghen in Append. ad Calendarium vir . Maria 9. Decemb. VVadingo tom. 5. Sup. ad . ann. 1422. S. 10. & 1425. S. 11. 1434. S. 11. 1435. S. 3. 1438. S. 27. Item Tom. 6. ad ann. 1456. S. 224. & feq.

( Post Marianum lib. 5. cap. 32. ) vultque obiisse die 12. No-

vem. ex e jus Cenotaphio.

Oltre a dette autorità si saccia ricorso all' Erudirissimo Onossi; Canonico Ossimano, il quale nel suo libro intiolato :
Heroum compilata praeonia, qui Religionum Ordiner fundarunt, auxersum & c. dove alla pagina 84, dice: B. Gabriel Ferrettus de Ancona Franciscamus Ordinis Seraphici in Provincia Marchie Propagator, & Conventus S. Francisci Altioris
Ancone reediscavor, & ampliavor Laudabliem voite cussima
beata morte terminavit die 12. Novembris anni 1456. Ex Martyrolog. Francis. & ex Tossimano die 1. Novembris 1450.
Corpus Ancone requiescis: Martyrolog. Francis. diela die: Ferrestrus dissa.

Si legga inoltre l'Iftoria d'Ancona di Lando Ferretti al libro 9. e quello, che il medesimo scrisse nel libro 2. della Nobiltà persetta alla 2. parte, dove molto ha detto in-

torno a questo Beato.

Inoltre il libro intitolato: Il Memoriale di S. Francesco; e l'altro detto: La conformità della vita di S. Francesco alla vita di Cristo, dove si parla del medesimo.

La Cronica Anconitana di Lazzaro Bernabei al cap. 11. Giuliano Saracini nelle Notizie Istoriche d' Ancona par.

3. car. 509.

Luca Vadingo Annal. de Min. Osfer. tom. 12. e all' anno 1425. e tom. 10 pag. 228. ann. 1434., e tom. 11. pag. 88. Francesco Ferretti Pietra del Paragone pag. 429. e 432. Mariano di Firenze lib. 5. cap. 31.

Marco di Lisbona par. 3. lib. 4. c. 22. 23. 24., e lib. 1.

cap. 36. Gonzag. in Provinc. March. conv. 1. e 29.

Finalmente si legga l'erudito, ed accurato Compendio della vita del Beato Gabriele siampato in Roma, e rislampato in Ancona l'anno 1754, che è quanto si può desiderare in

conferma di quanto si dice nelle presenti notizie.

§. 31. Di questo Beato se ne celebra in Ancona, e sua Diocesi la Festa nel giorno 11. di Novembre con l'ussicio, e Messa sotto il Rito di doppio, e nel Martirologio ivi in primo luogo si legge, come siegue: (a) Ancona B. Gabrielis Ferretti Confessio Todinis Minorum, qui genetis nobilitate, vivitusibus, ar mineculus clatus prides Idus Novembris obdormivis in Domino: cujus in exequiis Sancsus Jacobus Pica-

<sup>(</sup>a) In Ancona se ne celebra la festa, con Osficio, e Messa sotto il Rito doppio, e si legge di lui nel Martirologio.

nus de eo ad Populum sermonem habuit, ejusque Corpus in Ecclesia sui Ordinis adhuc integrum , & suavem spirans oderem

ibidem Fidelium devotione colitur .

Dopo aver scritto sin, qui avendo saputo, che detta celebrazione d'Ufficio, e Messa ordinata dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. per l'organo della Sagra Congregazione de' Riti in data de' 28. Novembre dell' anno 1754. sia stata poi ad istanza di Monsignor Illustris. Mancinforte Vescovo d' Ancona, e d'Umana trasferita dall' istesso Sommo Pontefice sotto li 12. Luglio 1757. al giorno sei di Settembre, e che in data de' 10. Agosto dell' anno medesimo Monsignor Vescovo suddetto abbia ordinato di ciò eseguirsi e di apponersi nel Calendario, come apparisce nel Libro intitolato: Provisioni diverse a tempo di Monsignor Mancinforte, esistente nella Cancellaria Vescovile d' Ancona ; ho stimato bene di quivi aggiungerne la notizia.

Piace ancora di render palese, qualmente avendo il piisfimo Signore Fra Benedetto de' Conti Ferretti d' Ancona Cavaliere Gerofolimitano, e Bali di Cremona fatto erigere a tutte sue spese un sontuoso Altare di nobilissimi marmi in onore di questo Beato della sua Famiglia nella Chiesa suddetta, fotto questo è stato destinato trasserirsi nel giorno quarto di Settembre dell' anno medesimo 1757. (a) e già nella Capella, in cui detto nuovo Altare ora esiste a mano destra è stata collocata l'antica Lapide, nella quale è l' iscrizione, o sia epitassio à lettere d' oro, che era nel luogo della prima traslazione, ed è il seguente

Hic. Situs. Eft . Gabriel . Frater . Non Parva Minorum

Gloria . Sic Patrie . Fama . Decufque fue . Non . Sibi . Nobilitas . Parat. Hoc : Non Copia Rerum .

Humanas. Quoniam. Sponte. Reliquit. Opes.

Hic. Humilis. Pauper. Castus. Patiensque laborum. Invictam . Merito . Sumpfit . Honore . Crucem : Qua . Pia . Francisci . Vestigia . Rite . Secutus :

Ante. Sacros . Christi . Creditur . Ipfe . Pedes . Quem . Cum . Matre . Rogat . Patria . Interceffor . Ut : Ipfa .

Tuta. Sit . Et Summo . Semper . Amica . Deo . Franciscus. Cintius. Feliciter. Decantavit.

Excessis. M. CCCC. LVI. Pridie . Idus . Novembris . B. G. Alla

<sup>(</sup>a) Nuova traslazione del Sagro Corpo nel nuovo Aleare, nella di eni Cappella sono le Iscrizioni.

Alla sinistra poi in faccia alla suddetta si legge in altra lapide: Fr. Benedistus Ferrettus ex Comisibus Castri Ferrettus Eques Hieroslopum. & Cremone Bajuliun, pos Sarcos bonores Anno MDCCLIII. B. Gabrieli Ferretto gensiti suo ab Aposicia Sede impertator, as essenti estrette summiniosa semis Ferrette sumptibus Anno MDCCLIV. in boc Templo magnifice celebratos, novum boc sacellum, marmoram atem, atque urmam, in qua incorrustum ipsus Beati Cospus e veteri sacrobago translatum bonoriscentius requirescere Anno MDCCLVII. are sue extrusti.

Finalmente avanti detto Altare nel pavimento fopra il Sepolcro, che ha preparato l'istesso Signor Bali per se, e

suoi, cioè altra lapide con questa iscrizione

Ac fuir ex Germano Fratte Neposibus, & Nepti Comit. Marie cum Conjuge fuo, Eorumque Pofteris Sepulcum boc Frater Benediclus ex Comiti. Caftri Ferrettorum Paravis Anno 1747.

## RAGIONAMENTO DECIMOPRIMO.

Notizie intorno

## AL B. ANTONIO FATATI

Patrizio, e Vescovo d' Ancona,

S. I. El l'infigne Città d'Ancona non avesse copiosi argomenti di gloria, ballerebbe a renderla raggianta devole a tutti i Popoli la sola rimembranza del sempre memorabile s'a suoi Prelati Antonio Fatari. Esta riportò tanto sustro da questo sole, che ne conserva, e ne tramanda anche a giorni nostri vieppiti vigorosa la luce. Questo incliro Erce raccolle in se fesso i zelo, l'integrità, e la Santità di quanti sossenzo tra le mure d'Ancona la Prelatura Pontiscale.

In lui però vi è d'ammirare un prodigio, che quanto più fi ri-

si riflette, tanto è maggiore. Egli andò in traccia ad ogn' ora di tutto l'arduo della virtù, e se risplendere nel tempo sifesso la gloria della di lui rappresentanza nelle Cariche, che sostenee. Seppe unire a maraviglia con l'umittà de' suoi sentimenti lo splendore degl' impieghi, che efercitò, e raccolse in se stesso del significa della Santità in mezzo delle grandezze del secolo. (a)

Quefla certamente fu cosa afiai prodigiosa; poichè ne' Romitori, o ne' Chiostri, fra le taciturne spelonche, suor de' tumulti del Popolo è facile il raccogliere lo spirito, e l'unirsi con Dio; ma fra lo strepito delle grandezze, e delle glorie tertene è troppo malagevole alla virti lo star raccolta col suo Signore. È pur questo riusci molto bene al nostro Eroc, e questa apunto è gloria singolare nel nostro Beato di raccogliere in se il più difficile della Santità, e accordare con celeste armonia gi'affari del Mondo con gl'interessi d'Iddio. Tutto ciò ad evidenza riconoscerassi col sar rissesso i tenore della sua vita, che ora sono per brevemente rapprefentare.

§. 2. Nacque egli in Ancona dalla Nobile, e antica Famiglia Fatati nelli primi anni del quintodecimo fecolo, e nel Sagrofanto Battefimo gli fu pofto il nome d'Antonio. Ricevette dalli ottimi fuoi Genitori una educazione corrifondente alla loro pietà, e mandato agli fludi, il fuo rato talento fece mirabil profitto nelle faienze; e infignito di Laurea Dottorale nelle Leggi Divine, e di umane, (b) fu chiamato da Dio alla via Ecclefiaftica, per la quale giunfe al grado del Sacerdozio, ed al rifielfo de' fuoi gran meritgi evenne alla prima vacanza conferito nella Cattedrale della Città medefima un Canonicato, di cui pigliò poffeffol de fuoi profite del della Città medefima un Canonicato, di cui pigliò poffeffol del sociale della contra de

(a) Vi è in lui da ammirare un prodigio, che quanto più si riflette, tanto è maggiore: seppe unire a maraviglia con l'uniltà de' suoi sentimenti, il sphendore degli impiegli, che efercitò, e raccolse in se silso il più difficile della Santità in

mezzo delle grandezze del fecolo.

(b) Nacque in Arcona dalla Famiglia Fatati nel principio del XV. Jecolo, e li fu polto nome Antonio. Fu ottimamente educato: Applicato alli fluigi 2 approfiitò a maraviglia, ed infiguito della Laurea Datrorale, fu chiamato da Dio alla via Ecclefallica, e fatto Sacerdate, le fu conferito un Canonicato nella Cattedrale della fina Pattia li 5, Novembre dell'anno 1431. del mese di Novembre dell'anno 1431, al tempo di Papa Eugenio IV. e mentre reggeva la Chiefa d'Ancona Astorgio degl'Agnesi Napolitano. Saracini par. 4. carte 537. § 3. Vedntosi col carattere di Sacerdore a potere unifsi

§. 3. Vedntos col carattere di Sacerdote a potere unificon Dio tanto meglio di prima nel Sagrosanti miser; può sacilmente congetturassi il contento, che ne provava, ed il servore maggiore, che in lui si accrebbe nel servizio Divino; (a) solo affitiggendolo il suo umilissimo sentimento in giadicassi indegno; mà per quanto mai basso egli sormasse il concetto di se medessimo, tanto più alto divenne nell'opinione di quelli, che a lui sorvaslavano; onde datassi la vacanza nella Cattedrale sonsierata, sono ostanti se suo montamente ad esso conservia, con ostanti e sue umilio.

§. 4. La sua probità per altro, integrità, e dottrina noa su solamente nota nella sua Patria, ma le ottime relazioni lo posero in alta considerazione appresso l'istesso Vicario di Cristo Eugenio IV. (b) il quale determinò di lui prevalersi, onde per Breve ad esso di diretto lo cossitutì Vicario Appostolico di Siena nell'anno 1444, con fatil insieme ritenere l'Arcipettura s'uddetta. Sarazini cistato.

fime ripugnanze, dichiarato Arciprete. Saracini citato.

§, s. În detto impiego riusci con tanto vantaggio del Popolo Senese, e tanto bene secondo le sante intenzioni di Eugenio IV. che lo stesso Pontesce lo eleste, non solo suo famigliare, ma con altro suo Breve nell'anno 1446. lo dichiaro Commissirio Appositolico delle Città di Siena, Lucca, e Piombino, Saraccini citato. (c)

§. 6. Ne si credesse alcuno, che la cognizione delle virtuose prerogative d'Antonio appresso la Santa Sede terminasse con la morte di Eugenio IV. seguita li 26. di Febrar 10 1447. (d) Era troppo chiara la luce, che dissondeva

(a) Suo avanzamento nello spirito, e non ostanti le sue umili ripngnanze, su dichiarato Arciprete dell'istessa Chiesa.

(b) Le sue qualità venute a notizia di Papa Eugenio IV. lo costituì Vicario Appostolico di Siena nel 1444.

(c) Essendo assai bene riescito nell'impiego suddetto, su dall'istesso Papa dichiarato suo famigliare, e nell'anno 1446. Commissirio Appostolico di Siena, Lucca, e Piombino.

(d) Morto detto Pontefice, il di lui Successore Niccolo V. lo fece Canonico di San Pietro di Roma, e Vicario Generale dell'istessa Bassilica. da' fuoi meriti a rimanere offuscata con tale avvenimento ; anzi è da sapersi, che appena creato il di lui Successore Niccolò V. li 6. di Marzo dell' istesso anno 1447. lo fece Canonico della Basilica di San Pietro di Roma, e Vicario Generale della medefima. Saracini citato.

6. 7. Ne ciò sufficiente credette Niccolò V. a misura del merito, che riconobbe maggiore in averlo in Roma appresfo di lui, e perciò nell'anno 1449. dichiarollo Chierico della Camera Appostolica non solo, ma inoltre Tesoriere del-

la Marca Anconitana. Saracini loco citato. ( a )

6. 8. Non basto questo al suddetto Sommo Pontefice, poiche nell'anno 1450. lo elesse Vescovo di Teramo nell' Abbruzzo, e suo Cappellano maggiore, confermandolo in tutti li Benefici Ecclesiastici, che Antonio allora godeva. Saracini citato. (b)

6. 9. Nel ricevere il Pontificio Breve resto sorpreso il destinato Pastore, e portatosi prontamente dal Papa, si oppose con generosa costanza a quel grado, che presentavagli la fua mano benefica; (c) ma null'altro operarono le fue opposizioni, se non che a ricevere il merito di dovere ubbidire al Vicario di Gesù Cristo, che giudicollo tanto più meritevole, quanto era maggiore la fua renitenza i onde dopo averlo fregiato delle Sagre Pontificali Divife, l'incammind a quell'Ovile, dove giunto, non può esprimersi la rimostranza d'osseguio, con cui quel Popolo ricevette il suo novelle Pastore ; ne le tenerezze d'amore , con le quali si fece egli accetto appresso il diletto suo Gregge. Si accinfeprontamente all' esercizio dell' Appostolico ministero, e non tralasciò alcuna di quelle parti, che li conveniva di fare per lo spirituale maggior profitto di que' Popoli alla sua vigilanza raccomandati, e folo gli spiacque non potere da se-

(b) L'istesso Papa nell'anno 1450. lo elesse Vescovo di

Teramo nell' Abbruzzo, e suo Capellano maggiore.

<sup>(</sup> a ) Quest' istesso Papa lo dichiaro Chierico della Camera Appostolica nell' anno 1449, ed inoltre Teforiere Generale della Marca Anconitana .

<sup>(</sup> c ) Le convenne accettare il Vescovado per ubbidienza, ed in esso esercito fantissimamente sutte le sue parti; ma nel tempo istesso su obbligato vitornav nella Marca all'esercizio dell' impiego di Tesoriere; onde anche in lontananza seppe supplire le sue parti nel Vescovado.

flesso continuarne le somme premure, chiamato nella Marca dall' impiego di Tesoriere, come sopra; onde proveduto d'ottimi Ministri, e lasciati ordini della più sina prudenza per il tempo della sua lontananza da eseguisi in sua vece,

si partì a quella volta.

S. 10. In detta Tesoreria esercitò l'incombenze con niente minore soddisfazione del Pontefice, il quale ben dimoftrò quanto fosse della sua prudente condotta appagato: ( a) mentre in quelle parti non trovava foggetto più adattato, a cui dirigerne le premure. Verteva una lite molto offinata tra la Comunità di Montenovo Terra della Diocesi di Sinigaglia, ed Onofrio di Roberto da Monte Albodo Terra della Diocesi istessa, per causa di un Podere detto il Buscaretto: la lite tra le Parti era di sommo impegno con grande esacerbazione de' loro animi: Premeva al Papa, che si ponesse termine a tal vertenza, e non seppe pensare al migliore espediente, senonche alla accreditata dottrina, ed integrità del suo Prelato Tesoriere; onde per Breve a lui diretto in data de' 9. di Settembre 1454. li rimise la Decisione della Causa; non mancò egli col dovuto ossequio accettare l'incaricatagli commissione, ed in poco tempo intese le ragioni reciproche dalle Parti dedotte, finalmente il giorno 28. di Giugno del seguente anno 1455, sentenziò a favore della Comunità suddetta, come apparisce per rogito d' Arcangelo Servici da Recanati Notaro delle Appellazioni nella Corte generale della Provincia della Marca; e ciò che fu mirabile, si è che la stessa Parte soccombente restò contenta, persuasa abbastanza dell' integrità del Prelato. Saracini par. 2. lib. 10. car. 267.

S. 11. Non ebbero quì fine le dimostrazioni di stima, colle quali il detto Pontesice proseguì le rare prerogative del nostro Beato; mentre ostre a quanto si è detto nell'anno 1455. lo dichiarò Governatore Generale di tutta la Provincia della Marca, (b) e quantunque il medesimo supplicasfe per esserne dispensato con motivo del Vescovado, in cui

(b) L'istesso Pontefice lo dichiard Governatore Generale

di tutta la Provincia della Marca.

<sup>(</sup>a) In detta Tesoretia resto il Papa associato di sua condotta, e nelle occorreinze a lui diriggere si cui premute; come sece in vimetterli la decisione d'una lite, che arcua la Comunità di Montenovo, che terminò con reciproca soddisspano della secono della secono

bramáva il ritorno, il obbligò a contentarsene, e farsene merito coll'ubbidienza j onde non pote egli, che con lettere Pastorali, e direzioni all'i suoi Ministri, dare quello sfogo, che era possibile all'inservorato suo zelo. Saracini part. 4.

carte 537.

\$ 12. Trattanto paísò all' altra vita il Sommo Pontefice Niccolò V. poco dopo, anzi appena, che il Prelata ebbe accettato il nominato Governo, ed effendo poi flato creato Callifio III. il 8. di Aprile dell' anno medefimo 1455. pisgliò di la non molto occasione il Beato di rivedere la fua Chiefa, e ripigliar da se medefimo l'esercizio dell' Apposlo-lico Ufficio; ma quando sperava non divertire altrove il pensiero; ecco che Alfonso primo Re di Arragona, e Decimo VIII. di Napoli lo elegge, e vuole suo Consigliere, e Regio Commissiato nell'anno 1456. ne su permello al medefimo il dispensario rictaro. Vescovado una Città del suo Regno. Saracini citato. (a)

\$.13. Colla morte poi di Callifto III. feguira li 6. AgoRo 1458. effendo flato creato Papa Pio II. nello steffo anno, si accrebbero l'ingerenze al B. Antonio; poichè volendo questo Pontesse eliggere in tutto lo Stato Ecclessistico
el Decime fopra tutti il Beni Ecclessistic; a davendo una
piena notizia dell'incomparabile integrità, e prudenza di
lui, volle caricarlo per tal'essegna; e perciò nell'anno
1459. lo dichiarò Commissario Generale in tutto il suddetto

Stato. Saracini loco citato .( b )

S. 14. Oltre li molti già riferiti impieghi, e cariche per ubbidienza da lui accettate, ed efercitate con fommo applaufo, e vantaggio non meno del Principe, che de' Sudditi, fu ancora Suffraganeo di Siena come apparifce per trè Brevi dell' rifefio Pontefice Pio II. a lui diretti negli anni 1460. 1461. 1462. ne' quali viene con quello titolo nominato. Saracini cirato. ( e)

Эга

(b) A Callifto III. fucceduto nel Ponteficato Pio II. que-

sto lo elesse Commissario Generale in tutto lo Stato.

( c ) Fu inoltre Suffraganco di Siena.

<sup>[ (</sup>a) Niella morre di Niccolò V. fuccedato Calliflo III. vitorrò al fuo Vefevado con animo di son attendere, se mo che alla cura del fuò Gregge, ma non potè esentafi dall'Ufficio di Consistiere, e Regio Commissario di Alfonso Re d'Arragona, e di Napoli.

Ora tra tanti, e sì diverfì grandiosì avvenimenti di sua persona, tra il maneggio di tanti affari Secolari, ed Ecclesiastici, trà si numerosì applausi de' Popoli, in mezzo alle grandezze più fasso de la Corte, in faccia alle delizie più lassinghiere del Secolo, fra le ricchezze, e le pompe; non ricevere divagamento nel cammino della perfezione Cristiana, e coltivare i più bei fiori della Peta: Questo è il più dificile della Santta. Questo è il gran prodigio, che riconociamo nel nostro Eroe; poichè seppe egli in se stesso conglierlo in tutto ciò, ed accordare perferramente con quelli sel Mondo gl'interesti di Dio; cosa per se festela tanto dificile, che pare affatto impossibile: come appunto lo ssorzo più faticoso de' Nocchieri è il sentisti portar il legno a seconda dell'acque, e ad onta della corrente, navigare con

tro la piena del Fiume.

6. 15. Il più difficile della Santità ( ne crederei di allontanarmi dal vero ) è il sostenersi in piedi fra gli inciampi della Corte, fra il susurro de Popoli, e fra lo svagamento di qualche pubblico ministero. Convien all'ora, che l'Anima divida i suoi pensieri per darne il suo dovere al Cielo, e la sua porzione alla terra. Questo è un cimento di tanto rischio, che mette in apprensione di spavento l'anime più costanti. Questo costrinie fin' un Profeta dell' antica legge, e fu Eliseo, a chiedere duplicato lo spirito di un Elia: Fiat in me duplex spiritus tuns: 4. Reg. 2. v. 9. perche dovendo Eliseo praticar nelle Corti, conosceva, che non basta uno spirito solo per conservar il bel lume dell'innocenza fra tanti oggetti, che abbagliano le pupille: Il Principe medefimo degli Appostoli trovò bensì in un Pretorio moltiplicati i luoghi da replicar li spergiuri; ma non seppe rinvenire un angolo per deplorarli, e si vide in obbligo di sortir fuori per dar principio al fuo pentimento : Es egressus foras, flevit amare Luc. 22. v. 60. Aggiungali adello a' pericoli della Corte il peso di più Cariche, che formino le applicazioni incessanti d'uno stato intero. Commissario Generale d'una monarchia : Governatore Generale di una Pro-

e (à) Ora trà tanti diversi, e grandiosi avvenimenti, ed impieghi, in mezzo agli applausi, grandezze, delizie, vicibezze. e pompe, no ricevere divagamento mel cammino della perfezio. ne: Quesso è il più difficile della Santità! Quesso è il gran prodigio, che si riconobbe in quesso batto, il quale seppe accordate perfettamente con quessi del Mondo e se interessi di Dio.

Eighteet by Gringle

vincia, ed unitamente la Presidenza di più Chiese: Oh Dio! che marca di pensieri, che flusso, e riflusso d'occupazioni! Dorme, e ripola il Sovrano, ma il suo ozio tranquillo mira, quasi tramontana de' suoi riposi, la vigilanza, e le fatiche non interrotte del fedele Ministro : Quanti riflessi, quante prevenzioni, quanti maneggi per la condotta di tanti affari! Qui spedizioni in più parti, là comandi tutti diversi frà loro; qui visite, là preghiere, Anticamere affollate da concorrenti, ambasciate, richieste, consulte, giudicature, risoluzioni, e ripieghi, che tengono sempre l'anima in moto, e non lasciano alla mente un giorno libero di respiro. Oh, qui sì provò il cuore di Antonio il più difficile della Santità, quanto è impraticabile l'accordar i fremiti, o di furiofa tempesta, o di un mare agitato colle calme più foavi di un tenero ruscelletto, o di un placidissimo fiume; E pure il nostro Beato con un' arte Divina seppe raccogliere questo gran difficile della Santità, e formarne di questo inviluppo di spine ( non saprei dargli altro nome ) una ghirlanda di fiori, ed un diadema di merito. Nel servire ad una autorità Sovrana si rese più aggradevole all' Eterno Monarca; nel fopraintendere con fedeltà agli affari del Principe terreno, seppe invigilare con decoro alle Cause di Dio: nel render all' uno i tributi, mai non sottrasse all'altro gli omaggi. Ebbe per suo teatro la Corte, e per fua regia la Chiefa. Qual Elitropo di Paradifo, benche avefse dilatate le radici qui in terra, mai non cessò di far corteggio all' eterno fole , la di lui bell' anima implorava , e ne ottenne mai sempre dal gran Padre de' lumi tutta la direzione degli affari terreni; benche assediata dalla calca de' Popoli mai non seppe dividersi dal suo Signore; Ben lo conobbero li nominati Pontefici, li quali in molti delli di già allegati Brevi nel fregiarlo di tante cariche vi espressero la caulale con queste parole: ob ejus fanctimoniam, come il citato Saracini afferisce, aver ne' medesimi letto. (a)

§. 16. Paísò in tal guisa per molti, e molti anni in tanto affollamento di cariche, ed impieghi il nostro Beato; ma finalmente umiliatosi avanti al Supremo Pastore della Chiefa

<sup>(</sup>a) Superd il più difficile della Santità fostennendasi fra tanti inciampi, e divagamenti perfettamente seguace d'egni virità. Quella bon riconobbero di nominati Pontesici, il quali nel fregiatol di tante Cariche, espressero nel Brevi la causale, con queste parole: Obe insi sandimoniami

Intorno al B. Antonio Fatati. 275

Pio II. supplicò di accettarne la dimissione da tutte, e dal Vescovado ancora di Teramo, bramando egli di rendersi affatto libero per non pensare più ad altro, che all'amoroso suo Dio. (a)

Il Sommo Pontefice promife il tutto accordarli con il ritorno alla Patria; ma però col carattere di Vescovo della medefima, nell'occasione appunto di aver destinata la traflazione alla Chiesa di Camerino di Agapito Cenci allora Ve-

scove d'Ancona. (b)

A tale proposizione resto affatto sorpreso il Beato, e non è certamente cola facile il rappresentare, quanto mai si opponesse alle persuassoni di Pio, o per meglio dire agl'inviti, ed a' decreti del Cielo: (e) Sospiri, gemiti, pianti, scuse, argomenti, perorazioni di Antonio, voi sosse telimoni, ma veritieri delle sue renitenze, e del suo dolore; oh che lungo podersos contrasto del Supremo Pastore con la modestia di lui! Il vinse, è vero, il Papa, ma con l'autorità, e col comando; non con le pregiarer, o com le persuassive, e dopo aver statta la traslazione del Cenci, scee l'elezione di lui in Vescovo d'Ancona sua Patria l'anno 1463. Uspès Itasl. See. de Epsic. Ancona Sarsesimi loco citato.

§ 17 Obbligato in si fatra guifa il B. Antonio ad effere il Paffore dell'ovile della fua Patria, s'incamminò a quella volta, e vi giunfe. (d) Dolce fpettacolo da vederfi tutta rapita fuori di fe fteffa l'amorofa Patria per incontrare, ed accogliere in Antonio il fuo Paffore, e Padre, che folte fchiere di Popolo, che divota anfietà de' Nobili, de' Cittadini, e del Clero per vedere un Concittadino eletto dal Cielo alla cura Pafforale di loro: (e) Qui calelli approbatione.

(a) Pafo per molti, e molti anni in tanto affolimento di Cariche; ma finalmente umiliatofi avanti al Pontefice Pia II. fapplicò di accettante la dimiffione da tusse; e dal Vescovado ancora di Tetamo, per senderfi affatto libero, e non prinfare più ad altro, che a Dio.

(b) Il Papa promise tutto accordarli con il ritorno alla Patria; ma però col carattere di Vescovo della medesima.

(c) A tale proposizione resto sorpreso il Beato; ma li con-

venne cedere all'autorità, ed al comando, e soffrire l'elezione in Vescovo d'Ancona sua Patria l'anno 1462.

(d) Obbligato in si fatta puisa ad essere il. Passore della

(d) Obbligato in sì fatta guifa ad effere il Pastore della sua Patria; s'incamminò a quella volta, e vi giunse.

( e ) Suo ricevimento festoso fattoli dalli Concittadini .

and talacity

dignitatem confecutus est. Tutto poteva adattarsi al nuovo Vescovo P encomio, che diede S. Basilio di Seleucia a Davide. Inni, Cantici, ed armonie, voci di giubilo, e risuoni d'applaulo, rimostranze d'ossequio, e tenerezze d'amore il

corteggiarono sin dentro le mura.

6. 16. A tante dimostrazioni d'amore, e di stima non poreva reggere la di lui umiltà, che le credeva disconvenienti al suo merito, e non si stimava punto capace a so-Renere il peso d'istruir tanto popolo, e guidarlo per le vie del Cielo; ma quanto più si considerava privo di merito. e di abilità, tanto più meritevole, ed abile apparve nell' esercizio dell' Appostolico impiego, che prontamente intraprese. Arriverei con evidenza a provarlo, se io sapessi mettere in chiaro, quanto operasse, e quanto giovasse Antonio a tutta l'università del suo Gregge: se io potessi numerare partitamente l'alte gloriofe memorie, che ei lasciò alla sua Patria; ma non è impresa di corti momenti il mettere in prospettiva di luce le applicazioni d'un Vescovo sì Santo, per giovare ad ogn'uno, e molto meno il colorire tutte l'Eroiche memorie, che lasciò per retaggio perpetuo di gloria alla sua Città il suo gran Pastore Antonio. (a)

\$\text{S}\$. 19. Parlino per me li Fadri Eremiti Camaldolefi di Monte Corona dimoranti nel Monte Conco, oggi detto d'Ancona; a quali appena giunto dal Vescovado suddetto in possessi per la concessi per la concessiona per la conces

§, 20. Sieno suoi Panegiristi li suoi Concittadini, e Suddini più bisognosi, e li miserabili, e riferiscano, quanto cari-

(a) Quanto siuscisse nel Pastorale Ufficio a prò di tutta l'università del suo Gregge

(b) La pingue Badia di S. Pietro del Monte Conerò concesse agli Eremiti Camaldolesi col solo motivo di avere nella sua Diocesi Religiosi di tanto merito. earitativo egli fosse, ed elemossiniero, e come nella gran per nuria di grano, vino, ed oglio aceaduta nel Pontificato di Sisto Papa IV. il medessimo zelante Vescovo in persona di notte tempo andava co' suoi famigliari alle loro Casce, e prestava loro abbondante sovrenimento. Saracini parte 4.

carte 538. ( a )

S. 21. Teneva egli voluminoso Catalogo delle Vedove, de' Pupilli, de' cagionevoli, e degli impotenti della Città : (b) Questa era il volume, che rileggeva ogni giorno con pupille di Padre l'adorato Antonio: Su quello s'aggiravano i movimenti simpatici del suo euore. Segnava ad ogni ora le penurie, gli affanni, le oppressioni di tutti per sovvenirle egli folo: Passava dalli spedali a tuguri de' poveri, scorreva qual fiume benefico dagli aridi colli delle Famiglie de' Nobili già scaduti, alle valli infeconde de' Cittadini già abietti, e quali Nilo, che guida seco la secondità dove pasfa, lasciava in ogni luogo ubertosi soccorsi, e il ristoro più convenevole a tribolati. Quì Catechismi agli Idioti; là i primi elementi a' Fanciulli: Oul fante esortazioni a' traviati : là copiose limosine a' bisognosi. Tutto raccoglieva in un tempo il pascolo dello spirito per rinforzo delle anime, e il rinforzo de' corpi per lenitivo a difastri: ( c ) Se il Divin Redentore ben tre volte intimo a Pietro di pascere le dilette sue Pecorelle : Pasce Oves meas : su per avvertirlo ad alimentarle colla dottrina, coll'esempio, e coll'orazione, come infegna con un riflesso ingegnoso il Santo di Chiaravalle Bernardo Abbate. Epift. 21. Pasce Verbo, pasce exemplo, pasce Sanctarum fructu Orationum : ma il zelante Mitrato Antonio non contento di ristorare tutto il suo Gregge, colle dottrine, con gli efempi, e colle orazioni, s'impiegò sin nel pascere coll'alimento corporale le turbe fameliche de' calamitofi, e de' poveri.

5. 22. Queste eroiche sue azioni lo resero sempre a tutti

(a) Fu grand Elemosiniero, ed in una gran penuria andava da se medesimo di notte tempo accompagnato da suoi Famigliari per le Case de bisognosi, e prestava loro abbondante sovvenimento.

(b) Teneva appresso di se Catalogo delle Vedove, Pupilli, ed impotenti, e su quello studiava ogni giorno il provedere a ciascuno.

(c) Nel tempo medesimo studiava tutte le maniere per pascolarne di tutti lo spirito con le dottrine, esempio, ed orazione, carte 337.

§. 23. Finalmente questo Santo Prelato dopo avere per il corso di ventun' anno ricolmata di Benefici vivendo la sua divota Patria, e l'anima sua di tutte quante le virth in supremo grado, passò da questa vita mortale alla Patria Celeste l'anno 1484. Il 9. del meste di Gennaro giorno destica o a S. Marcellino Anconitano anch' esso, e so predecessore nel Vescovato medesimo. (b) Reggeva allora la Chiefa universale il Sommo Pontifice Sisto IV. Sopranominato nell'ultimo anno del suo Pontificato, e l'Impero d'Occidente l'Imperatore Federico III. Ugbel, e Sarazini loso cita-

to Lando Ferretti Ifter. d' Ancon, lib, 10.

§ 24. Il fin quì riferito intorno a questo Beato basta per far comprendere con qual sentimento venisse universalmente intesa la di lui morte, (e) e come la sentisse il nominato Pontesse Sisto IV. il quale non seppe ricolversi di elegerene il Successore i sono dopo alcuni mesi, essendo anchi egli passato all'altra vita i il Sommo Pastore Innocenzo VIII. che li succestere nell'anno medessimo, ebbe questo pensiero, ed alli 13. Ottobre dell'istesso anno gli elesse per Successore

(a) Pervenuta la noticia di tanti suoi meriti a Papa Sific IV. loi dichiaro suo Famigliare, continue Commenssale, ed onovolto con altro diffinirio molto particolare; cioè, che occorrendoti viaggiare, fosse da dedici Cavalli accompagnato a spese della Camera Appsolisica.

(b) Finalmente dopo avere governata la fua Patria in qualità di Vescovo per ventiuno anno, ed arricchira l'Anima fua di tutte le Virtu, pasto al Cielo li 9. Gennato dell'anno 1464.

( c ) Quanto fosse intesa la sua Morte.

Intorno al B. Antonio Fatati.

Monfignor Benincasa de' Benincasi Anconitano ancor esso.

Ughel. Saracini, e Ferretti citati.

Il suo Corpo su riposto in una Cassa, e attesa la fama della di lui Santità, fatto il suo Deposito in luogo alto nella Chiefa Cattedrale. Ferretti citato. Fu ivi collocato, ed in quel luogo rimafe venerato da' fuoi divoti Concittadini. Sa-

vacini, e Ferretti citati. (a)

S. 25. Circa feffant' anni dopo, cioè intorno all' anno 1544. mentre era Vescovo d'Ancona Monsignor Girolamo Granderoni Senese, volendosi in detto luogo erigere un Altare ad onore di Sant' Anna, fu determinato di trasferire altrove ii Deposito del detto Venerabil Vescovo Fatati; onde deposta, ed aperta la Cassa, non solo su ritrovato quel Sagro Corpo tutto intiero, ed incorrotto tale, e quale vi fu collocato; ma inoltre l'istesse vesti, ed abiti suoi così ben conservati, e niente affatto consumati, o corrosi; qual cofa giudicata affatto miracolofa, fu pigliato l'espediente, { atteso ancora il gran concorso, e divozione, che maggiore universalmente eccitossi ) di porlo così intatto sotto l'Altare delle Santissime Reliquie con una ferrata d'avanti, e col suo serrame, e da li in poi, dice il citato Ferretti, che fu fempre chiamato col titolo di B. Antonio, e che il Popolo Anconitano vi ha avuta sempre particolar divozione; ed inoltre, che in certi giorni fi apriva, e lasciavasi vedere a chiunque detto Sagro Corpo. (b) E da sapersi poi, che il detto Altare era in quel tempo da quella parte, da un lato della quale è una porta, per cui fi passa alle Camere del Capitolo, ed in altra occasione essendo state trasportate le Sante Reliquie, ove stanno presentemente, rimase senza l'Al-

( a ). Il suo Corpo fu riposto in una Cassa, ed attesa la fama di Santità , fatto il suo Deposito in luogo alto nella Chiesa Cattedrale, fu ivi collocato, e venerato da suoi Concittadini . Dopo sessanta anni dalla sua Morte, aperta la Cassa, e ritrovato il Corpo incorresso con l'istesse vesti, ed abiti suoi niente affatto consumati, fu altrove trasferito, e posto fotto l' Altave delle Santissime Reliquie. Sempre fu chiamato col titolo di Beato, ed il Popolo Anconitano vi ha sempre avuta divozione, ed in cerei giorni dell' anno fi lafciava vedere a chiunque il

Sagro Corpo.

( b ) Detro Altare dove allora foffe . Col tempo traffortime altrove le Sante Reliquie, rimase senza Altare il Deposito con

le sole colonne del medefimo .

tare il Deposito con le sole colonne del suddetto. Saracini ci-

tato.

Ma mentre decorava la Chiesa d'Ancona in qualità di Vescovo la Santità di Nostro Signor Papa Benedetto XIV. felicemente regnante, allora Cardinal Lamberitini, scee egli levare dette colonne, con mandarle in Casa Fatari, e fatto nuovo Deposito a tutte sue spee, i vii collocollo in faccia alle scale, che conducono in tal Cappella dal lato destro dell'istesso dalla con consumanta con paparisce dall'iscrizione, che egli vi sece apporte. (a)

E' da sapersi ancora, che dell'anno 1652, incirca Monsignor Luigi Gallo allora Vescovo d'Ancona sabbricò Procedo fo autentico sopra il culto immemorabile preflato al detto Beato, con prove inoltre di estersi sopra il Sagro Corpo celebrate anche le Meste: (6) E tal Processo il trova in muo no di detti suoi Discendenti, come assersi laco

citato, che dice averlo veduto, e letto lui stesso.

Finalmente è bene qui aggiungere, che nel nuovo Depofito, come poco avanti fi è detto fatto; nella fommità dell' urna in un cartello (ono queste parole: Carpus B. Antonit de Fatatis Epissopi, & Patritii Anconitani: Alquanto più fotto nell'infesso Deposito lotto detto cartello sono quest' altre parole: Inflavaraum liberalistate Eminentissimi, de Reverentissimi Cardinalis de Lambertini: Episcopi Anconitani. (c)

RA-

Catalon Pri

(a) Ma mentre era Vescovo d'Ancqua il Regnante Sommo Pontesce Benedetto XIV. sece egli levare dette colonne: li sece navvo Deposito, ed ivi lo collocò con iscrizione, ove siposa presentemente.

(b) Dell' anno 1652. Monsignor Luigi Gallo allora Vescovo d'Ancona, fabbricò Processo autentico sopra il Culto immemorabile preslatoli, con prove ancora di essersi sopra il Sagro Corpo celebrate anche le Messe.

( c ) Ucrizioni, che ora si leggono nel nuovo Deposito.

Times to Gre

## RAGIONAMENTO DECIMOSECONDO.

Notizie intorno

### AL BEATO AGOSTINO TRIONFI

Patrizio Anconitano dell' Ordine Eremitano di Sant' Agostino .

TEntre nella Santa Romana Chiesa presiedeva Innocenzo IV. nel principio del suo Pontificato, e mentre l'Impero Occidentale Federico II. e l'Orientale Baldovino II. governava nell'anno 1 2 4 3. dalla Nobilissima antichissima Anconitana famiglia Trionfi nacque in Ancona questo Beato, (a) onore della fua Casa, gloria della Patria, splendore dell'Ordine Agostiniano, e specchio di tutti li Religiosi. Li egualmente Nobili, che pii Conjugi Benedetto Trionfi, e Ginevra Bompiani furono li avventurati suoi Genitori, li quali nel Sagrosanto Battesimo li posero nome Agostino, o Giovan-Agostino, ed ebbero tutta la cura di ottimamente educarlo, ed istradarlo agli studi.

S. 2. Fioriva in quel tempo nella Religione Eremitana di Sant' Agostino, e nel Convento d' Ancona il B. Guglielmo Bompiani suo Zio Materno, per essere il Fratello carnale di Ginevra sua Madre: A questi per meglio regolarlo per la via della pietà, e delle lettere i suoi Genitori il raccomandorono, anzi lo confegnarono alla di lui direzione, fotto la quale talmente egli approfittò, che appena pervenuto all' età di anni diecisette richiese, ed ottenne di vestir l'abito. e di essere ammesso all' Ordine Eremitano di Sant' Agoftino fuddetto. (6)

S. 3. Nel tempo del Noviziato fece tanta comparsa la di lui ( a ) Del 1243. nacque in Ancona da Benedetto Trionfi, e

Ginevra Bompiani.

( b ) Li suoi Genitori le consegnarone al B. Guglielmo Bompiani Agostiniano suo Zio Materno: perchè venisse ben regolato per la via della pietà, e delle Lettere, e talmente approfitto fotto tal direzione , che d' anni 17. ottenne di effere ammesso all' Ordine Eremitano di Sant' Agostino.

Ini innata pietà, e la Regolare Offervanza, che non folo de' Novizi, ma degl' iffefi Profeffi parve, che egli foffe lo fpecchio; in termine di quello fu ammeffo alla Profeffione Religiofa, in cui godè grandemente di folennemente con li voti obbligarfi di unicamente fervire a Dio nel modo il

più perfetto. ( a )

S. 4. Applicato di poi agli fludi il suo raro talento fece tale riuscita, che divenne dottissimo in tutte le facoltà, e scienze, per le quali trascorse, e primieramente nella Logica, e poi in tutta la Filosofia, (6) e dopo nella Sagra Teologia, in cui dal Padre Maestro Lanfranco Seprula Milanele Generale dell'Ordine li furono affegnati per maestri li due celebri Teologi dell' Ordine istesso, Leonardo da Viterbo, e Giacomo da Perugia, fotto de' quali fece in brewe tempo tali progressi in quella Divina scienza, che il dottissimo Padre Clemente d'Assis succeduto al detto Lanfranco nel Generalato stimo cosa molto conveniente, che si mandasse a Parigi in compagnia di Egidio Colonna Romano (il quale fu poi Teologo assai celebre) ad effetto di perfezionarli nella scienza medesima sotto li due più eccel-Ienti Teologi di quel secolo, S. Tommaso d'Aquino, e S. Bonaventura Dottori di Santa Chiefa, fotto de' quali il fommo profitto, che fece, fu dimostrato con l'evidenza nelle difese, che in quel tempo pubblicamente sostenne eruditissimamente, ed in ciò, che allora diede alla luce, ed in tanti volumi, che successivamente egli compose di diversi argomenti fino al numero di trentafei con erudizione affatto ammirabile.

\$.5. Fu fatto Baciliere, e poi Maestro in Parigi, e pofcia non folo private letture fostenne appresso. li Religiosi del suo Ordine, ma pubbliche ancora nelle Università con frequenza di studenti in gran numero. (c)

Men-

(a) Sua condotta nel Noviziato, nel termine del quale fu ammesso alla Professione.

(C) Diviene Bacciliere, poi Maestro, e poscia Lessore non solo appresso il suo Ordine; ma pubblico nelle Universisà,

<sup>(</sup>b) Applicato agli fludi divenne dottifinne, e fu mandato a Parigi per perfezionarsi nella Teologia fotto li più eccellenti Teologi di quel secolo, S. Tommassa d'Aquino, e S. Bonavvnusca Dottori di Santa Chiesa, sotto de' quali, quanto approfittasse, il dimostrano li Volumi, cò egli compose, e aiede alla luce di diversi argomenti sina al numero di trentasse.

Intorno al B. Agostino Trionfi. 283

Mentre era ancor Giovane ad istanza del Cardinale di Santa Cecilia, che su poi Papa Martino IV., scrisse contro li Divinatori mirabilmente, e con validissime ragioni con-

futò le sciocchezze de' Fraticelli . (a)

§. 6. Si celebrava in Lione di Francia en Concilio Generale che fu il feccado in tal Città celebrato d' ordine di Papa Gregorio X., il quale ordinò a S. Tommaso d' Aquino d' intervenirvi ; onde possioni in viaggio su sopragianto dal male, che lo fece palsare al Cieso li 7, di Marzo dell' anno 1274., (b) onde toccò ad Agostino d' intervenirvi in luogo di detto Santo Dottore già sito Maestro; e poco dopo da Francesco Carara Principe de' Paduani chiamato a predicare in Padova, ivi nell' età, in cui trovavasi allora di anni trentatre non ancora compiti; diede alla luce due libri, uno intorno all' Amore dello Spirito Santo, e l'altro intorno alla Rustrezione de' morti. (c)

§. 7. Da Padova poi fece ritorno alla Patria , dove termino altre Opere da lui cominciate in Parigi, ed altrove; ed altre molte ivi ne compofe di maravejloia dottrina, delle quali in apprefio daremo nota diffinta; e nel tempo medefimo, che tanto fi occupava nello fludio, fi efercitava in tutte le critiane virti», che tutte poffedeva in grado eroico, cioè con l'anima purgata, e libera da tutte le paffioni, ed

appetiti disordinati. (d)

§. 8. Perfezione Criftiana tanto eminente, e dottrina cosi fublime lo refero da per tutto affa celebre; non folo per la Francia, dove era notifimo per le fue Opere, e per la lunga, e maravigliofa lettura electricata nell' Univerfità di Parigi; ma ancora per l'Italia tutta; tanto che Carlo II. Re di Napoli vivamente bramando di vederlo, e trattarlo, ed infieme di averlo per fuo Teologo, Direttore, e Configlie-

(a) Mentre era ancor giovane scrisse contro li Divinatori, e confuto li Fraticelli.

(b) Intervenne al Concilio di Lione in luogo di San Tommaso d'Acquino, che sopragiunto dalla morte non pote intervenirvi.

(c) In età d'anni 33, in Padova diede alla luce due libri.

(d) Tornato in Patria compose altre Opere di maravigliosa dottrina, e nel tempo istesso si esercitava in tutto le crissiane virtà.

re, (a) fece tutte le parti per ottenerne l'intento, ed a taf
fine mandò in Ancona a levate de Regie Galere con accompagnamento molto proprio. Sopra le quali imbarcato il
Beato giunfe a Napoli, dove con indicibili dimoftrazioni di
fima, e contento fiu dal Re ricevutto, e dal di lui Real figlio Roberto; a quali per la tanto fingolare erudizione, Santità, e prudenza fu pol così caro, ed accetto, che nulla rifolvevano fenza il di lui configlio negli affari più rilevanti
del Regno con attribuirli grandifiima autorità nell' amminifitrazione del governo: E tale eta la fiducia, che più volte lo
mandarono a trattare gravifiimi affari con li Principi primari della Crifiianità, come fi legge nella Cronica Agottiniana nel fine, e nel quinto libro del Compendio di Napoli allegati dal citato Ferretti.

§. 9. Siccome poi Agostino profeguiva con il più tenero affetto, e pietà il fuo Ordine Religiolo Agostiniano; pensò mediante questo, promuovere sempre più il servizio divino; ed a tal sine prevalendosi della particolare famigliarità, ed ajuto di quel Sovrano; fondò nella Provincia della Calabria, (6) una volta detta la magna Grecia, più Conventi di tal suo Ordine, verso il quale a di lui ristesto si praticavano le più distinte dimostrazioni, in maniera tale, che nel tenersi di quello in Napoli il Capitolo Generale nell'anno 1300, piaque al Re, e Regina di onorare con la loro pre-

senza il Convento de' Religiosi medesimi .

S. 10. Mentre dimorava în Napoli compose molte altre Opere ingegnossime: Li maggiori sforzi petò del suo sublimissimo ingegno comparvero in quel libro, che compose de Patessate Ecclessica, da lui consagrato al Papa Giovanni XXII. amantissimo de Letterati, come si legge nella saa vita scritta dal Platina. (c)

Lan(a) Si refe per tutto celebre, e Carlo II. Re di Napoli lo
fcelfe per fue Teologo, Direttore, e Configliere, e mando in Ancona a levarlo due Calete, fopra le quali imbarcato, giunfe a Napoii, dove fu vievuto dal R., e di lui Figlio Roberto, e tenuso in tanta fitma, che nulla trifolvevano fenza il fuo configlio, e lo mandamona a Wattare affari con li Primari p'Innipi della Crififantia.

(b) Fondo nella Calabria più Conventi del suo Ordine, a cui il Re, e Regina, praticavano le più vive dimostrazioni di

stima a suo riflesso.

(c) Compose in Napoli altre Opere ingegno sissime, delle quali grande su la stima appresso à Lesterasi.

Il celebre Legale Ippolito de' Marfilj Bolognese nella sua Pratica Criminale allegando singolarmente. P' istesso trattato De Potessa e Ecclessassica, riferisce molto all'autorità del medesimo in materia di dare il giuramento a testimoni.

Felino parimente sottilissimo Dottor di legge sa del nostro Agostino onorevole ricordanza nel Trattato dell' Indulgenze in fine del terzo Volume alla colonna terza, dove all'Opera suddetta dà il titolo di aurea, e solenne, e poi soggiunge, doversi da tutti il Dotti nelle materie concernenti la podestà Ecclessastica far conto grande di una tal Opera.

Inoltre lo stesso Felino si dissonde per molti altri Trattati dello stesso, ed intieramente si rimetre alla sua autorità, come fanno altri Canonisti, e Leggisti al riferire di Giovanni Alberti Bolognese nella descrizione d'Italia, dove parla

della Città d' Ancona.

§. 11. L'ultima Opera, ch'egli compofe, fu il Commentario delle fentenze di S. Agoftino, a cui diede il nome di Milleloquio; Opera di grandiffima utilità; ma fopragiunto dalla morte non porè terminarla del tutto; e perciò Bartolomeo Vefcovo d'Utrino, che fu (uo Difecpolo, camminando fu le impresse vestigie del suo Maestro la ridusse poi al fine. (a)

S. 12. Il citato Ferretti sa inoltre noto, che dell'an. 1303, su stampata in Bologna l'Opera: De cognitione anima, coejus potentiis, e che l'altra de Trinitate su in quarto stam-

pata in Venezia.

Di più Monfig. Pamfilo Vefcovo Segnino nella Gronica dell'Ordine de Frati Eremitani di Sant' Agoftino fotto l'anno 1328. nel registrare, che fa le molte Opere da questo Beato composte, dice, che a spese del Senaro Anconitano fu-

(a) L'ultima Opera, che compose, e non pote terminare sopragiunto dalla morte, su ridotta al fine da Battolomeo Vescovo d'Urbino già suo Discepolo.

Samuel Carry

rono in volumi trascritte, che si conservano nella Libreria Vaticana, ed una copia ve n'è in Firenze nella Libreria de' Padri Serviti, e che in Bologna in quella de' PP. Domenicani fono quasi tutte le di lui Opere. (4)

S. 13. Credo ora qui espediente di notare il Catalogo dell' Opere di questo Beato Trionfi, ed è il seguente. (6)

In Ezechielem liber unus.

In Mattheum liber unus. In Marcum liber unus.

In Lucam liber unus.

In Toannem liber unus .

In Acta Apostolorum liber unus.

Item in Acta Apostolorum , Catena Patrum . In omnes Epistalas Pauli libri 14.

Item in omnes Epistolas, Catena.

In omnes Epistolas Canonicas libri 7.

In easdem Epistolas, Catena.

In Apocalypsim, liber unus. In eadem , Catena.,

In primum Capitulum Luce Super Millus eft, & Super Ave Maria, & Super Canticum, Magnificat.

De Introitu Terra Sancta.

De Cantico spirituali, sive de decem cordis , Sermones Dominicales ad Clerum.

Milleloquium ex Scripturis Divi Augustini.

Tabula, seu Index super Moralia S. Gregorii . In quatuor libros fententiarum.

De Amore Spiritus Sancti. De Spiritu Sanclo contra Gracos.

De Pradestinatione , & Prascientia .

De libero Arbitrio.

De Resurrectione Mortuorum .

De Confolatione Animarum Beatarum De Potestate Ecclesiaftica.

De Potestate Sacri Collegii, mortuo Papa.

De Potestate Prælatorum . De Thefauro Ecclefie.

Quolibeta Parisii disputata.

(a) Sue Opere ristampate in più luoghi, e trascritte, ove confervate.

(b) Catalogo delle di lui Opere, tutte composte per la maggior gloria di Dio, e per giovare al Proffimo.

Interno al B. Agostino Trionfi. 287

Contra Divinatores, & Somniatores. Super facto Templariorum.

De Pradicatione generis, & Speciei. Destructio totius arboris Porphirii.

De Cognitione , & Potentia Anime .

Expositio, & Questiones in libros Priorum Aristotelis.

Commentatio in libres Posteriorum.

Commentacio in duodecim libris Metaphysicorum,

A tanto grandi, e lunghe fatiche non l'indussero punto alcun motivo di Mondo; ma solo, ed unicamente l'ardentissimo amore, che nudiva verso Dio, la di cui gloria procurò sempre di propagare maggiormente, e l'amore grandissimo verso del prossimo, che tanto ebbe a cuore di conti-

nuamente giovare.

§. 14. Giunfe alla fine il tempo, in cui la divina beneficenza volle premiare il fino gran merito con levarlo da que-fla vita mortale, ed accoglierlo nella fempirerna gloria del Ciclo; Onde li diede occasione di farti merito anche maggiore con farlo affalire da penolifilma infermità. (a) quale avendo fofferto con eroica pazienza in un vivifilmo defiderio di unifi infeparabilmente, e quieramente all' unico fuo bene Iddio; placidamente spirò, e volò l'anima sua beata al Santo Paradis li z. del mefe di Aprile nell'anno 1323. in Napoli nel Convento del suo Ordine, regnando ivi Roberto figlio del nominato Carlo II., al tempo del lodato Papa Giovanni XXII., e dell'Imperator Ludovico Bavato, ementre correva della sua età l'anno totogessimo quinto.

§. 15. Fu la fua morte con tenerissimi sentimenti di difpiacere universalmente da tutti sentita, e specialmente da Roberto Principe prudente, dotto, sommamente amante de Virtuosi, e che tanta considenza aveva con questo Beato. (b)

Il fuo Corpo fu onorevolmente sepolto nella Chiesa di S. Agostino di Napoli, e poscia nel suo Sepolcro avanti l'Altar Maggiore, su fatta la seguente memoria in forma di Epitasso. (c)

Anno Domini MCCCXXVIII. die fecunda Aprilis Ind. X., obiit Beatus Augustinus Tryumphus de Ancona Magister in Sacra Pagina, Ordinis Pastum Heremitatum Sancti Augustini,

(2) Sua penofissima infermità, e morte gloriosa seguita in Napoli li 2. Aprile 1228.

(b) Sentimento, che si ebbe della sua morte;

<sup>(</sup>c) Sua sepoltura, ed epitaffio sepoterale col titolo di Beate,

qui vixit annis octuaginta quinque, ediditque fuo Angelico ingenio triginta fex Volumina Librorum, Sanctus in visa, & clarus in scientia; unde omnes deberent sequi talem virum, qui

fuit Religionis speculum.

S. 16. In comprovazione di quanto fi è detto, giova qui riferire, che nel Clauftro del Convento di S. Agodino nella Città di Perugia fi vede la propria di lui immagine fabbricata di terra cotta, con queste parole sotto, benchè non vi sia il cognome non praticato in quei tempi da quelli Religios. (a)

Beatus Augustinus de Ancona, qui totus Catholicus, & in amore Dei accensus suit, super libris methaphysicis Aristotelis,

& libris Priorum divinissimum Commentarium fecit.

§. 17. Giova ancora mirabilmente il libro intitolato: Augulini Tryumphi Anconitani Catholici Dosforis Summa de posestate Ecclefiafica, edita Anno, Domini 1320. a Cornelio Curtio ex variit, probatissimisque Scriptoribus collecta, dove fileg-

ge quanto fiegue.

Neapoli ex Čotporit vinculis folutus Augulinus in Calumo commigravit anno Domini 1328. quarto nonat Aprilis, cujus Sancitiatem inde vel maxime proficere licet, quod, & in lapide vetullo, quo in Ædibus Sancii Augulini illius Corporit honorifice contegebatus nomen, Beatum Angulinum (b) nicultum jam inde a principio fuerat, & Volateranus gravit Au-Eure Auguliniani, cum femper, & feripio Beatum nominaverint, & pictura ejus efficien Tryumpbali Corona decoratam expressionis et ui, qui ex Tryumpborum Familia natus est, quique Divina gratia adjutus de carne, & mundo triumpbaverat; nunc vero cum Christo, & Beatis triumpbare, ad D.i. glotiam, & Fidelium adjicationem ostendardare.

§. 18. Giova parimente a provare la nobiltà dell'antichissuma Famiglia, da cui è nato questo gran Servo del Signore, (c) ciò che si legge nel libro suddetto, e che scrivo Francesco Bosio Vescovo di Novara, cioè, che Grazioso

(a) Nel Claustro del Convento di Sant' Agostino di Perugia si vede la sua Immagine con iscrizione, in cui se le dà il sitolo di Beato.

(b) Anche altrove si legge il suo nome con questo titolo, e

la sua effigie decorata con corona trionfale.

(c) Tra gli Antenati di sua Famiglia su Grazioso creato Vescovo di Novara Lanno 793. Intorno al B. Agostino Trionsi. 289

Trionfi Anconitano fu da Adriano I. l'anno 793. Vescovo di Novara creato, e dice di lui queste parole : Gratiosus Tryumphus Anconitanus, Picenus, vir exquisite doctrine sedit annis duodecim ingenti Pastorali solicitudine : E lo conferma ancora l' Ughelli Ital. Sac. de Episc. Novariens.

S. 19. Oltre le citate autorità vi sono ancora le seguenti. Giacomo Filippo Bergomenfe, il quale nel suo Supplemento delle Croniche universali al libro 13. dice Augustinum Anconitanum, Ordinis Heremitarum Divi Augustini professum, virum fane doctrina, & vita integritate celeberrimum floruit anno Domini 1221. (a)

Il Dottore Artmanno Schedel nelle gran Croniche dell' Istorie dell'età del Mondo, e descrizione delle Città da lui raccolte dice: Augustinus Anconitanus Ordinis Heremitarum Divi Augustini professus floruit sub Ludovico Bavaro Imperatore quarto Anno Domini 1320, Giovanni Tritemio nel lib. de Scrips. Ecclef. dice : Augustinus de Ancona Ordinis Haremitarum S. Augustini, vir in Divinis Scripturis studiosus, & eruditus, & Sacularis Philosophia non ignarus claruit, Raffaelo Volaterano nell' Antropologia lib. 20. cap. Heremitarum : dice lo stesso.

Sisto Senese nella Biblioteca Santa al lib. 4 ciò conferma. Girolamo Scripardo ne' Commentari dell'Ordine di S. Agostino riferisce le stesse cose, e di più dice, che su caro alli Re di Napoli, Carlo, e Roberto, Giuseppe Panfilo Vescovo Segnino nella Cronica delli Eremiti di S. Agostino, dice: Augustinus de Ancona de Familia de Tryumphis, que antiquissima eft erc.

Sommario Cronologico del Bardi alla sesta età nella quin-

ta parte di lui parla.

Lando Ferretti Istoria d'Ancona, al lib. 3.

Leandro Alberti Bolognese nella descrizione d'Italia, doto al the . ve tratta della Città d'Ancona.

Giuliano Saracini nelle sue notizie istoriche d' Ancona

par. 3. c. 492. fino a' 496.

Oltre questi sono altri molti anche citati nel decorso di queste notizie, li quali trattano di questo Beato; e da tutti si rileva la verità di quanto nelle presenti si è di lui rappresentato.

(a) Autorità, e Scritteri, che comprovano il rappresentate, intorno a questo Bento. -. ..

## RAGIONAMENTO DECIMOTERZO.

#### Notizie intorno

#### AL BEATO GUGLIELMO BOMPIANI,

Patrizio Anconitano dell' Ordine Evemitano di S. Agostino.

S. I. A Gloria maggiore della fua casa, dell' Ordine Religioso Agostiniano, e della Patria nacque in Ancona nel terzodecimo Secolo il Beato Garona della Nobilissima Famiglia Bompiani una volta patrona della Contea di Bompiano. (a) Ricevettre egli un'ottima educazione, e fin dalla fanciallezza diede a conoscere la sua inclinazione alla pietà, ed alle lettere; alle quali supilicato sec mostra col tao prostro di quel ravo talento, di cui Dio lo aveva arricchito. (b) Giunto ad una età conveniente venne dalla divina bontà chianato alla Religione de' PP. Eremitani di S. Agostino, nella quale entrato, e corso il eempo del Noviziato con l'avvanzamento nelle Cristiane virtu, in quelle obbligosi perfezionarsi, mediante la folenne Professione, che sece nella medesima. (c) Sarae. pair, s. car. 502.

\$2. Ammello allo fludio, prima della Filefoña, e dopo della Sagra Teologia fece mirabil profitto, epronoflo al grado di Sacerdote impiegoffi non meno per la gloria di Dio, che per beneficio de' Proffimi alla predicazione della Divina Parola, e da alla amminifizazione della Sagramental Penitenza. (d) Fu rigorofiffimo con fe flesso per la minuta of-fevenzara del Religioso l'ititueo da lui professito ; ed il divivere demplarifilmo diede un matavigisto o rislato agl' Im-

(b) Applicazione alli fludy, e profitto.

<sup>(</sup>a) Il Beato Guglielmo Bompiani manque in Ancona di nobiliffuno fangue. Sua educazione.

<sup>(</sup>c) Chamato da Dio si sece Religioso dell' Ordine Eremitano di S. Agostino, e terminato il Noviziato, ed avanzato in tute le Cristiane Virtu sece la solenne Professione.

<sup>(</sup>d) Mirabilmente approfistò nello fludio: Fatto Sacerdote applicossi ulta predicazione, ed amministrazione del Sagramento della Penitenza: Sua Regolare Osservanza, ed esamplatità.

Intorno al B. Guglielmo Bombiani. 29 t pieghi, che esercitò per vantaggio de' Prossimi: Enconomast.

Agoft. f. 266.

§ 3. Aveva una Sorella carnale, chiamata Ginevra Bompiani maritata con Benedetto Titonis (a) Nacque da queflo Matrimonio un' figliuolo d'un ottima aspetrativa, e l'isfesti di lui Genitori a meglio secondarne la nobil indole saviamente risolsero di consegnario a Guglielmo, il quale ebbe tanta premura di santamente regolare il bel spirito di detto suo Nipote per nome Agostino, quanta ne dimostro il prodigioso avvanzamento del medessimo per la strada della perfezione crissimana, nella quale introdotto a sua persuasso, ne appigliossi al medessimo Ordine Agostiniano; ed in esso divenne dottossimo, come è ben noto, e tanto Santo, che in ogni tempo è stato, ed è venerato col titolo di Beato Agostino Trionis. Sarac. cir.

\$. 4. Il merito, che Guglielmo fi fece con tale allievo appreffo il benefico, Iddio, fu certamente affai grande i tancoch la grazia Divina fi accrebbe in lui di tal forta, che fecondata dall' indefessa sua cooperazione fece nella Santità maggiori progreffi, e niente meno che il suo Nipote, chiamato anch'esso, e universalmente col nome di Beato Gu

glielmo Bompiani. Sarac. cit. (b)

§. 5. Compose, e diede alla stampa un molto nobil Trattato de Parsitentia, di cui sa menzione Fr. Giuseppe Pansilo Vescovo di Segna: Cron. Eremis. 5. August, e ne lasciò onorata memoria Giovanni Bunderio nel compendio della contesa luterana, dove tratta della Contrizione. Lando Ferretti Islor. d'Ancona lib. 4., e Sarac. cir. (c)

S. 6. Fu sì grande la fama, che successivamente precorse della di lui Santità, e dottrina appresso tutti, che univer-

T 2 [al-(a) Da sua Sorella Ginevra maritata con Benedetto Trion-

fi nacque un Figlio per nome Agostino; da questi conjugi piglio l'impegno di educare questo suo Nipose, e su tale la sua educazione, che fattosi a sua persuassan Religios dell'Ordine medessimo dette Agostino, divonne dostissimo, e Santo in maniera, che è stato sempre, ed è venerato cal trisso di Beato.

(b) Il merito che Guglielmo si fece con tale allievo appresso Dio su si grande, che in lui si accrebbe la Grazia Divina, alla quale cooperando canto avanzossi nella Santità, che su ed

è riconosciuto anch' esso col titolo di Beato.

(c) Compose, e diede alle stampe un bel Trassate - De Pœnitentia.

falmente veniva confiderato con somma stima, e per tali motivi sommamente su amato dal Cardinale Ugo Domenicano, che tanto egregiamente scrissific in tutti i libri del vecchio, e nuovo Testamento; ne' Commentari de' quali servissi della di lui Opera al riferir di Filippo Elesso. Enconomas: Aquesti, fol. 266. Pamph, Sarac., e Ferretti cittati. (a)

§ 7. Ma non folamente per la fua Santità, e Dottrina, fu caro, e famigliare del nominato dottiffimo Cardinale; ma ancora del Sommo Pontefice Niccolò III., il quale con l'iffelta ragione lo cofitui fuo Penitenziere, Enconomars, Aught, cir. E quel zelo, che ardente avexa di propagare fempre più il buon fervizio di Dio, e la maggiore fua gloria tali congiunture accrebbe molto il fuo impegno. (5)

§ 8. Di quello gran Servo del Signore mi frovo affaro di notizie per poterle qui addurre; ma a rimofitare quanto egli foffe amico di Dio; bafta qui riferire l'elogio, che di lui fi legge in brevi parole nel nominato Enconomafiicon Agoftiniano, dove fi dice di quello Beato, che fuiri artie, & perfellifime vite: Dalle quali fole fi deduce chiariffinamente, ch' egli posfedette in grado eroico, e perfetto, non folo le virth Teologali, e Cardinali; (e) ma il più alto grado dell' orazione, e divozione con un' offervanza la più efatta delle regole del fuo Religiofo Ordine, e on l'animo libero, e purgato da tutte le passioni difordinate in maniera, che queste alla ragione rimanevano in lui totalmente fosgette.

§. 9. Finalmente piacque al benignifimo Iddio levarlo con la motte da questa vita mottale, e chiamarlo alla gloria fempiterna del Paradifo nell'anno 1284, (d) al tempo di Papa Martino IV., e dell'Imperatore Rodolfo nel Convento di

(a) Sua stima appresso tutti , e particolarmente appresso il Cardinal Ugo Domenicano, che ne' Commentari del Vecchio, e Nuovo Testamento servissi della di lui Opera.

(b) Fu anche molto accetto a Papa Niccold III., il quale lo costitut suo Penitenziere, ed in tal congiontura sece gran spicco il suo zelo di propagare il buon servizio di Dio....

(c) Possedette in grado eroico tutte le virtà.

<sup>(</sup>d) Nell' anno 1284, fegul la fua morte preziofa, ed il fuo Corpo fu collocato fotto l' Altare di Santa Catterina del Convento d'Ancona, e col tempo fu nella flessa Cobiefa possa la sua essegne de constante de la fuo nome col titolo di Beato.

Interno al B. Guglielmo Bompiani. 293 to di S. Agoltino di Ancora, nella di cui Chiefa fu il fuò Corpo collocato fotto l'Alare di S. Cattarina, come afferifee Filippo Elefio Economafticon, Agost. fol. 266., ed al riferire del Saracini nel luogo cit., fu poi in detta Chiefa pofia la fua immagine, e fotto quella, il fuo nome, in quelta

# RAGIONAMENTO DECIMOQUARTO.

forma : Beato Guglielmo Bompiani .

Notizie intorno

## AL BEATO GIROLAMO GINELLI

Patrizio Anconitano Eremita del III. Ordine di San Francesco.

S. 1. L tempo di Papa Pio II., di Federico III. Imperatore, e mentre governava la Chiefa Anconitana Agapiro Cenci circa il mefe di Giugno nell' anno 1461: nacque in Ancona da nobile famiglia Girelamo de' Ginelli, o da Gianelli, (a) Suo Padre fichiamo Pier Simone di Tommafo Ginelli, e fua Madre fu una di Cafa Polidori anch'efa Nobile Anconitana, con la quale detto Pier Simone in figura parimente di legittimo Matrimonio ebbe altri tre figli, uno macchio con il nome di Aragelo, e due femine, le quali, maritate che furono in famiglie d' Ancona a loro eguali di condizione paffarono all'altra vita li detti loro Genitori, e rimafero nella cafa paterna folamente Girolamo, ed Angelo, come fi raccoglie dall' Ifloria d' Ancona di Lando Ferretti al lib. 111. (b)

S. 2. Ricevettero questi due fratelli una ottima educazione, e furono dotati dalla divina beneficenza d'un' indole mol-

(a) Dell'anno 1461, da Pier Simone di Tommaso Ginelli, e da sua Moglie di Casa Polidori Nobili Conjugi nacque Girolamo.

<sup>(</sup>b) Da questo Matrimonio nacque altro maschio per nome Angelo, e due semine, le quali, dopo maritate, restarono dessi due maschi soli in casa per la morre seguita de' suddetti loro Genitori.

to buona, e d'un talento affai raro; onde mirabilmente &

avanzarono nella pietà, e nelle Lettere. (a)

Angelo dopo esfersi a maraviglia impossessita della lingua latina, e Greca, impegnossi ad apprendere nel modo stesso l'Ebraica. (6) ma la qualità del luo temperamento non porendo resistere all'assistato mono intrapresa, e facendo a quello, ciò non ossante, Angelo violenza troppo grande con lo studio, talmente ne patì l'individuo, che quassi impazzi.

Girolamo che quantunque giovinetto nudriva una prudenza fenile; a feconda del tenero amore, con cui lo profeguiva, mai volle abbandonarlo; ma non stimando cosa opportuna lo stare a solo con il medelimo piglio l'espediente di entrare insimeme con lui nel Convento de Religiosi sotto il Titolo di S. Sebastilano, che in quel tempo vi era in Ancona, ed ora è Monistero delle Monache dette le Capuccine; sperando con l'assistenza di quei Padri; non meno vedet sollevato il fratello, che diretto il suo spirito, come afferma Giuliano Saracini nelle sue notizie istoriche d'Ancona, p. 2. 18. 10. car. 208. (c)

§ 3. Iddio che voleva fervifi di quello mezzo per condurre li due buoni fratelli, conforme aveva lui destinato; fece sì, che nè tale espediente, nè li medicamenti ulari nelle purghe intraprece a nulla giovasiero; onde stimo Girolamo, che averebbe meglio ferviota i liberare il statello l'uscire da quel Convento, e condurlo alla verdura in campagna, ed in tal guid ricreare alquanto li spiriti affaticati foverchiamente nei studi. Tanto appunto esegui, e con detro Angelo si portò ad abitare in un loro podere, nel distreto d'Ancona iu contrada di Montedago. Quivi pensò di

(a) Si approfistorono mirabilmente ambedue nella pietà,

nelle Lettere.

(b) Angelo, oltre effersi impossissione deble bingue latina, e orçea i impegnossi ad apprendere ancora l'Ebraica; ma il suo temperamento non può erissiene all'assissione, e sacendo a quello resistenza troppo grande nello stadio, quasi impazzi.

(c) Girolamo che teneramente l'amava, mai valle abbandonario, e non flimando hene flare a folo con il medefino; piglio l'espediente di entrare afficme con lui nel Convetto di San Sebafiliamo, che era, dove ora fono le Monache deste le Capucsine; sperando con l'afflerza di quei Religiusi veder follevato il fratello, e diretto il suo spirito. Intorno al B. Girolamo Ginelli. 295

fermarfi, e nel tempo stesso, che assisteva il fratello vivere solitariamente, ed impiegarsi nel pensar feriamente a Dio, ed alla sua anima senza venir divertito dalle cose del Secolo. A tale effetto sece quivi sabbricare una Cappella, dove frequentemente si tratteneva in una santa contemplazione: Ferret. e Sarac. citati. (a)

S. 4. Per meglio afficurafi in così fatta determinazione col diffaccarii totalmente dalle vanità, e piaceri tutti di questo Mondo, e suggire la frequenza della Citrà, e delle viste, rifolse vestir l'Abita del III. Ordine di S. Francesco. Quanto determinò; tanto esegui nell'anno del Signore 1477-mentre era nell' età d'anni 16., ed era Vescovo d'Anno-

na il Beato Antonio Fatati. (6)

Velito un tal abito si trattenae in quel ritiro per ami se la caginua estrezio di tutte le cristiane virst, ed in particolare in un'orazione divorissima, come riseriscono il P. Arturo al primo di Gennaio, e Marco di Lisbona ilé. 8. esp. 26. all'anno 1506. alimentandos nel tempo sessione si di capitale di quel podere, ed altre, che avevano corrispondenti alla loro condizione. Serae, eii.

§. 5. Nel terminare detti sei anni, vedendo , che il fratello in luogo di migliorare più tosto peggiorava nel descritto male: (c) Raccomandatosi a Dio, perche li dasse lu-

(a) Non gievò, questo espediente, nelle cure intrapresse si estimate con consideration de l'imposition de situate est si finatello, s'espice da quel Convento, e condunto alsa venchira in Campagna, e così nicearli li spiriti: Tanto, espat, e si portà con quello in un loro, comodo podere nel distretto d'Ancona in Contrada di Montedago; quivi pentò allistero d'Ancona in Essilizzaria, ed unniti statumente e si loi, peresì bece quivi picho bicare una Capella, dove frequentemente si tratteneva in una Sanna Contennalizzione.

(b) Quivi per meglio diflaccassi da ogni altra cosanell ann no 1477, vesti l'Abito del III. Ordine di San Francesco.

(c) Dopo sei anni quivi possati santissimamente ; vedendo, che il statello più tosso pergreva un el descritto mada ; implotato da Dio il suo lume, violse andare con s'isteso. Angelo adaitate nell'Etemo del Monte Conero, detto d'Angena ; la di cui Badia, e Chiesa Eremitica di San Pietro, ganantunque concessi Badia colle della considesse, von vio esmo però questi per anche antati; ma possiurono frattanta porsi in vertine per la gean s'abbitca, che necessirationes devevum fare.

me a meglio conoscere la sua santissima volontà ; alla fine risolse andare con l'istesso suo fratello Angelo ad abitare nell' Eremo del monte Conero, detto Monte d'Ancona; la di cui Badia, e Chiesa Eremitica di S. Pietro quantunque fosse stata dal nominato Beato Vescovo Fatati concessa alli PP. Eremiti Camaldolesi, non vi erano però questi per anche andati ; poiche pensavano fratanto di porsi in ordine al grave dispendio per la gran sabbrica, che necessariamente prima dovevano fare.

Fatta una tale determinazione con il lume da Dio datoli, passate le debite convenienze, e ricevutene da chi si aspettava le necessarie facoltà, si trasferì con Angelo al detto Monte l'anno 1482, mentre tuttavia presiedeva alla Chiesa d'Ancona il più volte nominato Beato Antonio Fatati. (a)

6. 6. Giudizi imperscrutabili della divina provvidenza ! Giunti in quell' Eremo, ristorossi più, che mediocremente il fratello, onde Girolamo fece vestir ancor esso dell'istesso suo Abito Eremitico di color berettino; siccome un' altro buon vecchio loro compagno, e vi fabbricò alcune anguste Cellette per loro abitazione, ed una Chiefuccia per ivi meglio impiegarsi nell' esercizio dell' orazione. Sarac, cit. car. 318. Lazaro Bernabei Cronic, Anconit. c. 58. (b)

In tal positura stimò Girolamo di esser giunto all' auge delle sue contentezze; e siccome perfettamente s' incontravano li geni, e l'inclinazioni di questi due Fratelli, così di buon accordo si diedero in quella solitudine alla divota orazione, e Divina Contemplazione, e con astinenze, e penitenze eccessive fecero maraviglioso progresso in Santità di vi-

ta. Ferretti cit. (c)

Girolamo per altro di quando in quando aveva occasione di meritar maggiormente nell'efercizio della fofferenza, poi-

(a) Fatta tale Determinazione, ottenutane la permissione da chi si doveva, vi si portò col fratello.

(b) Giunti in quell' Eremo, migliord notabilmente Angelo; ande fece vestir anche quello dell'istesso abito eremitico di color berestino, ed insieme un buon Vecchio loro Compagno, e vi fabbrico alcune anguste Cellette, per loro abitazione, ed una Chiefuccia per miglior commodo dell' orazione.

(c) Qui attesero a maggiormente persezionarsi; ma ben spesso Girolamo aveva occasione di molto soffrire; perchè Angelo de quando in quando affalito dal suo male, si toglieva dal suo

commercio, nascondendosi nella boscaglia.

chè delle volte affalito di nuovo Angelo, benchè di poca durata, dal riferito sno male, ed umor malinconico; si toglieva dal suo commercio, nascondendosi nella boscaglia di det-

to Monte. Sarac. cit. car. 299.

§. 7. Continuò Girolamo in questa folitudine l' Eremitica vita insseme con Angelo lo spazio d'anni 17., e qualche mese: Il suo andare era sempre scalzo con una sol tonica di panno bigio coperto: il suo dormire su sempre su la nuda terra con un sasso sotto la testa per capezzale. (a)

Piacque trattanto al Signore render più folitaria la di lui vita con chiamane a fe con la morte il fuo Fratello; que le infermatofi gravemente, fu da lui affifito con quella carità, e amore, che maggiore non era possibile, e fattili amministrare li Santissimi Sagramenti; finì di vivere in questo Mondo, e passò al Cielo nel giorno della Santissima Pasqua di Risurrezione 23, del Mese d'Aprile dell'anno 1500. esfendo Vescoo d'Ancona Monsignos Benincasa de Benincasa.

§. 8. Qual fosse la rassegnazione, ed uniformità al volere divino del Beato Girolamo, quale la sua temperanza, e assinenza, e qual sosse l'interpidezza, con cui sossi generosamente il gran cespo di restar privo dell' unico suo Fratebo da lui amato teneramente, e per debito di natura, e per li suoi meriti, e per ragione di grata corrispondenza; d' un Fratello, che sempre aveva avuta una totale dipendenza dalla sua volontà, che li era stato continuamente soggetto, e compagno indivisibile in tutto il tempo della sua vita, in cui null'altro aveva fatto; se no quello che era di sua piena soddisfazione; come si riconosce da quanto si è detto; lo dimostrerà ad evidenza il seguente racconto. (b)

Per far gli ultimi uffici con la spoglia del medessmo, e darli con gli Ecclesiastici Riti condegna sepoltura; invitò per un' ora determinata del giorno seguente alla sua morte seconda Festa di Pasqua li Religioss Minori Osservanti di Sirolo, e Minori Conventuali di Camerano: Dopo collocato il Corpo del Fratello nella Chiesa Eremitica di S. Pietro

(a) Continud Girolamo in questa solitudine in compagnia di Angelo per lo spazio d'anni 17. e qualche mese con un vivere sommamente austro, e piacque a Dio chiamare a se con la morte il Fratello, che infermatos, su da lui assistivo, e stattis amministrare li SS. Sagramenti; sinì di vivere si 23. d'Aprile 1500.

(b) Sua inesplicabile rassegnazione in tal morte.

fuddetta; nel giungere l'ora pressis si portò suori della madesima in aspertazione de' suddetti: Nel tempo sistesso incirca da
quel sito distante, alcuni Nobili Anconitani, li quali, siccome avevano notizia della malattia del Fratello, ma non
sapevano la morte; così li richiesero, come sistes l'Al che
rispose, che siava bene, e non altro: Trattanto sporayennero il Religiosi accennati inseme con il Parroco, ed altri.

A vista di quelli pigliò esto la Croce, e andando avanri, entrarono tutti processo alla concentrato di conri, entrarono tutti processo alla concentrato di conri, entrarono tutti processo alla concentrato di conri, entrarono tatte l'esquie; trenendo sempre in tutta
la funzione la Croce egli stesso; il quale dopo esfere stato i
tutto terminato divotamente, con l'ajuto, che da altri ricevette, diede con le sue mani a quel Cadavere sepoltura
in terra nella fossa da lui medessimo satta, e cavata nella
Chiesa istessa al su de pilastri, o colonie verso la porta
maggiore, senza nepput cangiarsi di colore; anzi con ma
raviglia di tutti gli astanti mostrandosi molto lieto, e rendendo grazie al Signore, che avesse in un tempo medessimo
davo riposo all'anima, ed al corpo del suo Fratello: Ferret,
e Sarae, loc- citati. (e)

Compito un si tenero ufficio, Girolamo invitò a reficiarfi li nominati Religiofi, non folo, ma anche li detti. Nobili Anconitani fuoi Concittadini; e non pote dar loto, fe non quello, che aveva di meglio; e quantunque foffe il feconda giorno di Pafqua, non confifere in altro la refezione, che

in pane, vino, e fichi secchi. Sarac. cit. car. 299.

§ 9. Dopo la morte del Fratello più che mai infervorofic mella continuazione di tutti quelli efectigi; che fopra abbiamo rapprefentato, lontano fempre da ogni umano comercio, fe non quanto non poteva (sanfaro la neceffitì: A tutto ciò devono aggiungerfi le frequenti vifite, che egli faceva al Santuario di Loreto, ed alla Chiefa della Madona di Portonovo alle radici del monte medefime. (b)

L'esercizio dell'orazione a ginocchi nudi fu si continuo, che in quelli aveva li calli fuor di modo induriti, ed alti

(a) Intrepidezza nell' Essequie, e sepostura datali con le sue mani nella sossa, ch' egli stesso aveva cavata.

(b) Dopo tal morte più che mai infervorossi nell'esercizio di tutte le virtù, orazione, e austerità con frequenti visita al Santuario di Loreto, e Chiesa di Portonovo. più di due dita. A 31 fatti calli diede ancora non poca occasione l'andar la mattina per tempo a detta Chiesa Abbaziale di Portonovo, ed a ginocchia nude per terra far ritorno a 31 alto monte, con iommo supore di molti, che eb-

bero l'incontro di avvedersene. Ferret. cit. lib. 12.

§. 10. Poco prima della sua morte con animo di migliorare la nominata Chiefa di S. Pietro, e di far cavare una buona cisterna per conservare, a putificare l'acqua, che su la sua consueta bevenda s siccome il suo solito cibo il solo pane, ed alle volte qualche spianata sotto le ceneri cotta s pose in vendita il podere sopradescritto nella Contrada di Montedago, dove dimorb prima di andare in quell' Eremo, ma mentre pensava eseguire tale determinazione, ammalosi siebre, onde collocati il denari ritratti in una pila di terra, li nascose in quella sotto il focolare, o sia rola del suoco. (a)

§. 11. Aumentosseli successivamente la febre, e le Sorelle maritate di lui minori, avutane la norizia, si portorono dalla Cirtà al detto monte per visitarlo, e ritrovatolo molto aggravato, non vollero partire, ma si trattennero, benchè con loro grave incommodo, attesta la mancanza d'ogni occorrente, per affisherlo, e lo ssesso secreta la ritri Paren.

ti. (6)

Accreseiuto norabilmente il male, 'fir giudicato mortale, e sparfasene la nuova, vennero da tutte le Parti, e Città della Marca persone dogni condizione per visitato, assistetto, e vederne il fine. (e) Tanta era la stima, e venerazione, che universalmente tutti avevano di sui, e tanto era il concetto, e la fama della sua Santià.

Il pubblico Anconitano, appresso il quale era in grandisfima estimazione, alla notizia, che n'ebbe, mandò ad affisterlo continuamente un Medico affirme con il P. Francesco

(a) Poco prima della fua morte con animo di migliorar la Chiefa di Sau Pietro fuddetta, e fare una huona cifterna; vendè il podere di Montedago; ma ammalatofi nafcofe li denari vitratti.

(b) Aumentoffeli il male, ed avutane notizia le Sorelle, ed

altri Parenti, si portarono ad assisterio.

(c) Accresciuto notabilmente il male, su giudicate motrale, e sparsassente la mova, vennero da tutte le parti, e Città della Marca persone d'ogni condizione per visitatlo, assistento, e vederne il sinc.

Ferdini Minore Offervante, e Giovanni Toroglioni (no Amico, Nobile della stessa Città, ed ordinò, che a tutto si pro-vedesse col pubblico Erario. (a) Erano appresso l'Infermo un certo suo famigliare chiamato Giordano d'Altabella di Sirolo, ed un certo F. Cola anch' egli Eremita suo antico Compagno; mà non ostanti le grandi premure praticate per ricuperarla, e li molti rimedi applicatili, esso chiaramente diffe, che Dio voleva tirarlo a fe: Aggravatofi sempre più. diede in una profondissima sonnolenza, e mai parlò per tut-

to an intiero giorno. (b) S. 12. Destossi poi alla fine nell'ultima giornata della sua vita, e chiamati tutti quelli ch' erano collassù andati per

visitarlo, e governarlo, parlò francamente con tutti, come fe non avesse avuto alcan male con espressioni corrispondenti alla sua Santità, e predicendosi la morte, espose, come aveva avuto pur all' ora in vinone, che la sua Comunità d'Ancona non era per contentarsi, che il suo Corpo fosse sepolto nella Chiesa di S. Pietro, dove egli di sua mano aveva preparata la fepoltura nel luogo, ove fu collocato il

· Cadavere di F. Angelo suo Fratello.

Disse di poi, che ben volontieri lasciava la sua spoglia corporea al Comune fuddetto, sua cara Patria non solo ; ma inoltre lo constituiva suo Erede universale, ed insieme refe palefe, che aveva confervata tutta intiera la fomma de' denari ritratti dalla vendita fopra riferita, a motivo di rifarcire quella Chiefa, e che l'aveva posta sotto del Focolare: dove appunto con tal notizia fatta ricerca, fu ritrovata. (c) Domando poscia, e ricevette li Santiss. Sagramenti con sentimenti tali di divozione, che ebbero tutti ad in-

(a) Il pubblico Anconitano mando ad affisterlo continuamente un Medico con un Religiofo, ed un Secolare Nobili della stessa Città, ed ordino, che a tutto si provedesse col pubblico Erario, ma non ostanti le premure praticate per ricuperarlo, egli chiaramente disse : che Dio voleva titarlo a se. .

(b) Aggravatosi diede in un profondo sonno.

(c) Destossi alla fine, e parlo con tutti in sentimenti corrispondenti alla sua Santità, e predicendosi la morte, disse, che lasciava la sua spoglia corporea al Comune d' Ancona, e lo costituiva suo Erede universale, e rese palese il luogo, dove aveva confervata l'intiera somma ritratta dalla Vendita suddetta a motivo di rifarcir quella Chiesa, onde su subito ritrovata.

Intorno al B. Girolamo Ginelli . 301
teneritsi quanti vi si trovarono presenti. Feretti, e Saracini

citati. (a)

. S. 13. Alle tre ore poi della notte uscito il nominato Giordano Altabella alquanto fuor della Cella, e guardando verso la Santa Casa di Loreto, vide tre gran lumi accesi spiccarsi dalla cuppola del Tempio Lauretano, e venir per l'aria sino alla Chiesa del Santissimo Crocesisso d'Umana, e fopra quella stare circa lo spazio di due Miserere, e dopo due di detti lumi ritornare verso Loreto, ed il terzo rimanere sopra la Chiesa suddetta del Crocesisso, la dove stando quel lume fermo, ed acceso, e gli altri due andando adagiatamente verso il Tempio di Loreto, (b) il nominato Altabella pieno di meraviglia corse alli Compagni, ed a tutti quelli concorsi alla visita dell' Infermo, raccontò quanto aveva veduto: ciò inteso si portarono tutti al luogo aperto, e viddero chiaramente da se stessi li detti lumi prodigiosi, ed alla loro vista, il lume rimasto sopra la detta Chiela d'Umana, si spiccò di lì, ed andiede a posarsi sopra il tetto di quella di S. Pietro, e fopra il luogo dove giaceva il B. Girolamo, il quale nelle ore sei della notte al primo fuono del Matutino, mandò fuori del Corpo il puro fuo spirito, che passò all'eterna gloria del Paradiso li 16. del mese di Ottobre dell'anno 1506, in età d'anni quarantacinque, e mesi quattro, anni sei dopo la morte del suo fratello Angelo, e qualche mese, col quale visse nell' Eremo anni diecifette compiti, e dopo la sua gita nello stesso di anni ventiquattro, mentre governava la Chiesa universale Giulio II. Massimiliano il Romano Impero, e la Chiesa d'Ancona Pietro delli Accolti Aretino.

S. 14. Altro prodigio accadde subito morto, mentre quel Corpo reso tanto macilente per l'eccessiva assinenza, e vigilie satte per tanti, e tanti anni, e che in vita si era tan-

(a) Poscia domandò, e risevette li Santissimi Sagramenti con sentimenti, che commossero quanti vi erano presenti.

(b) Alle tre della natte da quanti vi erano in quel luogo, ferono veduti tre gran lumi access spicars dalla cuppola del Tempio Lauretano, venir per l'aria verso quello del SS. Crocisso del Umana, e sopra quello stare qualche spazio, e doud di detti unni ritornare verso Loreto, ed il terco dopo esperimasto altro poco sopra la Chiesa suddetta; si spiccò di st., e si può sopra il tetto del luogo, dove giaceva Girolame, il quals alle ore sei morì li 16. Ottobre 1506.

to estenuato; appena spirato, divenne candido, ed odorifero, e le ginocchia che erano tanto incallite, morbide, e delicate quanto un bombace, con sommo stupore di rutti.

Ferretti, e Saracini citati. (4)

S. 15. Avvisata la Comunità d'Ancona della morte seguita nella notte antecedente, e di effere stata dichiarata erede delle sue facoità, deliberò, che il Corpo fosse in Ancona portato, accompagnato dalle Confraternite delli tre Castelli più vicini al detto Monte, Camerano, Paggio, e Massignano, e posato nella Chiesa Abbaziale di S. Giovanni in Pennochiara, oggi detta la Madonna degli Orti fuori della Porta del Calamo. (b) Il che effettuato con gran seguito di persone d'ogni condizione, ed avutasene la notizia; unissi in esse il Clero Secolare, e Regolare, e le Confraternite della Città con il Senato in corpo, Cittadini, e Popolo in maggior parte, e con torcie accele in buon numero, fu quel Venerabile Corpo processionalmente condotto alla Chiesa Cattedrale di S. Ciriaco, dove fatte che furono solennemente l'Esequie con frequenza, e concorso d'infinite persone di tutti li luoghi circonvicini concorsivi per la divozione verso il medesimo, dopo di esfere stato esposto per tre giorni continui, fu posto in una Cassa impecciata.

6. 16. Furono contemporaneamente dal Pubblico deputati alcuni Nobili, e furono Giovanni Gabrielli, Giuliano Saracini, Bartolameo Brinci, Ciriaco Bonarelli, e Giovanni Buscaratti a farli fare un nobile Mausoleo a spese pubbliche, li quali servironsi dell' Architetto Giovanni da Tran, da cui fecero farlo tutto di marmo con fregi dorati con la fua Statua fopra l'urna fepolcrale diftesa, e l'urna fiffata nel muro nella Cappella del Santissimo Sagramento della medefima

(a) Il suo Corpo tanto macilente, ed estenuato, divenne subito candido, e odorifero, e le ginocchia, che tanto erano in-

callite, morbide, e delicate, come un bembace.

(b) La Comunità d'Ancona fece, che il Corpo accompagnato dalle Confraternite delli tre più vicini Caffelli foffe portato nella Chiefa, oggi detta la Madonna degli Orti, fuor della Porta del Calamo, il che effettuato unissi in essa il Clero Secolare, e Regolare, oltre le Confraternite con il Senato in Cor po, e maggior parte del popolo, e con gran numero di torcie accese, fu processionalmente portato alla Cattedrale di S. Civia" co, dove fatte l' Efequie, dopo effere ftato esposto per tre giorni, fu collecato in una Calla.

desima Chiesa a mano sinistra, con la figura del Salvatore di sopra, a mano destra quella di S. Giovanni Battista, ed a mano finistra, altra di S. Girolamo, fabbricate tutte di basso rilievo. (a) A piedi poi di detta arca dalla parte destra l'Arma della Famiglia del Beato, che era un Leopardo in piedi: dalla finistra l'Arma della Città d'Ancona, ed in mezzo di detta arca la figura del nome di Gesù indorato con fogliami intagliato.

Finita tutta detta opera fu nell' anno 1500, collocato entro quell' arca il Venerato Corpo colla feguente iscrizione

intagliatavi:

Solus in occultis degens Hieronymus antris

· Hic recubo; montis Accola Chimerici.

· Unde mare, & terras, tenebrosumque aera cerno & video Calum, quod colo Sydereum.

E tal Deposito su collocato alto da terra una canna incirca, Ferretti, e Saracini citati.

S. 17. Per compimento di quanto abbiamo fin ora rapprefentato, sta molto bene, che qui aggiungiamo quello, che di questo Servo del Signore dicono il P. Arturo, al primo di Gennato, e Marco di Lisbona Lib. 8. cap. 26. all' anno

1506. come fiegue:

Hic nobili genere natus, cum fextum decimum etatis annum attigisset, spretis mundi vanitatibus, atque illecebris, babisum Tereiarii Ordinis induit , indeque fecedens , in altiorem Montem Ancone vicinum, Vitam egit Heremiticam, ac folicariam, in magna villus, & vestitus austeritate, orationem frequentabat; rerumque Celeftium meditationi omne tempus impendebat; Postquam autem annos 24. (b) in maxima perfectaque Chavitate cum Deo consumpfiffet, Santliffime obiit anno 1506. miraculifque corrufcavis; ejus Corpus ingenti totius Populi devotione delatum est Anconam , & in Eoclesia Cathedvali condigno bonove tumulatum.

R A-

- (b) Quello dicono l'Aveuro, e Mareo di Lisbona interno a

quefto Beato.

<sup>(</sup>a) Il Pubblico suddotto fece subito fabbricare un Urna di fini marmi con fregi derati con la sua Starna sopra distesa, e fu fiffata nel muro alsa da terra nella Cuppella del SS. Sagramemo della medesima Chiesa a mano sinistra con diverse figure di baffo rilievo, e dentro nell'unno 1509, fu posto detto Corpo con Isorizione intagliatavi .

# RAGIONAMENTO DECLMOQUINTO.

Notizie intorno

### AD ALTRI SANTI, E SANTE

Della Città d' Ancona .

Opo aver date quelle notizie, che mi sono state poffibili intorno alli fin quì descritti Santi, e Beati: (a) Sono in grado di afferire che di molto maggior numero devono esser quelli a mia cognizione non pervenuti, li quali colla loro Santità hanno illustrata la Città d'Ancona mia Patria, e certamente così convien credere sul ristesso, che poco dopo la Passione di Nostro Signor Gesù Cristo ebbe della Santissima Fede, e cognizione, e seguaci, come si è dimostrato nel ragionare delle Sante Vergini, e Martiri Palazia, e Laurenzia, delli Santi Vescovi, e Martiri Ciriaco, e Primiano; e delli Santi Mattiri Pellegrino, Erculano, e Flaviano, li quali avendo pubblicamente predicata l' Evangelica verità, e per aver convertiti moltissimi de' Gentili, e Giudei, avendo sofferto crudelissimo Martirio, è forza il credere, che molti ancora di quelli, quali in tempi tanto calamitofi abbracciarono la Cattolica Religione, incontrassero l'istessa sorte, ne è maraviglia, se non ne abbiamo prove accertate, attese le varie rimarchevoli disgrazie, alle quali detta Città per li vari tempi fu foggetta. come si è fatto noto in risposta alla quarta obiezione nel Ragionamento di S. Ciriaco, ed oltre li Santi Martiri vi faranno ancora altri, e Confessori, e Vergini, e non è poco affolutamente l' aver potuto unire le già date notizie intorno alli Santi descritti: questi Santi ancora a noi incogniti ragion vuole, che si considerino nostri amorevoli, e Benefattori, e che nutriamo verso de' medesimi fentimenti di gratitudine; Poiche sapendo dalla bocca di Gesti Cristo nel S. Vangelo, che li Santi nel Cielo fanno festa per la

<sup>(</sup> a ) Oltre li descritti Santi, e Beati vi devono ancora esferne altri molti, che a detta Città appartenghino, de' quali non abbiamo notizia, a quali è ancora dovere, che si ricanesca tenusa.

Intorno agli altri Santi, e Beati. 305

conversone di qualunque peccatore: molto maggiore dobbiamo credere, che sia il contento del nostro bene in quelli, che furono di questa Città, e che ora sono Cittadini del Cielo, dove a pro nostro impieghino la loro intercessione; e confeguentemente samo a loro tenuti, e dobbiamo ancor noi godere, e rallegrarci di quella Gloria, ch'essi godono.

§. 2. Una tal cognizione anche ne' primi fecoli della Chiefa induceva molti buoni Criftiani a venerare in comune turti li Santi del Patadifo, come ci fa noto Sant' Agoftino; (a). ed il Sommo Pontefice Bonifacio IV. intefe uniformarfi ad un tal ufo, quando dell' anno 602. incirca l'antico Panteon dell' Idolatria Marco Agrippa fatto fabbricare in onore della falfa Dea Cibele, e di tutti il falfi Dei, de' quali era creduta Madre, riducendo in Tempio Cattolico, de'icollo alla gran Vergine Madre di Dio, e da tutti il Santi, de' quali effa è Regina, e n'infitutì la fefta per li 9, di Maggio, e fu talmente applaudito dall'universale questo dovere, che innumerabili Pertone in Roma si univano per celebratla, e siccome in al tempo vi è scarfezza de' frutti, il Sompo Pontefice Gregorio IV. che tenne il Pontifacto l'anno 1302. la trasporto al primo di Novembre, in cui è copia de' frutti a foddisfarte delle Popolazioni il concorso.

Un uso tanto applaudito si refe universale in tutta la Chiefa Cattolica in considerazione del proprio dovere, riconofoendo impossibile il far festa di tutti li Santi in particolare: Un tal triffesto ha indotto ancora quasi tutti gli Ordina degli Ecclestatici Regolati ad una consimile determinazione, (b) onde dopo aver celebrata colla Chiesa universale la festa di tutti i Santi, celebrano inoltre separazamente

quella di tutti Santi del loro Ordine:

Quella iftessa constituente deve muovere (a. mio credere) anche li miei Concittadini ad una confimile pratica, e dopo avere in particolare venerata la memoria de Santi, de quali abbiamo trattato, e tutti universalmente con la Chiesa Cartolica, venerare in comune ancor eli altri Santi Concitta de la constituente con la Chiesa Cartolica, venerare in comune ancor eli altri Santi Concitta de la constituente de la

( 2 ) . Una sal cognizione ba indossi li Criftiani d venerare

in comune tutti li Santi del Paradifo."

(b) Pen tal motivo quaft tuiti gli Ordini degli Ecclesiassi et Regolati, dopa aver culebran con la Chiefa mivere alla ta Festa di tutti li Santi del lovo Ordine ...

cittadini, de' quali non conferviamo alcuna memoria con a loro raccomandarci, e godere della gloria, che godono. (a)

\$3. A rimoftrare poi meglio, che ancor altri Santi vi debbano effere di tal Città, de' quali non ho avuta la forte nel breve tempo prefiforni di rinvenire memorie per qui registrarle: (b) Dirò, che in vari Scrittori ho letto accidentalmente li nomi d'alcuni, e mi piace in queflo luogo comunicarli, non potendo per altro darne maggiori rincontri, perchè di più non mi è capitato; one con li nomi di quelli darò ancora li nomi delli Scrittori, apprefio li quali li ho rittovati, ma non pretendo far su di cò autorità, e che non mi si abbia altra sede, se non la pura umana, e riferirò solamente quel tanto ne dicono li suddetti, lasciando a qualch' altro Anconitano il pensiere di raccoglierne distinte notizie.

Dico dunque, che F. Leandro Alberti Bolognese nella deferizione di tutta l'Italia in parlare della Città d'Ancona al Lib 5. tra gli altri, che hanno questa Città illustrata, annumera nell'anno 1250. il B. Tancredo di Giovanni Tancre

di Domenicano Patrizio Anconitano.

§. 4. Francesco Sansovino fam. illust. d'Italia e. 53. ci rende a notizia il B. Pierro Tomassi Patrizio Anconitano Patriarca di Costantinopoli nell' anno 1360. ma prima su Vescovo di Famagosta, come scrive Pietro Galesino nelle annotazioni sopra il Mattirologio nel mese di Gennajo a carte 5. dicendo. (c)

In Cypro Infula , B. Petri Thomasi Famagustæ Episcopi , cujus

(a) Quest istessa cogniziono deve movere anche quelli della Città sudatta ad una consimile pratica, e dopo avere in particolare venerata la menoria de Santi, de quali abbiamo trattato, e tuti universalmente con la Chiesa Castolica, venevare in comune aucor sli altri Santi Concittadini, de quali non conserviamo memorie.

(b) A meglio timoltrare, che ancor altri Santi ci devono eftere di tal Città, de quali non abbiamo memorie: Si fanoto, che in alceni Squistori vi fono li nomi d'alcuni, che qui piace comunicare, e così mella desferizione d'Italia di Leandra Alberti, dove parla d'Ancora, raz gli altri, che banno queste Città illustrata pella Squistà, annumera il B. Tancredo di Gio: Trancred.

(c) Il Sanfovino tende notizia del B. Pietra Tomafi.

Intorno agli altri Santi, e Beati.

cujus res sancte gestas , ac Vitant religiose actam Philippus Mazzerius Regis Cypri Cancellarius litterit confignavit :

Detto Filippo Mazzerlo Cavallere, e Gran Cancelliere dl Gerusalemme nell'Istromento di donazione, che fece, di un pezzo di Legno della Santissima Croce alla Confraternita, o Scuola di San Giovanni Evangelista in Venezia nell' anno 1369. confessa aver ricevuta tal Santa Reliquia da derto Pietro Tomasi, mentr' era Patriarca di Costantinopoli, come attesta il detto Sansovino nella sua Venezia al Lib. 7. nel Capitolo della predetta Fraternità.

6. c. Fedele Onofri nel suo Sommatio Istorico dice, che dell'anno 1283, foffritono glotiofamente il Martirio per la nostra Santissima Fede la B. Francesca Anconitana, ed altre settantaquattro Religiose Donne con effa ; non riferisce il suddetto, dove, o come tal Martirio seguisse; onde ne pur io lo diro. (4) E' ben vero però, che il Saracini nelle sue notizie Istoriche d' Ancona par. 2. car. 505. trà le Persone illustri d'Ancona nella Santità annumera detta Beata

Francesca.

Quantunque per altro io non intenda fermar congettura alcuna intorno all' occasione, e luogo del Martirio medesimo, con tutto ciò rifletto, non effere in conto alcuno inverisimile, che in qualche incursione di persone infedeli appresso alcuna Città Cattolica potesse seguire una tantabarbarie contro qualche Monistero, o Conservarorio, o in Ancona, o in altra Città, o luogo, dove si ritrovasse trà l'altre Religiose la detta B. Francesca Anconitana: Serva d'esempio ciò, che si legge nel Libro intitolato: Memotiale di San Francesco al Trattato secondo accaduto in Ancona nel tempo del P. Raimondo Gaufreddo Terziodecimo Generale dell' Ordine de' Minori Offervanti, dove si racconta, che appunto, dopo avere infestata l'Italia, enfrarono li Saraceni a viva forza in Ancona, ed impadroniti se ne praticarono infinite crudeltà, e tra le altre ammazzatono tutti li Frati Offervanti, e Monache di S. Chiara, oggi S. Maria Nova, tutto misero a ferro, e suoco e totalmente la spogliarono; mentre era Papa Niccolò IV. nell'anno primo del suo Pontificato, che fu di Crifto 1288, ciò si riferisce ancora da Lando Ferretti al Lib, 3. dell'Istoria d'Ancona. Non so se l'Ono-

(a) Fedele Onofri dice, che dell' anno 1282. [offri il Martirio la B. Francesca Anconitana con altre settantaquattro Re-

ligiofe Donne .

l'Onofri parli dell' accaduto in Ancona, come sopra, perchè all' ora concorderebbe benissimo con quello si dice in detto Libro chiamato memoriale di S. Francesco intorno alle Monache suddette, ma quando se ne avesse a dubitare, dirò solo, che non sarebbe certamente inverisimile, che nel mettere a ferro, e suoco la Città tutta, avessero in odio della Fede a quante Religiose si fossero ritrovate in qualche Monistero, o in Ancona, o altrove, dove si ritrovasse la detta Francesca Anconitana, data la morte, tanto più, che è notissimo avere li Saraceni incrudelito contro più Città dell' Italia, e quello che dico de' Saraceni, può dirfi di qualunque altra nazione infedele, e quello dico intorno all' Italia, può dirfi in qualunque altra Provincia, o Regno; Devo qui però aggiungere, a riflesso di quanto si dice come fopra in detto memoriale di San Francesco ( qualunque sia il rappresentato dall' Onofri ) che essendo nella detta congiuntura andato a perire, e finire in Ancona il Monaftero di S. Chiara, Iddio providde la Città di Ancona quasi subito d'un opportuno riparo a tanta rovina, mediante la B. Angelina di Foligno Institutrice delle Monache Claustrali del terz' Ordine di San Francesco d'Assis, la quale fondò più Monasteri, non Tolo in Foligno, ma in diverse Città, e luoghi d'Italia, e tra gli altri uno in Ancona in riparo del rovinato, e fu posto sotto l'Invocazione di Santa Maria Nuova: qual Monistero tuttavia esiste in Ancona, e continua chiamarsi di S. Maria Nuova. Detta B. Angelina poi presiedeva tanto a questo d'Ancona, come a tutti gli altri, in qualità di Ministra Generale. Morì finalmente nell' anno 1435, li 14. Luglio in età d'anni settantaotto in Folieno, e fu seppellita nella Chiesa di S. Francesco de' Minori Conventuali di detta Città, e dopo molt'anni il Corpo, che tuttavia è incorrotto, fu collocato in luogo alto fotto un arco in una Cassa di Cipresso al pubblico culto, che sempre ab immemorabili ha avuto, ed ha tuttavia.

Essendo poi Vescovo di Foligno Monsignor Pallotta del 1694, si fatta nuova Cassa più nobile con critalli nella gante anteriore, e dentro posto il Sagro Cadavere, e collocato sopra P'Altare stesso, dove da tempo immemorabile i siaro nella vecchia Cassa, o sia Urna, che sconserva nel Monistero di Sant' Anna sondato dalla medesima, fabbricato con vaga struttura con l'Immagine. scolpita di Maria Vergine, Sant' Anna, e dell' islessa beata, di cui si sa menzione, nel

Marti-

Intorno agli altri Santi, e Beati. 309 Martirologio Francescano del P. Arturo alli 25, Decembre quantunque in Foligno sempre se he sia fatta la Festa li 24:

Luglio. Questa Beata secondo alcuni su della Famiglia Corbara. e secondo altri de' Conti di Marsciano, su maritata per comando del Padre a Giovanni di Termis Conte di Civitella in Abbruzzo, con cui si mantenne Vergine. Morto il Marito fu Istitutrice, come sopra, e poi ricolma di meriti, morì, come si è detto, in concetto universale di gran Santità, ed è fama, che abbia operati molti miracoli. Nell' occasione, che io mi trovavo in Foligno nell' anno 1749. il Sommo Pontifice Benedetto XIV. ricercò informazioni intorno ad esso da quel Monsignor Vescovo, ed esso avendo inteso da molti, che detto Sagro Corpo fosse intiero, e steffibile; per afficurarfene fi porto in persona a riconoscerlo in compagnia di molti, e tra gli altri, vi fui anch'io, e toccato il corpo anche da me, fu titrovato, non folo intiero, mancandogli folamente un Dito di una mano, ina ancora flesfibile, conforme era ftato rappresentato; e tal Corpo si conferva, e custodisce, come sopra con gran cautela sotto due chiavi, delle quali una ne ritiene quel Pubblico, l'altra ftà appresso li Padri dello stesso Convento. Io tuttociò ho ricavato dall' informazione poi data dal detto Monfignor Vescovo a Sua Santità, e ne faccio qui memoria sul riflesso, che avendo instituito in Ancona il Monistero suddetto sarà

alle Religiofe di quello per riufcire cofa grata.

§ 6. Sant' Afronino p. f. tit. 24. cap. 9. § 16. e Marcò di Lisbona, p. 2. Chron. Lib. 5. cap. 13. 14. Il Toffigniano Iltor. Seraph. Lib. 1. Luca Vadingo, Annal. tom. 2. § 26. Bofio tom. 17. Lib. 7. cap. 5. Secul. 13. anno 1289. ed altri Scrittori afferifichio, che il B. Pietro Monaldini d'Ancona in martifizzato in Atzenga Città de Saraceni Il 2. Marzò 1288. perche predicava la Fede Criftiana, deteflandone ogn' altra j. oñde irritati que' Barbari con dargli mille ferire nella fra Vita; Pammazzonono. Saracini citato. (a)

9.7. Nel Libro Intitolato Memoriale di San Francesco è notato, che snell'anno 1288. al tempo di Niccolò Papa IV. dell'Ordine Francescano il Beato Fr. Leonard d'Ancona Minore Offervante, Uomo perfettifismo soffi il Martin

<sup>(</sup>a) B. Pietro Monaldini a Ancona martirizzato li 2. Mar-20 1288.

Ragionamento XV.

tirio per Gesti Cristo in Arzenga Città sopranominata de' Saraceni, e Ferretti Istor. d'Ancona Lib. 4. (a)

S. S. L'Arturo Martirologio Francescano 1. Gennaro anno 1280, ed il Wadingo loco citato anno 1280, esaltano la Santità del B. Amato Anconitano Minorita Conventuale. (b)

Di più Marco di Lisbona par. 2. Lib. 4. cap. 24. 92., e Lib. 6. cap. 30. S. I. ed anche il citato Wadingo Annal, tom. I. anno 1217. S. 18. e tom. 2. anno 1282. e nel Martirologio medesimo o. Gennaro parimente viene esaltata la Santità della B. Benvenuta Anconitana, Vedova Terziaria di S. Francesco, ed afferiscono che morisse circa l'anno 1200. Saracini citato.

6. o. Zaccaria Boverio Annal, de' Capuccini, cap. r. anno 1569. fol. 692. ed anno 1480. fol. 494. ed anno 1534. fol. 691. sino al 697, riferisce le qualità, Vita, Miracoli, e Morte del B. Eusebio Ferdini Anconitano della nobilissima stirpe Ferdini nato, (c) la quale non solo dalli Imperatori Federico, e Ludovico, ma ancora da Papa Callifto III. e dalla Repubblica di Siena fu con molti titoli, ed onori favorita, mentre egli era in età d'anni diecisette prosessò l'ordine Religioso de' Minori Osservanti, ma poi dopo con altri passò a quello de' Capuccini, e su il quinto Generale del medefimo: Seguì la fua morte nell' anno 1560. Saracini citato a carte 505. e 506.

6. 10, Lazzaro Bernabei nelle sue Croniche d'Ancona, ed il citato Giuliano Saracini parta 2. Lib. t. carte 219. e 220. raccontano, che nell' Eremo di S. Benedetto del Monte Conero, o Comero, oggi Monte d'Ancona, o per dir meglio, in quella spelonca molto prima, che in detto Monte andasse il B. Girolamo Ginelli dimorovvi una certa Donna Anconitana per nome Nicolofa, di cui dicono queste precise parole: (d) Perchè quivi con gran Penitenza, e con gran costanza d' animo visse per molti anni solitariamente nascosta, ed ora tra l'Anime Beate annoverata. Aveva costei una figliuola del medefimo nome, la quale non folo a tempo della Madre; ma per alquanti anni dopo la morte della medefima abitò lodevolmente fola la marerna abitazione; ma giunta all' età decrepita se ne ritornò alla Città.

(a) B. Leonardo d' Ancona martirizzato nell'anno 1288,

(b) B. Amato Anconitano.

(c) B. Eulebio Ferdini d' Ancona mort l'anno 1560.

(d) Nicolosa Anconitana col titolo di Beatu.

Intorno agli altri Santi, e Beati. 311

S. 11. Monsignor Pamsilo Vescovo Segnino nelle Croniche dell'Ordine Eremitano di Sant' Agoltino al Catalogo de' Santi, e Beati del medesimo Ordine tra gli altri annumera. Giacomo d'Ancona, e Giovanni d'Ancona. Ferretti citato libro a. (a)

Nelle Croniche finalmente de' Minori Offervanti di S. Francefco al Catalogo de' Santi, e Beati di quell' Ordine fi trova aferitto il B. Francefo da Caffel d' Emilio, Caffello d'Ancona, il quale morì quafi contemporaneamente al B. Gabriele Ferretti, di cui, mentre viffe, i u molto Anico. (b)

Se verso questi gloriosi Servi del Signore conviene a tutti esercitarne la divozione, con ragione molto più manifesta, alli Anconitani loro Concittadini , li quali onorandoli, ed imitandoli si potranno rendere partecipi de' beni, ch' essi posseggono, e della gloria, che godono nell' Eterna Beatitudine.

## RAGIONAMENTO DECIMOSESTO.

### · Notizie intorno

## ALL' ANTICHISSIMA CITTA' DI NUMANA,

Oggi Umana, in cui esste il Santissimo Miracoloso Ceocifiso celebratissimo per tutto il Mondo.

\$. 1. A non meno antica, che già illustre Città, di eui mi accingo notare qualche memoria, ne' noti natali ottenne il nome di Numara, nel suo abbassamento col titolo d' Umana viene riconofciuta, s'e') Titolo, che sebbene venne giudicato a lei conveniente nella umiliazione della lua altera cervice: ora, che con la lunghezza del tempo al niente si trova ridotta, meglio le stare rebbe il titolo di Gittà annichitata, giacchè quello d' Umana na poco, le ha giovato a preservarla dalle ulteriori varie vi-

(a) Tra Santi, e Beati dell'Ordine Eremitano di Sant' Agostino sono annumerati Giacomo d'Ancona, e Giovanni d'Ancona.

(b) B. Francesco da Castel d' Emilio .

(c) Questa Città nel sao principio ebbe il nome di Numana, e nel suo abbassamento d'Umana. eende de' terremoti, de' Barbari, e Goti, e della voracità del troppo vicino mare, che ancor le sue vestigie anno tolto.

§. 2. Riconobbe ella la fua fondazione da Siciliani al parere di Plinio Seniore Nat. bifl. Region. 5. de Ital. lib. 3. cap. 13. e nel lib. 4. cap. 8. dice il medefimo in questi termini: In ora Cluana, Potentia, Humana a Siculis condine.

Oc. (4)

Conferma tutto ciò Frà Leandro Alberti Bolognese nella ua descrizione d'Italia alla pag. 244 nell' Edizione di Bologna del 1550, dove così si legge: Scendendo verso si ne presso alla soce del Mussone tre muglia appare il luogo, ove era l'antica Città di Umana, cotì de Pomponio Mela naminata, e da Plinie, c Tolomeo Numana, e parimenti da Sillio nel 8. lib. quando dice: Hic, & quo pascunt sepulosa entra Numana: dichiarando questo verso Pietro Marso, scrive ester questa Città satta sopra uno seoglio vicino al mare da Siculi, come dimostra Plinio.

§. 3. Li medesimi Siciliani, li quali aveveno loro Colonia Ancona, fecero la medesima Colonia della nostra Numana, o fia Umana, come il detto Plinio asserice nel citato lib. 3. c. 8. e come serive Andrea Scoto nel suo Itinerario d'Ita-

lia dove parla d'Ancona. (b)

Fu essa una delle cinque Città della Pentapoli; oggi Marca d'Ancona, come asserma nella sua Regia Picena Matteo Compagnoni nel libro primo della prima patte, a carte 20. (c) e come apparisce nelle sottoscrizioni del Vesovi di quella Provincia nel sesso concisto Generale terzo Costantinopolitano, celebrato l'anno 670. a sempo, di Papa Agatone i di Costantino IV. Imperatore dal Baronio riferito, dove si Costantino IV. Imperatore dal Baronio riferito, dove si legge: Beatus Episcoper Pisarienssi: Provincia Pentapolis: John-muscus Episcopu Ecclesse Familis Provincia Pentapolis: John-mos Episcopus Auximatis Provincia Pentapolis: John-mos Ecclesse Immanatis Provincia Pentapolis: John-mos Ecclesse Auconizane Provincia Pentapolis: John-mos Ecclesse Auconizane Provincia Pentapolis: Johnes Episcopus Ecclesse Provincia Pentapolis Provincia Pentapolis Provincia Pentapolis Pentapolis Provincia Pentapolis Provincia Pentapolis Provincia Pentapolis Provincia Pentapolis Pentapolis Provincia Pentapolis Provincia Pentapolis Pentap

§. 4. Fu questa una Città, che ttà le più cospicue con il bel titolo di municipio si distingueva, come afferma il cita- to Compagnoni nella prima parte al Lib. 2. car. 102. e come

(a) Riconobbe la sua fondazione da Siciliani.

<sup>(</sup>b) Ancona fu da Siciliani fatta Colonia d'Umana.
(c) Umana fu una delle cinque Città della Pentapoli oggi
Marda d'Ancona.

Intorno alla Città di Numana. 313 fi scorge me marmi d'Osimo, dove sta la seguente Iscri-

zione (a)

M. Oppio Capitoni qu: Camudio Q. F. T. N. T. Prist. Vel: Amnio Sever Equo Pub: Judici felest. Fan: Decur: Trib: Leg: VIII. Aug: Pref: Fabr. Patrono col: Auxim: & Col. Æfis; & Municip: Nismanas: Ordo, & Plebs Treiens Patrono Municip: Cortanto. Dato ab Imperatore Antonino.

#### L. D. D. D.

Ed acciò si sappia quanto sosse anticamente di distintivo il titolo di Municipio, deve avvertific, che le Città satte Municipi godevano liberta non dissimile dalle Repubbliche, che etano quelle Popolazioni, le quali nella sorma del Governo, e de Magistrati ritenevano mai sempre un simulacto spirante di libertà, tutto che venerasfero la sovranità de Romani. (b) Etano li Municipi satti partecipi della Cittadinanza di Roma, e vivevano con le leggi native, el Cittadinanza di Roma, e vivevano con le leggi native, al La paralre di Aulo Gellio: Nullir aliri mecifivatibus:, negue ulla Populi Romani lege adfricti: Ed al parere di molti: Li Municipi erano maggiori delle Colonie Romane; sebbene altri li vogliono in grado uguale:

Fra le Città più cospicue la colloca Pomponio Mela dicendo: Hac enim pergressos Piceni listora excipiunt; in quibus Hac mana, Potentia, Cliterna, Cupra Urbes lib. 2. cap. 3. (2) 100

\$. 5. Ma., o Giudizi imperferratabili di Dio, che ele difepili alte deprime, el le più amili innalza! Quella Gittà che pet tanti conti riconoferata infigne nel mefe di Dicembre circa le Feste del Natale l'anno 528, a tempo di Papa Pellagio primo da un orribile spaventoso, dannoso terremoto è che pet dicci continuati giorni, e notti fete collate la treel ra, perl, e su dalla terra stessa, docue era posta, ingojata, e septe litta; come afferma il Canonico Giuliano Saracini nelle fue natizie. Istoriche d'Ancona para antibognita sina e colla di canonico Giuliano con continuationale.

Sebbene per altro da un tale terremoto preve Nuthana il fuo fine, e dentro di se medesima il suo sepolero i non per-

(a) Fu distinta con il titolo di Municipio.

(b) Quali prerogative godessero le Città, che avievano un tal titolo.

(c) Venne collocata sea le Città più cospicue.

(d) Per un orribile terremoto perì. l'anno 558, ne rimafe però qualche parte in essere.

questo però cessò almeno in qualche parte, rispetto al molto, che prinna eta, il suo esfere; tanto che restonne ancora per il furore de Barbari, de Goti, come è notissimo, ed a venir costretta lasciare il suo primo nome, chiamandosi Umana; e restonne anche per la rapacità di tanti secoli, e per la voracità del troppo a lei vicino Mare a rendere le sue Reliquie ancora distratte.

§. 6. În prova di tal verità farebbe a sufficienza il fapersi , che anche dopo tal tertemoto cest non cesò d'estre una delle cinque Città della Pentapoli , come è chiarissimo dall'accennata sottosferizione del Vescovo d'Umana del seso Conquio Generale terzo Cossantionpolitano celebrato 112. an. ni dopo tal terremoto, cioè l'anno di nostra salute 670. come si è detto. Contuttociò per meglio far conosfere, quamo malamente si supponga il contrario da molti; riferitò, come nel Pontificato di Gregorio III.-e di Zaccaria suo Successore tanto dopo tal terremoto, cioè l'anno 742. si essa riacquistata alla Chiesa dal dominio degli Esarchi, che l'occuparono; lo afferma il Compagnoni ciatto mel siò. 1. dalla

prima parte a carte 20. (a)

§. 7. L'anno 817. primo di Pasquale Papa primo, e quarto dell'Imperator Ludovico il Santo, su compresa nella donazione satta dal detto Ludovico alla Chiesa fisipolata nel parlamento generale d'Aquiserana registrata nel Vaticano, ed appresso foraziano in questi termini: (b) 15p. Ludovicus Imperator Angustus Batuo, & concedo &c. Exercatum Ravennassom &c. bos est Civitatem Ravennam, Æmiliam &c. simult & Pentapolim, videlicet Arimmum, Pismum, Forum Semponii, Montem Ferteri, Judicum, & Terrisimum Valvense, Callos, Luccelas, Eugubium cum omnibus sinibus, ac Terris ad easteun Civitates persinentibus. C. Ego Ludovicus 62. apud Baron. E tal donazione venne pute ne' stessi termini ratificata da Ortone l'anno 62s. esprimendovi, come logra anche Umana: lo assensa il Saracini citato para. 1. lib. 1. il quale anche

(b) L'anno 817, fu compresa nella denazione fatta alla Chie-

Sa dell' Imperator Ludovico il Santo.

<sup>(2)</sup> Dopo tal terremoro continuò ad esser una delle cinque Città della Pentapoli, e P anno 742. su riacquistata alla Chiesa dal Dominio degli Esarchi, che Poccuparono.

porta, che tal donazione venne confermata a Benedetto VIII. da Enrigo in questi termini: (a) Ego Henricus Dei gratia Imperator Augssplus Ipondeo Occ. Essaccium Ravuenneten Occ. simul, O Pentapolim, videlicet Ariminum, Pifaurum, Fanum, Senogalliam, Anconum, Auximum, Humanam Occ. con le stesse paoco delle altre suddette donazioni.

S. 8. Ĝiova mirabilmente a questo proposito il qui rapprefentare ciò, che riferisce Lando Ferretti nella fua Istoria d' Ançona a cat. 8a, gioè che nell' anno 1126, il di 7. Agosto al tempo di Onorio II, Papa su contratta amicizia, stato accordo, e praticato per auni nonantanove tra il Popolo di Osimo, e Monsignor Ugone Vescovo della Chiesa di San-

ta Maria d'Umana in questa forma, (b) cioè:

Otto Famiglie della Città d'Osimo in nome pubblico della medesima si portarono appresso quel Vescovo nella sua Residenza d'Umana, e li Canonici della stessa Chiesa Vescovite con le debite facoltà pubbliche, ed in perpetuo concessero cerra quantità di terra, che li Osimani possedevano in vicinanza della Città d'Umana, e della strada pubblica verso Sirolo; ed in corrispondenza il medesimo Vescovo, e Canonici con la presenza, e consenso di Giovanni Arciprete, di Albertino Arcidiacono, e di Giovanni Primicerio concessoro agl' Osemani per il tempo di nonantanque anni , che fosse loro lecita frequentare il Porte, e lido d'Umana, ed in quello liberamente negoziate senza alcun pagamento di Dazio, o Gabella , e con sal franchigia libera façoleà di comprare , vendere ; permutare, e disporre delle Merci; con questo però, che durante lo spazio suddetto ogn'anno nella solennità sfestiva di Santa Maria d'Umana fossero gl'istessi Osimani tenuti con Processione, e solenne luminaria portare tributariamente tre libre di denari al Vescovo, e Canonici suddetti: E per dar maggior vigore, e forza al narrato Accordo, fu da amhedue le Parti imposta la pena di libre cinquanta d'Ardento contro chi l'alterasse, o rompesse, e giurarono inoltre le Parti medesime per l'osservanza del contratto. Li Deputati di Olimo furono Giovanni figlio d' Albertino Vicecomite, Ulri- ..

(a) Qual donazione su ratificata da Ottone l'anno 962. e poi da Enrico Imperatore.

<sup>(</sup>b) Accordo seguito li 7. Agosto 1126. per anni nonantanove tra il Popolo di Osimo, ed il Vescovo, e Canonici d'Uneana.

Ulrico, Unfredi, Albertino, ed altri. Si rogo di questa Convenzione Albertino Notaro pubblico d'Olimo . Dice l'istesso Ferretti, che molte volte da' vari Notari sono state estratte autentiche Copie di tale Instromento, ed aggiunge à che di tutto ciò aveva conservate diligenti memorie Monfignor Cipriano Senili Nobile Anconitano Vescovo d'Osimo. le Scritture del quale furono a lui conferite dal Nipote del Prelato suddetto Gio: Paolo Senili Canonico Anconitano, e che tra quelle Scritture vi era anche tale Instromento in caratteri Gotici, che con difficoltà si leggevano.

S. o. Per abbondare in ragioni riferiremo ancora; che l'anno 1209. Ottone IV. Imperatore considerando li meriti di Azzo IV. d'Este l'investi della Provincia della Marca Anconitana con titolo di Marchese di essa, al che acconsentì nell' anno medefimo Papa Innocenzo III. come ferive il Collenuzio bist. di Napol. lib. 5. e nella detta Investitura specificò successivamente l'Imperatore l'anno 1210. a' 20. Gennaro appresso Chiusi le seguenti Città; esprimendole per ordine, come siegue, cioè Ascoli, Fermo, Camerino, Umana, Ancona, Ofimo, Jefi, Sinigaglia, Fano, Pelaro ec. con tutte le loro petinenze, e giurisdizione, delle quali Azzo ne pigliò ancora il possesso. ( \* )

f. to. Che se Umana avesse terminato affatto il suo essere nell'accenato terremoto, cioè l'anno 558. non farebbe stara dall'Imperatore tanti secoli dopo nella Bolla della detta Investitura chiamata con titolo di Città, e per ordine nominata prima di tante altre, e tal nomina fegut pure l' anno 1210, Si legga Gio: Battiffa Pigna Istor. de Mar. d' Este lib. 2. che il tutto distesamente racconta, il citato Compagnoni Par. 1, lib. 2. car. 87. dice lo fleffo:

S. 11. Confermano il nostro affanto , per l'empi anche dopo , diefeguenti racconti; e prima il mferire, che avendo i Maceraseli diroccato il Poggio, o Castello di Casale wella . ອີກຕາໄປ ການ (ຂອງ **. ີ້** ທັງ ປະເທດ ໃນການປີ ເຄື່ອນສະພາກ ເພື່ອ ທັງຄະນີ Dio-

<sup>(</sup>a) Ostone LV. Imperasore investi della Provincia della Marca col titolo di Marchese Azzo IV. d' Este l' anno 1209. e nell' anno seguente specificò nella detta Investinara le Città esprimendole con quest ordine , cioè Afcoli , Fermo , Camerino , Umana, Ancona ec. Se Umana avelle terminato il suo effere nel detto terremoto, non farebbe flata in quella con titolo di Città prima di tante altre nominata.

Intorno alla Città di Numana. 317

Diocefi di Fermo, al riccorrete del di cui Veſcovo Onorio III. Papa mandò un Monitorio in perſona del Veſcovo d'U-mana, (a) il quale ſcommunicò li Macerateſi, che tutta-via non ubbedendo, il Papa ordinò ad Azzo Marcheſe d'Ancona, acciò con le ſorze ſecolari agiſle contro li diſubbi-dienti, come il tutto appare per Breve eſſſſente nell'Archi-vio dell'Arciveſcovo di Fermo ſcritto l'amon 1222. anno ſe-ſlo del Pontiſicato di detto Onorio, e lo riſeriſſce ancora il Compagnoni citato par. 1. /i/b. 2. car. 04.

S. 12, Gl'anni 1228, e 1229, ritrovandosi li Riminesi contro li Pefarefi armati, fi collego con Rimini la nostra Città d'Umana concordemente con Ofimo, e Recanati, e spedivvi per Sindico Paolo degl' Achilli insieme con Marsilio de' Cafili Sindico d'Ofimo a stabilirne vera amicizia, e collegazione in perpetuo, come pure con Fano, e Sinigaglia, e loro Amici. Stabilitane la Lega efibirono li Sindici a nome de' loro Comuni tutte le loro forze per guerreggiare contro qualfifia inimico de' Riminefi , specialmente contro Pefarefi, Anconitani, Efini ec. per terra, e mare, e ne furono stipulati li patti a' 2. Settembre del suddetto anno 1229. (b) ne' quali vi sta anche espresso, che in ogni cosa debba aversi ristessione al Doge, e Signori di Venezia, come il tutto apparisce per gl' Atti di Cittadino Viviani Notaro d' Ofimo: Cesare Clementini Istor. di Rimin, lib. 4. il tutto racconta, e porta molte autorità,

L'anno medefimo 1229, emano pure Bolla dell'Imperator Federico II, per la Legazione della Marca in perofina di Rainaldo ec. in cui parla delle ragioni fopra di Umana, chiamandola Città, e circa tal Bolla fi legga quello dice il

citato Compagnoni par. 1. lib. 2. car. 100.

§. 13. Da tutto ciò si rende sempre più manisesto, che Umana continuò a mantenersi in riga tra le altre Città della Marca, non ostanti le varie rimarcabili disgrazie, che si erano unite a farne perdere ancora il nome.

In tal stima pare, che essa abbia continuato a mantenersi

(a) Verso l'anno il Vescovo d'Umana con Monitorio di Papa Onorio III, scommunicò li Maceratesi.

(b) Umana si collego con Rimini l'anno 1229. con scambievoli esibizioni di tutte le loco sorze per terra, e per mare.

(C) In una Bolla di Federico II. Imperatore emanata l'anno 1229, per la legazione della Marca, parla delle raggioni Jopra d'Umana,

Special Grey

dopo ancora li tempi accennati, mentre, come afferisce il medesimo Compagnoni nel tib. 3. essendo della Marca Anibaldo di Trasmondo, e posta la di lui residenza in Macerata l'anno 1246. dichiarò Giudice della Curia Generale il Sig. Egisido da Savona rinvenendosene. (a)

Dominus Ægidius Savonen. Judex Curiæ Generalis Camerini, Auximi, Umanæ, Recineti &c. e come afferisce l'istelso

citato nel medesimo libro a car. 141.

Essendo Rettore, e Legato della Marca Berardo da Monte Mitto Abbate di Monte maggiore d'Arles in Francia l'anno 1279. (\$) sa dichiarato Giacomo da Reggio Giudice della Curia Generale di Camerino, d'Ancona, d'Osimo, e d'Umana rinvenendosne:

Dominus Jacobus de Regio Judex Curiæ Generalis Camerini,

Ancone, Auxinii, Umane:

Che le Umana non fosse stata considerata in que' tempi per Città, non si leggerebbe in tali titoli il di lei nome; essendo di la companio di

S. 14. Per una maggior conferma di quanto abbiamo più che a sufficienza sin qui provato, giova a maraviglia il se-

guente racconto.

Mentre era nel maggior suo vigore la persecuzione dell' Imperatore Federico II. contro la Santa Chiefa, e contro Papa Gregorio IX. ardirono gl' Osimani di unirsi alla Sagrilega lega, dove tutto all' opposto gli Recanatesi, li quali si elesfero più trito rimarchevoli danni, che mancar punto al proprio dovere.

Una tal notizia quanto commoste il Pontessee contro la Città d'Osimo, altrettanto lo dispose a rimostrare il suo gradimento a favore del Castello di Recanazi allora soggetto al Vescovo d'Umana; e per ciò stabili privare dell'onore della Cattedale il Osimani, ed investime il Recanates con liberarii dalla soggezione d'Umana, ed in compenso soggetta-

(b) Cosa simile si rinviene l'anno 1279.

<sup>(</sup>a) Nell anno 1246. il Legate della Marca dichiare Giudice della Curia Generale Egidio da Savona; rinvenendofene D. Ægidios Savonen. Judex Curiæ Generalis Camerini; Auximi, Humane &c.

Intorno alla Città di Numana.

re a que! Vescovo la Città di Osimo ; (a) Onde in data de' 22. Dicembre 1240. quartodecimo del suo Ponteficato . ordinò a Ramerio Vescovo d'Osimo di portarsi in Recanati; e in quella Chiesa di S. Flaviano presiedere in luogo di quella di Ofimo, che fottoponeva al Vescovo d' Umana in compenso di Recanati; e non averebbe avuta una tanta attenzione, se Umana non fosse stata allora Città, e non avesse meritata una sì fatta considerazione . (b) La verità di quanto ho qui esposto, chiaramente risulta da quanto ho riferito nelle notizie, che ho dato intorno a S. Benyenuto, ed anche dal lib. 3. del citato Ferretti car. 112.

S. 15. Ma se fino a questo tempo non apparisce distrutto in Umana l'essere di Città; siccome è notissimo aver tal figura perduta da immemorabile tempo ; così conviene indagare, quando veramente accadesse la totale sua rovina.

Accintomi a tale indagine ho ritrovato, che l'istesso Ferretti al luogo cit. car. 120. afferisce esser quella seguita nell' anno 1292., o poco dopo per un nuovo orribilistimo terremoto, che profondolla, e nel mare la sommerse : Altri dicono, che in quel tempo fu da Saraceni desolata; altri, che da incendi fu incenerita. (c)

Chi dica di loro il vero, non accade qui far ricerca; quello, che senza alcun dubbio può dirfi, e credersi si è, che qualche gravissimo danno allora patisse, e tale, che non ve-

nisse giudicato reparabile.

Mi porge motivo di così credere una Bolla di Bonifacio VIII. in data dell'anno 1302. diretta alla Città d'Ancona, ed esistente tra le Scritture della Comunità d'Umana, in cui si legge: Sane petitio dilectorum Filiorum Communis Civitatis nostra Anconitana nobis nuper exhibita continebat, quod . cum olim, videlicet a centum annis proxime prateritis, aut cum Civitas Humane, que tunc satis potens, nec non opulenta divitiis, ac populofa fuiffe dicitur; peccatis forfan exigentibus, aut Divino interdicto ad tantam ruinam deveniffet ; quod nune non Civitatis, fed vix parvi caftri videretur, & videatur ba-

(a) Recanati era soggetto al Vescovo d' Umana, ed in occassone, che su dichiarato Città, su liberato da tal soggezione. (b) Cid accadde nella congiontura, che Ofimo venne priva-

to della Cattedrale, e soggettato ad Umana in compenso di Recanati nell' anno 1240.

(c) Nell' anno 1292. irreparabili danni foffri Umana; ma non termind affatto il suo effere .

bere figuram Ge. con quello, che siegue, dando alla fine la facoltà alla Città d'Ancona di ridurla ad formam Castri , e

mettervi il Podestà.

Ma per quanta fede meriti un tal monumento; questo solo è certo, e non può dubitarsi, che gran rovina patì allora quella Città, e di tal maniera, che non fu creduta potersi riparare. La verità per altro è questa, che Umana anche allora si rifece, e non ebbe altrimenti in quel tempo esecuzione la detta Bolla, e si rifece in maniera, che per Città venne anche successivamente considerata, e tenuta in qualche stima niente meno, che altre Città, come in ap-

presso si proverà.

S. 16. In stima su tenuta da Papa Clemente V., il quale ne fentì grave rammarico nel sopragiugnerli in Avignone, ove egli pose la sua residenza, la nuova nell'anno 1308. che essa fosse una delle più ostinate della fazione Gibellina; e perciò tra le Città più ribellanti dalla soggezione della S. Sede, come diffusamente raccogliesi da una Bolla di detto Papa Riombata diretta al Cardinale Arnaldo Pelagrù, o Pelagura del titolo di Santa Maria in Portico Legato della Marca, ed a Vitale Prost Vicario Generale nello Spirituale, ed a Geraldo de Tastis Vicario Generale nel temporale della Marca; dove si leggono queste precise parole : (a) Dudum tu, fili Geralde, tu , & nonnulli alii Officiales Legati Marchie Ancon. Provinc, contra Ancon. Senogalken. Uman. Ausculan. Civitates; nee non & ripa Transona, Montis Rubbiani, S. Elpidii Oc. Dat. Avenion. xx. Kal. Julii Pontific. nostri anno quinto. Il citato Compagnoni lib. 4. a car. 165. il tutto distesamente racconta.

S. 17. Fu dunque Umana anche dopo le rovine descritte Città, e Città non folo di nome, ma a paragone dell'altre Città della Marca, e continuò anche ad avere il suo Vescovo.

In fatti è manifesto, che Bonincontro Tomen Anconitano Canonico della Cattedrale d'Ancona fu elettos. Vescovo di Umana da Benedetto XI. creato Papa li 19. Decembre 1334e morto li 20. Aprile 1342. da altri detto Benedetto XII. Il citato Saracini par. 3. degli uomini illustri d'Ancona (6). S. 18. L'anno 1398. è cosa ben chiara, che essendo va-

cato il Vescovado d'Ancona per la morte di Agostino da

(a) Nell' anno 1308. fu una delle più ribellanti della fa-Visit of the service zione Gibellina .:

(b) Bonincontre Tomoi Anconisano fu Vescovo d'Umana:

Poggio Luccenfe, il Capitolo della Cartedrale medefima nomino per Vefcovo Simone Marcellini Vefcovo d' Umana, e nobile Anconitano; e ne fupplicò Clemente VI. per detto Simone, che poi non venne eletto; ma bensì un forafiero. (a) Il Sarac. cit. par. 4. de' Vefcovi d' Ancona, e cita l' Ughelli. Tal Simone della nobile famiglia de' Marcellini Anconitano Canenico della Cattedrale d' Ancona fu da Clemente VI. eletto Vefcovo d'Umana, dove viffe dieci anni, come afferma l' Ughelli Ital. Sac. de Epife. Human.

S. 19. Si conferva nella Cartedrale di S. Ciriaco d'An. cona, e fi registra dal citato Saracini nella 2, parte allib 9-un istromento di donazione di varie Reliquie donate da Paolo Paleolgo Patriarca di Costantinopoli l'anno 1380. a det a Cattedrale; ove fi legge : (b) Pressentione R. R. in Corifo Patre, & Domino Domino Fratte Petro Dei gratia Episco-po Numan. R. viro Domino Angolo de Cassigliono Aretino Orc.

Chi poi volette de Velcovi fuddetti avere notizia in più lunga ferie, faccia ricorfo al citato Ughelli, dove ne troverà, non tutti, ma venticinque, incominciando da Graziofo, che viveva nel festo secolo nel Pontificato di S.Gregorio Magno, sino al Velcovo Astorgio al tempo di Martino V., che l'uni col Vescovado d'Ancona, come si dirià più a basso.

§. 20. Non offanti dunque le replicate rovine d'Umana 3, non cesso esta di effere affatto, bensì reftò fenza paragone decaduta dal fuo primiero stato, ed indebolita del tutto; e però non posè lungamente refistre agli affalti imperunosi del forusciri Francesi, e Tedefchi, che fotto la condotta di Fr. Monteale, o Montereale, o Moriale di nazione Provenzale, e di Ordine de' Cavallieri Gerofolimitani la espugnarono, depredarono, e maggiormente indebolirono con molti altri luoghi della Marca l'anno 1353. (e) a tempo di Papa Innocenzo VI., che risiedeva in Avignone, essendo gli Annali del Raynaldi all' anno 1353. m. 8. La Cronica di Marteo Villani al lib. 3. cap. 107., e l'Acciajolo, che ciò deserviono, ed il citato Compagnoni al lib. 5. car. 216.

<sup>(</sup>a) Simone Marcellini Anconitano fu Vescovo d' Umana.

<sup>(</sup>b) Il Vessovo d'Umana su presente alla donazione dal Patriarca Paleologo satta ad Ancona di varie Sante Reliquie nell' anno 1389.

<sup>(</sup>c) Nell'anno 1353. Umana fu espugnata da Fra Monreale Capo de' Masnadieri...

Ma non tardò la Giustizia di Dio ; mentre detto Cavalliere preso, e condotto a Roma, fu come capo d'affaffini decapitato li 29. Agosto dell'anno 1354. come riferisce l'istesfo Villani al lib. 4. cap. 16. 24., e nella vita di Cola di

Rienzo al cap. 15. 20. 21. 22.

Ma con tutto questo nuovo rimarcabile infortunio non cessò di effer Città tuttavia, e con tal nome la chiama nelle fue Costituzioni della Marca il detto Cardinal Egidio Albernoz. Ægid. Constit. lib. 2. cap. 56. fol. 144. de distinct. Civit, Terrar, E tali Costituzioni furono pur tanto tempo dopo tale espugnazione pubblicate, cioè l'anno 1364. come scrive il citato Saracini par. 2. lib. 9. (a)

6. 21. Essendo dunque stata Umana quella Città , che si è detto, e avendo avuto in tutti li tempi il suo Vescovo; convien ancor credere, che siccome ogni Città ha ordinariamente fotto la fua giurifdizione più lnoghi, così ancora ne avesse la nostra Umana; Ma come che di questa Città (attesa ancora la lunghezza del tempo, che è corso dalla fua distruzione) si sono perse le memorie; così non è sì facile indagare, quali sieno stati li luoghi alla sua giurisdizione foggetti. Certa cofa è per altro, che Sirolo fu della giurisdizione d'Umana, come apparisce da' libri pubblici di quella Comunità, ed in specie da un pubblico instromento di concordia tra Monfignor Simone Marcellini Vescovo d'Umana, e la stessa Comunità circa l'elezione del Pievano di Sirolo, in cui si concorda, che della Comunità di Sirolo sia la nomina, e che al Vescovo d'Umana solo spetti l'approvazione. (b) E tal istromento si conserva in detta Comunità, dove è anche una Bolla Vescovile di Monsignor Vincenzo de' Lucchi Vescovo d'Ancona spedita l' anno 1560. fotto il giorno 14. di Maggio , in cui fi leggono le seguenti parole: Cum itaque Ecclesia Sancli Nicolai Plebis Castri Siroli cum suis annexis sit in Castro prædicto Humanenfis Diacefis.

S. 22. Il monte Conero, oggi detto d'Ancona, fu della giurisdizione d'Umana; e ciò apparisce per rogito di donazione fatta dalli Conti Cortesi Ugo, Amizzo, e Anfrido alli Monaci, anteceffori delli Camaldolefi, di S. Pietro di detto Monte l'anno 1038. a' 8. Aprile ind. 6. in Ofimo, leg-

<sup>(</sup>a) Nell' anno 1364, il Cardinale Albernoz nelle sue Costisuzioni nomina Umana col titolo di Città.

<sup>(</sup>b) Sirolo è della giurifdizione d' Umana.

gendosi in detto rogito (a) Ecclifia Santii Petri Aposloli; qua sita est in sindo Montis Cameri cum sius vocabulis Terris, Human, si legga il cit. Compagnoni par. t. lib. 1. car. 28. Girolamo Diotiuti Nobile Osimano, discor. manusc. delle glorie di S. Teclà, cap. 2. Copia del qual istromento si trovava nell' Archivio del detto Eremo, e dovrebbe anche adesso essenzia quantunque la donazione sosse con esta di quel tempo, e non alli Camaldolesi, che ora vi sono; poichè quelli non vi poterono suffisere.

§. 23. Offagna fu pure della Dioceti d'Umana; come pparifee da una Bolla di Niccolò V., nella quale concedendo ad Ancona la detta Offagna efiprime; che la medefinia è della Dioceti d'Umana, (6) e tal Bolla fu emanata l'anno 1454, al primo di Febbrajo nel 4. anno del fuddetto Ponteficato; Tal Bolla anche diftefamente fi legge nel cit. Sa-

rac. par: 2. lib. 10. car. 329.

S. 24. La Città di Recanati fu parimente fotto la giurifdizione temporale, e spirituale del Vescovo d'Umana, (c)
come si è dimosstrato nel S. 12., e come anche si fa manifesto da un pubblico instrumento ritrovatosi tra le Scritture
del su Monsignor Benedetto Bussi Vescovo di Recanati se
Loretto. Qual giurisdizione sopra di Recanati fa credere probabile, che anche li luoghi a sei convicini, e che ora appartengono al medessimo Recanati, fossero in quel tempo
soggetti ad Umana; Anzi non solo quelli, ma ancora si
luoghi, che ora sono della giurissicione di Loreto, Città che
in quel tempo non era. Quelto però è vero; che Recanati
allora non aveva il titolo di Città, ma di Cassello; e quando li su dato un tal titolo, li su dato insieme il suo Vescovo, e liberata dalla soggezione d'Umana nel modo; ed occassone già detta, ed ora di nuovo accenniamo.

Quando per altro Recanati fu dichiarata 'Città, e membrata dalla guaridizione d' Umana, fu inel tempo intelfo privata di quella prerogativa la Città d' Ofimo, è foggettata alla detta Umana in compendo delle ragioni, che aveva fepra di Recanati, e ciò per l' aderenza, ch' ebbero il Ofimani con l'Imperatore Federico II. inimico della Chiefa, e di X 2 Pana

(a) Il Monte Conero detto d' Ancona è della Giutifdizione d' Urriana.

(b) Offagna fu della Diocest d' Umana:

<sup>(</sup>c) Recanati su sotto la giurissizione spirituale e temporale del Vescovo d'Umana.

Papa Gregorio IX., da cui venne della Cattedrale privata, ed ordinato a Ramerio fuo Vetovo di lafciar quella d'Ofino, ed inveftirfi della Chiefa di S. Flaviano di Recanati in luogo di effa. (a) Il che su tutto eseguito. Si scorge tutto ciò da più Bolle Pontificie, e da altro sopra allegato, ed inoltre da una del detto Gregorio IX. diretta al Cardinale Sinibaldo Fieschi Legatò della Marca l'anno 1240. si leggo de sello ftesso del citato Compagnoni par. 1. lib. 2. car. 1055.

Siccome poi da Urbano IV. venne ad Ofimo refiriuita la Cartedrale l'anno 1264, facendo Vescovo della medessima S. Benvenuto delli Scotivoli Anconitano, come si è detto in dar le notizie di lui, e come asserma il detto Compagnoni loc. cir. car. 132, così resto Umana pregiudicata nella giurisdizione, che vi aveva, in ricompensa delle ragioni sopra

di Recanati, come si è detto.

Refla dunque abbassanza chiaro, che non ostanti le sue disfigrazie, non cessò la nostra Umana affatto di essere, continuovvi la Cattedrale, non restò senza giurissizione, e spirituale, e temporale del tutto; anzi, consorme di già si è provato, si mantenne da ancora lungamente in grado non inferiore all'altre Città della Marca. Al che può inostre aggiungessi, che mantennessi in grado di dar soggezione anche all'altre sino all'antor si duo, in circa.

§. 25. Dopo il detto rempo, cioè nel principio del quintodecimo Secolo convien credere, che alla Città d'Umana
fuccedesse quantunque non seno a me nore per qui accennarle;
devono certamente esser state grandissime, e quel riparo, che
ebbe un secolo prima ad impedire l'esceuzione della Bolia
di Bonifacio VIII. emanata l'anno 1202, ; come si è detto
nel §. 15. non potè ricevere in questa occasione, in cui Bonifacio IX. con Bolla in data dell'anno 1404. Ia foggettò al
Governo d'Ancona nel temporale, (b) edi il di lui succefore Innocenzio VIII. con altra emanata nella Città di Viterbo nell'anno 1406. confermò in tutto, e per tutto quella

(a) Osimo su soggettato ad Umana, quando su da tal sog-

gezione liberato Recanati.

<sup>(</sup>b) Nel principio del 15. Secolo è da suppors, essera quela infelice Ciria successe tante altre disgrazie, che ne vimaso oppressa in manieva da non potersene più trovare, come l'altre volte il riparo, onde nel temporale su soggettata al governo al Ancona.

di Bonifacio VIII., che allora ottenne la fua esecuzione, è rimase nella forma dell'altre terre, e Castelli alla Città di Ancona sottoposta nel temporale, non però annichilata: (a) ma tuttavia in piedi , come successivamente dimostrerassi . Continuò ad avere il titolo di Città, e nello spirituale il suo Vescovo, come apparisce appresso il cit. Ughelli de Episc. Human.

S. 26. E' ben vero però, che anni dopo seguì l'unione di quella Sede Vescovile con la Chiesa d'Ancona nella manie-

ra, che ora si dirà.

Il Sommo Pontefice Martino V. nel trasferire, che fece dalla Chiesa d'Ancona a quella d'Ascoli Monsignor Pietro figlio del Conte Livesotto Ferretti Anconitano, trasferì insieme dall'altra di Melfi a quella di detta Città d' Ancona Monfignor Astorgio della Famiglia Agnesi Napolitana; dove egli giunto considerolla scarsa di rendite; e siccome trovò, che nel temporale la Città d'Umana era stata sottoposta al Governo d'Ancona; così pensò, che convenisse procurare l'unione delle due Chiese suddette, ed in tal modo ricevere una miglior sussistenza corrispondente al proprio carattere.

Fatta una tal riflessione stabili adoprarsi per ottenerne l'intento; Ma siccome in quel tempo era Vescovo d'Umana un certo Monfignor Antonio, così rappresentò al nominato Pontefice Martino V. che con l'entrate della mensa Vescovile d' Ancora non poteva mantenere la propria convenienza, e supplicò per l'unione suddetta; da eleguirsi però allora solamente, quando rimanesse la prima volta vacante la Chiesa d'Umana, o con la morte, o con la traslazione del no-

minato Monfignor Antonio . (b)

Il Papa ricevuta detta supplica, pigliò le debite informazioni, e trovato l'esposto appoggiato alla verità, con sua Bolla in data di Roma nell'anno 1422, quinto del suo Pontificato fece la richiesta unione nella maniera infinuata, con

(a) Non resto per altro annichilata del tutto; ma ancora in piedi col titolo di Città , e continuò nella spirituale ad avere

il suo Vescovo.

(b) Nell'anno 1422, cioè poco dopo di esser stata la Città d'Umana sottoposta al Governo d' Ancona, Martino V. fece l'unione delle due Chiese d' Ancona, e d'Umana ; con obbligo alli Vescovi di sempre intitolarsi Vescovi d' Ancona, e di Umana.

obbligo per altro allo stesso Monsignor Astorgio, ed a tutti li di lui successori nella Chiesa d' Ancona di unire il titolo di Vescovo d' Umana con quello d' Ancona : Decernentes ( sono parole della Bolla ) ut predictus Astorgius ex tune in anrea Episcopus Anconitanus, & Humanatensis, sicque consequenzer illius imposterum successores &c. nuncupentur.

S. 27. Effettuata l'unione detto Monfignor Afforgio non mancò d'aggiungere al titolo di Vescovo d' Ancona quello di Vescovo d'Uniana; e così ancora hanno fatto eli altri di lui fuccessori per moltissimo corso di tempo con intitolarsi

d'allora in poi ciascuno de' medesimi. (a)

N. N. Vescovo d' Ancona, e d' Umana, e di detta Umana Conte :

Come attesta il citato Ughelli de Episc. Anconit. & Human. ed il Saracini citato far. 3. degli uomini illustri d' Ancona a car. 508., e par. 4. de Vesc. car. 539. Il Compagnoni nella sua Regia Picena par. 1. lib. 6. pag. 313. dice, che essendo egli Legato della Marca risiedeva in Macerata ancora con titolo di tesoriere di essa Provincia; onde si legge ne' flatuti di Recanati : Die 25. Octobris Actum Macerate in domibus residentia Domini Astorgii Episcopi Ancona, & Humana. Il Lucenti nelle addizioni all' Ughelli conferma lo stesso:

Il Vuadingo negli Annali de' Minori all' anno di Cristo 1426. dopo aver esposto, che Astorgio su satto Inquisitore in compagnia di S. Giacomo da Monte Brandone detto della Marca contro gli Ererici Fraticelli, porta un Atto pubblico, come fa anche il citato Compagnoni lib. 3. pag. 313. il di cui titolo è il seguente : Assorgins Dei , O Apostolica Sedis Gratia Episcopus Ancone, & Humane in Provin. March. Anco. Mara Trab. Prasidatusque Farfen. & nonnullis aliis Partibus pro SS. in Christo Patte, & Domino Martino div. prov. Papa V., & S. R. E. Commiffarius , & Thefaurarius Generalis Oc. Dat. in S. Severino in Domibus Romane Ecclefie die 10. Mensis Novembris 1426. Indictione 4. Lo stello Astorgio, come Commissario della Chiesa Romana , e Teforicie Generale nell'anno seguente 1427. sforzò quelli di Monticelli a pagare i tributi, e le gabelle alla S. Sede, e nel precetto così s' intitolò: Rev. in Christo Pater & Domi-

(a) Effettuata l'unione non mancano li Vescovi d'intitularsi: N. Vescovo d' Ancona, e d' Umana, e Conte di detta Umana: ed il primo fu Aftorgio degli Agnesi, a di cui istanza fu fatta l'unione,

nus Astorgius Episcopus Anconitanus, & Human. Marchie Commissarius, & Thesaurarius Generalis: E ne' libri antichi delle ristormazioni di Cività nova nella Marca vi è una lettera scritta lo stesso anno 1427., che comincia così: Astorgius Dei, & Apostolica Sedis Gratia Episcopus Ancone, & Humane Marchie Anconitane pro SS. D. N. Locumtenens.

§. 28. Dopo di detto Monfignor Aftorgio continuarono così ad intribarti gli altri di lui fucceffori, ed in fatti Lando Ferretti IB. d' Ancova lib. 10. pag. 287. dice; Nell' anno 1482. fioriva in Ancona in Santità di vita Monfignor Antonio de Fatati Vefcovo di Ancona, e di Unana. E dopo più avanti dice: Nell'anno 1484, per morte di Monfignor Fatati fu da Innocenzo VIII. pronoffo in Vefcovo d' Ancona, e d'Unana Monfignor Bonincafa de' Benincafa. (a)

Nella morte di Vincenzo de' Luchi Vefcovo d' Ancona, e d'Umana feguita l'anno 1585, il quale fu feppellito nella Cattedrale d' Ancona, fu feolpito fopta la pietra fepolerale nel fine del coro efferiore efiftente la feguente l'Icrizione: Vincentio de Lucbit Bononiveff, Epifopo Ancone, & Humana vivo Religione, calitate, liberalitate, & in pauperes charitate preclaro, estati fengenario, Epifopostu viginti, & nevena annis, qui pridite Kalendas Februarii anni 1585, maximo Anconitanoum dolore obitt. Sarae, eit. par. 4. de' Ve-

scovi d'Ancona, e cita l'Ughelli.

L'anno 1586. volendo Sifto V. erigere un Arciveſcovado nella Marca d'Ancona, prefero gli Anconitani motivo
di fupplicare, acciò tal dignità si concedesse alla loro Chiefa Cattesfate, e tra le molte altre ragioni per la decima si
espressero in questi precisi rermini; X. Ha il Vescovo d'Ancona il titolo di Vescovo d'Umana, e Comte di essa Città: Sarac. cir, par. 2. lib. 11. pag. 375. c. 376. Lazzaro Bernabei.
Cronic. Ancomir. pag. 413., tanto che il Vescovo. non folamente ha sempre avuto dopo l'unione il titolo anche di Vescovo d'Umana; ma inoltre quello di Conte della medesima, come apparisce anche da quella sipri segnenti documenti.

Monfignor Baldovinetti fece fare a sue l'pese li Arcibanchi del coro ad uso delli Canonici, e sono quelli, che ora si trovano nella Sagrestia della medesima Cattedrale colloca-

<sup>(</sup>a) Successivamente banno continuato li Vescovi sempre ad intitolarsi in tal guisi, e ve ne sono le pruove sino all' anno 1675.

ti; e sopra anche ne' presenti giorni si legge la seguente Iscrizione in lettere di rilievo sattevi sin da quel tempo.

Hoc Opus fecit fieri Baldovinettus de Baldovinettis de Florentia Episcopus Ancone, & Humane; distaque Humane Co-

mes suis sumptibus M. D. XXXVI.

Nell' Árchivio della Pieve di detta Umana in un libro Parocchiale di trova annotato, come fegue : In Dei nomine Amen. Anno Domini 1593, die vero tettia dugusti tempore Pontificatus SS. D. N. P.P. Clementsi Divina providensia Pape VIII. © tempore Reverendissimi, © Illustrissimi Epifequi Caroli de Comitibu Domicilli Romani, Dei, & Applolice Sei Gratis Epifequi Ancone, © Humane, qui mibi Augustino Ludovici de Monte novo dedit, tradidit, © sponte babere concessive Prochialem Ecclesam Sandii Jaamis Baptishe Humane & C. E. quell' introduzione è in tal libro, in cui sono stottonata il Battesimi, morti ec. della Pieve medessima.

Ma senza, che più ci dilunghiamo su questo punto con altre pruove, piaccia concludere con il citato Ughelli, il quale nel riferire l'unione suddetta al Vescovado d'Ancona del Vescovado d'Umana, dice queste parole: Quamobrem in posterum Presules Anconitani, etiam Humanatenses dieli sunt : Con le parole dell'eruditissimo Monsignor Giorgi, il quale nella sua Disertazione istorica della Cattedra Vescovile di Sezza nel Lazio così si esprime alla pag. 99. Martinus V. anno Domini 1422. Humanam Civitatem jam jam ruituram ob varias calamitates Anconitana Ecclesia conjunxit, ea lege, ut Anconitanus Episcopus, Humanatensis etiam diceretur: Concludiamo finalmente con il più volte citato Saracini, il quale così lasciò scritto: la qual Città (parla d' Umana) benchè già distrutta, come ho in queste notizie narrato, su nondimeno da detto Martino V. l'anno 1422, unito il suo Vescovado con questo d'Ancona; onde da detto tempo in qua si fottoscrivono i Vescovi pro tempore d'Ancona.

N. N. Vefcovo d'Ancona, e d'Umana, e Conte di detta Umana; il quale Saracini dice di più nelle medefime suo notizie d'Ancona date alla suce l'anno 167ς, che sino al suo tempo in tal forma li Vefcovi d'Ancona s'intitolavano.

\$. 29. Dopo l'accennato tempo, in cui il Saracini ferifle, è con certa, che il Vefcovo d'Ancona tralafciò di più toltre inticolarfi Vefcovo d'Umana, e ritenne folamente quello di Conte della medefima: tanto che farebbe oramai un fecolo quali paffato da una tal trafouranza.

Sa-

Sarebbe cosa assai conveniente l' investigarne la causa, e piacerammi dire su ciò il mio sentimento, ma prima stimo cosa ben satta il ricercare lo stato, in cui ritrovavasi Umana nel tempo della riferita unione, e si renderà questo facile, se leggendosi la nominata Bolla di Martino V. rifletterassi, che il Pontifice nella medesima così parla: ( a ) Sane per nos nuper intellecto, quod Civitas Humanatensis propter incendia, guerrarum turbines, mortalitatum pestes, & alias calamitates, que illam multipliciter afflixerant, funditus quasi destructa eft: Se a questo monumento unirassi quanto abbiamo detto nel S. 25. e che in vigore delle accennate Bolle, l'ultima delle quali emanò l'anno 1406. Venne la Città d'Umana sottoposta ad Ancona, e da essa a forma di Castello ridotta: si renderà subito manisesto lo stato; in cui ritrovossi nell'anno 1422. tempo dell'unione per l'innumerabili da essa patiti infortuni di terremoti, faccheggio, depredazioni, tirannie, e came continuate verso del mare, che nel tempo suddetto la fecero comparire quasi distrutta.

\$. 30. Se dunque nell'anno 1422, venne confiderata quafi diffrutta, cerchiamo ora qual altra cofa l'averà affatto diffrutta. Porge qualche occasione di congetturaria il citato Satacini, il qualc nel lib. 10. della par. 2. ci rende informati, che anni seffantacinque dopo, cioè nell'anno 1487. Buccalino di Guzzone-da Ofimo tiraneggiando la Patria, confiderando il comodo, che averebbe potuto a lui produrre il postefio d'Umana, attefo il Porto di mare, e temendo la di lei resistenza, propofe a Bajazzetto H. Imperatore de' Turchi tra le varie capitolazioni, che le concedese fotto la di lui ubbidienza, dominio, e vasiallaggio con li fuoi Ter-

ritori, ed Entrate la stessa Umana.

Quello, che ne avvenisse in danno della stessa da tale premura passata con Turchi; non è a me noto; quantunque io riconosca probabile, che o per mare da' turchi, o per terra dal tiranno di Osimo potesse patirne di molto. (b)

Ma per questa parte sia provenuta la causa, o per altra, o da altri cassighi da Dio mandatili, o permessili la verità è, che o in quel tempo, o poco dopo rimase Umana del

tutto diffrutta .

Lando Ferretti nella fua Istoria d'Ancona al lib. 3. dice in
(a) Nel tempo, in cui fecul Punione suddetta. Umana cua

(b) Si congesturano le cause della totale sua distruzione

<sup>(</sup>a) Nel tempo, in cui segui l'unione suddetta, Umana era quass da fondamenti distrutta, ma non del tutto.

in quest' occasione seguì la miserabile rovina della Città de Umana già da' Siciliani edificata, come attestano Plinio, Solino, Volaterano, ed altri. Fu molto ricca, e popolofa Città, e forse per li peccati delli abitatori, o per Divina permissione venne in maniera annichilata, che più non li rimase figura di Città, anzi ne pur di Castello. Era situata fu la spiaggia, e riva del mare, voltata verso il mezzo giorno, da un lato verso il Porto di Recanati, dall' altro verso il Castello di Sirolo. Da un terremoto asprissimo su d'improviso profondata, e dall' acque del vicino mare miserabilmente sommersa. Questo fatto si certifica con alcune Bolle, e Brevi Pontifici di Bonifacio IX. registrati nel Libro grande delle Bolle appresso la Cancellaria del Comune d'Ancona. Qual Pontefice mosso a compassione di tanta calamità fece esente, e libera quella Città da' pagamenti Camerali folita di pagare, quando era in piedi, ed ordinò, che gl' Anconitani governassero quel luogo d'Umana per un loro Podestà, acciò da qualche nemico della Chiesa non venisse occupato. Le vestigie di quella Città si vedono fin' oggi apparire nel mare, mentre quivi fi mirano molte mura cadute, e rovinate, gran quantità di pietre già divenute scogli, ed altre vestigie di rovine, e non ha molto tempo, che si vedeva, come si dice, nel mare una punta di Campanile di Chiefa fuori dell' acque, il quale poi per la lunghezza del tempo è rimafto ancor quello sepolto: Sin qui il citato Ferretti.

Che sia circa gl'anni sopra indicati seguita la totale rovina d'Umana si conferma ancora con le seguenti notizie.

Il Comune d'Ancona dell'anno 1507, concesse facoltà, ed essenzione per anni vinticinque da tutti si Dazi a quelli, che andassero abitare la suddetta Città d'Umana, come sa-ferisce registrato nel Libro rubeo nigro Privilegiorum pag. 104. e poi lo stesso designatione el Libro medesimo sotto l'anno 1510. Pag. 147.

Il Pubblico Configlio Anconitano fece molti anni dopo il

feguente Decreto: Die 19. Octobris 1562.

Pubblico, & Generali Concilio.

Fuit in eodem Magnifico Concilio folemniter dispensatum, deliberatum, decretum, & obtentum suffragiis 74. favorabilibus, duobas contrariis non obstantibus.

Che sia fatta Grazia agl' Úomini della nostra Città d'Uma-

na, per Meffer Gio: Battifla Megliorati; Meffer Gióvanni Benincafa, e Meffer Giulio Pieroni Deputati fopra le cofe loro, li quali li faceino un Parlamento, o Configlio; e la riduchino a Comunità, mettendo di reggimento quegl' Uomini, che pareranno alle prudenze loro, che mertino di flarvi, e che fiano fedeli ec. Dice poi più fotto: Poffino detti Deputati raffettare certa muraglia rovinata, acciò in cafo di bifogno fi poffino ritirare nella Città, e ripararfi da chi li voleffe offendere ec:

Nelle Cossituzioni, o Statuti della Città d'Ancona stampati l'anno 1566. si legge, come segue nella Collatione pri-

ma de Officiis.

De Officio, & Salario Potestatum Civitatis Humane, &

Caftrorem Comitatus Ancong Rub. 22.

Sansiem, & ordinatum est, quod Patestates Civitatis Humane, & Castrorum Comitatus, & Districtus Ancone extrabendi de bussolo ficto vel faciendo debrunt extrato per Dominos Antianos, Regulatores, & Constitum Civitatis Ancone pro sex menssibus per quindecim dies ante introitum suorum regiminum, vel ante, & possipos pront placuetis Dominis Antianis, Regulatoribus, & Consisio Civitatis Ancone; & primo debe at extrabi Potssus Civitatis Humane ante alsos Potssus Gistorvam disti Comitatus & C.

§. 21. Considerato il stato in cui troyavasi Umana al tempo della riferita unione delli due Vescovasi , e l'alteriore eltermitio della stessa successivamente seguito: Ora sa di mestieri considerare qual motivo abbino indotto li Vescovi dopo l'anno in circa 1675. a lasciar il titolo di Vescovo d'Umana, e ritener solamente quello di Conte della medesima. (a)

A riflettere sopra di ciò seriamente, altro motivo non può più probabilmente considerarsi, se non la destruzione ulteriore di quell'inselice Città seguita dopo l'unione già es-

fettuata. (b)

Non accade petrò affaticarii per dimofirarne l'infuffitenza, mentre il Pontefice islesso fa noto, che tal Città era quasi distrutta, e ciò non ossante nell'unire, che fa quella Chiesa con l'altra d'Ancona, ordinò espressamente, che il Vesco-

(a) La cagione perchè li Voscovi dopo l'anno 1675, tralafeixono il titolo di Vescovo d'Umana, e solo ritennero quello di Conti, su l'ulteriore selectimino della medessima seguito dopo l'unione delle due Chiese.

(b) Si prova l'insussissanza di tal ragione.

Vescovo dovesse perpetuamente initiolarsi Vescovo d'Annone, e d'Umna; onde meglio sarà ponere in risessione, esfer stata molto scussabile una si fatta omissione, e certamente, se questa meritasse rimprovero, non lo potrebaavere, se non il primo, che tralascib di così nominarsi; poichè ogni Successor non avendo ritrovata la continuazione di quel titolo, aveva giusta caussa di ne pur esso con nuarlo, per non avere notizia della Bolla dell'unione, e molto meno del precetto incusso nella medessima. (a)

Anzi anche al primo può farsi ragionevole scusa con la torale distruzione di quella Città, e con la piena ignoranza della Bolla medessma; onde senza userior discorso su la passara mancanza meglio sarà il ristettere, che non deve

già più commettersi .

Dà forza ad una tal ristessione la pienissima notizia, che ebbe il Pontifice di essere Umana quasi distrutta: (b) peniuss quasi dessivata, e quantunque nell' infelice positura, in cui trovavasi, non poteva dubitarsi, che maggiore sarebbe stato il deterioramento nell'avvenire; contuttocio ordinò el-pressamente di perpetuamente chiamarsi Vescovo ancora della medessima.

Si aggiunga ora quest' altra ragione, ed \( \), che quantunque Umana non abbia figura di Cirtà; non \( \) però distrutta
la Diocesti della stessa, per la quale il Vescovo d'Ancona non
vi ha giurisdizione, se non col titolo di Vescovo ancora d'Umana, (\( \) \( \) ed acciò questa ragione maggiormente risalti, \( \)
da (aperfi, effer tuttavia in piedi la detta Diocesti d'Umana, \( \) ecosì il di lei Vescovado ne' seguenti luoghi ruttavia
sinfiste, e sono

Tutta quella estensione di più miglia di sito soggetta alla Pieve d'Umana confinante con il fiume Musone, con il Territorio di Castel Fidardo, e con quello di Sirolo, e vi sono in tal sito Abitatori in numero molto notabile. (d)

Sirolo è della Diocesi d'Umana, come si è ad evidenza provato al §. 21. ed anch' esso è pieno d'abitatori, siccome

il suo Territorio.

Il Monte Conero, o sia Monte d'Ancona è parimenti del-

(a) L'Omissione d'un tal titolo si rende scusabile per il tempo passato.

(b) Riflessioni di non doversi tralasciare nell' avvenire.

(c) La Diocesi d'Umana tuttavia esiste.

(d) Si notano diversi luoghi della medesima.

la Diocesi d'Umana, come si è provato nel s. 22. ed anche in esso ritrovansi abitatori. Non parlo d'altri luoghi, che prima erano della stessa Diocesi, ed ora sono di ragione di

altre Città .

Questo però deve concludersi, che se Umana non ha presentemente figura di Città, non l'aveva ne tampoco, quando fu fatta l'unione, e prima di quella fu nel temporale fottoposta ad Ancona. Il suo Vescovado non è distrutto; ma continua in ogni fito, che dalla medefima unione proviene: le rendite della Mensa Vescovile di essa sono pienamente in effere, e si godono dalli Vescovi per ragione di quella unione, per la quale adoprossi il Vescovo Astorgio appunto per ricevere da quelle una miglior fussistenza, onde siccome l'ottenne con l'obbligo d'intitolarsi nel modo già espresso, il che su da lui adempito, così è dovere, che

da Successori ancora venga adempito.

Ben dubitonne la Santirà di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. il quale mentre decorava la Chiesa Anconitana col carattere di Vescovo, continuò bensì l'esempio de' più suoi Antecessori, ma con ribrezzo ad intitolarsi con il solo titolo di Conte d'Umana, e sapendo, che l'Unione era seguita in vigore di Bolla del Pontifice Martino V. fece ogni diligenza per rinvenirla per sentire dalla medesima, qual ne fosse l'obbligo imposto; ma non gli riuscì, se non dopo asfunto alla Suprema Cattedra della Chiefa universale. Allora la ritrovò, è letto in essa il Pontificio precetto di doversi nel descritto modo chiamare li Vescovi, ne rese consupe-vole il moderno degnissimo Vescovo Monsignor Nicola Mancinforte con una sua dottiffima, e benignissima lettera piena d'erudizioni sopra le due Chiese d'Ancona, e d'Umana, e piena di ragioni, degno Parto della sua gran dottrina; tanto che dimostrò con piena evidenza non doversi tralasciare il titolo ancora di Vescovo d'Umana, e nell'ordinarli di riassumerlo, con tal titolo appunto egli diresse la lettera in data de' 22. del Mese di Aprile dell'anno 1747. settimo del fuo Pontificato in questa forma : Ven. Fratri Nicolao Episcoto Anconitano, & Humanatenfi: E perciò il Prelato fuddetto l'ha prontamente riassunto, e già s'intitola N. Vescovo d'Ancona, e d'Umana, e Conte di detta Umana.

S. 32. Basta quanto si è detto intorno al titolo di Vescovo, ora qualche cosa diremo intorno a quello di Conte. Úmana fu una Città antichissima, tale la chiama Flavio

nell

nell' Italia illustrata, opera, che compose circa l'anno 1450; dove alla pag. 339. dice: Et paulo supra mare vetustissima interii: Urbs Humana: e Filippo Cluverio nell' Italia Antica la colloca al lib. 2. cap. 11. onde per la sua grande antichità, e per effer stata ad innumerabili disgrazie d'incendi, depredazioni, faccheggi, ed altre sì rimarchevoli difaventure foggetta, come fi è dimostrato, e dopo tanti anni, quanti ne iono corsi dal 1422, tempo dell'unione sino al giorno d'oggi, (a) non si rende possibile rinvenire la memoria, come ne' di lei Vescovi il titolo di Conte abbia avuto il principio, essendo con essa periti insieme li documenti, che vi erano; onde per li Vescovi dopo l'unione è fufficiente la ragione di effersi così chiamati quelli avanti l'unione, e serva per prova incontrastabile d'essersi in tal forma intitolati avanti di quella, l'effersi dal tempo della medefima fempre fin ora così li Vescovi nominati, come con tutta evidenza provato abbiamo nelli SS. 27. 28. 29. 31. (6)

3.3. Benchè per altro la continuazione ab immemorabili di quel titolo faccia forza a credere, che fenza giufa ragione non venne affunto, con tutto ciò potrebbe forie anche congetturarfene il vero motivo effer flato, il Dominio temporale, che oltre lo fiprittuale vi avevano li Vecovi. (e)

Quefto Dominio tempórale in Umana, che avevano, infiesto fi corge and §. 8. in cui fi rileva l'accordo fatto d. 1 Vescovo, e Capitolo d' Umana agl' Osimani di esentarli d' ogni Dazio, e Gabella in qualunque negozio; che facessor in Umana, e suo Porto per anni novantanove mediante la concessione di quantità di terreni , che alli medesimi seceso gl' Osimani, ed altri patti, che in detto §. abbiamo espressora paparire per autrentico documento: e certamente la franchigia suddetta non averebbe avutto sondamento di sussilia.

(a) Non si può con certezza risapere l'Origine del zitolo di Conzi ne Vescovi di quella, attese le somme disgrazie della medesima.

(b) Non deve però dubitarsi, che nel tempo dell'unione seguita, tal titolo quelli Vescovi godevano, e così continuò successivamente.

(c) Oltre la ragione della continuazione ab immemorabili di un tal titolo, si congettura ancora, perchè in Unana li Ve-scovi, oltre lo spirituale, vi avevano anche il dominio temporale.

za, se il Vescovo non avesse ivi avuto temporale dominio, per cagione del quale non era disconveniente il titolo di

Conte d' Umana.

\$.34. Oltre a ciò, il Juspascendi, che hanno avuto, ed hanno li Vescovi in qualunque terreno di tutto il territorio di Umana, che uno è poco, indica un maggior dominio nel medesimo, oltre lo spirituale di Vescovo. Io nou so di quefio Jus qual sa la provenienza, ne come sia antico, ma quando mai non si sapesse, e lo avessero i Vescovi ab immemorabili, potrebbe anche questo avere in loro prodotto il titolo suddetto di Conte. (a)

\$. 35. Spetta a questa distrutta Città il Venerabilissimo Crocefiso per la vicinanza volgarmente detto di Sirolo, ma siccome vi è molto da dire intorno al medesimo, così per non mancare alla brevità, che mi sono pressiso, ne parlerò

separatamente in appresso.

Ora mi basta concludere, che la medesima sì antica Città già tanto illustre ha trovato il suo termine, in se mede, sima il suo sepolero, e presentemente col solo titolo di Pieve d'Umana viene chiamata, (6) ma se più non la disingue il superbo Fasto, che umano si rete, s epiù non la dinno spicco le vanità, che nelle sue proprie viscere, e nel mare troppo vicino tiene ora nascole, la diffingua almeno la cristiana pietà per la detta Sagra Imagine, la distingua la bella Gloria di ritener tuttava li titoli di Vescovado, e Contea, come si è detto; e serva a ciascuno d'ammaestramento, che le cose più alte sono più delle basse soggette ad abbissars.

§ 36. Dopo terminato il presente ragionamento, piace di aggiungere alli §§. 8. 32. 33. e 34. riguardo al Dominio temporale, che può avere ne' Vescovi d' Umana prodotto il tri tolo di Conte, qualmente in un antico Libro manoscritto appresso. il Sig. Conte Vincenzo Cresci esistente a carre 14. tergo, si legge come siegue. (e)

Anno ab Incarnatione Salvatoris Nossi millessimo centessimo vogessimo sexto di septima Augusti tempore SS. PP. Honorii aclum est fedus, amicitia constata inter Populum Aurimanatem, & R. Ugonem Episcopum Sanche Maria Ecclessa Huma-

<sup>(</sup>a) Si può inoltre congetturare quel titolo dal Jus Pascendi, che in tutto quel territorio anno li Vescovi.

<sup>(</sup>b) Conclusione del presente ragionamento.

<sup>(</sup>c) Aggiunta alli SS. 8. 32. 33. e 34.

natis Municipii per 99. annos, hoc modo videlicet : Octo Familie Auximane Civitatis nomine publico Auximatum adierunt prefatum R. Episcopum Humane commorantem , illique , & Canonicis pradicta Ecclesia Episcopalis Mandato publico Episcopatui Humanati dederunt, & in perpetuum concesserunt octo mensuras terrarum, quas ipsi Auximates possidebant, ac diu possederant prope Civitatem Humanam, & viam pubblicam a Sirolo, ita commode mensuratas, ut pro uno sulco a fronte pedes quindecim haberet. O a terzo item quindecim, ab unoquoque autem latere viginti. Auxima tibus versa vice concessum est a prædicto R. Episcopo, & Canonicis prædictis cum affensu, & prasentia Joannis Archipresbiteri, Albertini Archidiaconi, O Joannis Primicerii , ut per predictos 99. annos liceret eis frequentare littus, ac Portum Humanatensis, in iifque libere negotiari sine ulla Datii , aut Gabelle solutione : Denique ab omni gravamine Homines Auximates, omnifatiam facultatem haberent emendi , vendendi , commutandi , donandi , tenendi merces , & possidendi per annum integrum , exemptas ab omni genere Portorii, ita tamen, ut durante federe, & conventione pradicta singulis quoque annis in festo Sancta Maria Humanatis Ecclesia procedente pompa luminari, tributi nomine penderent Auximates Episcopo, & Canonicis pradictis denariorum libras tres, sed quo magis fedus robut haberet, & firmamentum, pena utrinque alterantibus irrogata librarum argenti quinquaginta, fuit præterea binc inde juramentum datum prestandi, & tutandi federis: Auximatumque octo Familia cuncto populo cum Episcopo, & Canonicis subscripta, quarum incorrupta fide apposuimus nomina que eruere ex incredibili barbarie gothica potuimus, & fuerunt Joannes Albertini Filius Vicecomitis, Moricus Urofredi, Albertinus Alberti filius, Libuzantes, Acco Capitis Masti, Bonantus filius Bonitii, Albertinus Paganellus, Benedictus Bonanti, Rainarii Raynaldus Tagilberti , Jugo Albrighi , Lividius Adami , Atto Joannis Veluli , Leo Castianus, Atto Leopardi, Stephanus Luguarantii, & alius Atto Joannis, simulque Albertus Notarius Auximas scripsit, & publicavit testes de more apposuit, qui Instrumentum authenticarunt, & fuerunt inventi, scilicet Jacobum Camera Notarium, Thomam Auximatem Notarium, Arlottum Notarium Auxim, Arctonem Notarium Auxim. & Nicolaum item Auxim. Notarium.

A quanto poi abbiamo detto nel §. 20. intorno alla perfona di Frà Moriale, che danneggio Umana, e fu poi in Roma. Intorno alla Città di Umana.

Roma decapitato, aggiungiamo quì altre autorità, che ciò comprovano, oltre le già addotte, e sono Lando Ferretti Istoria d'Ancona lib. 5. Leonardo Aretino nel settimo dell' Istoria Fiorentina, e Matteo Villani nella sua Cronica al lib. 3. cap. 104. e cap. 22. del 4. libro. (a)

# RAGIONAMENTO DECIMOSETTIMO.

Notizie intorno

## AL SS. MIRACOLOSO CROCEFISSO D'UMANA.

Per la vicinanza volgarmente detto di Sirolo.

S. I. TN tutto quello, che detto abbiamo in dar le notizie della Città antichissima di Numania, o sia Umana, non si è toccato, che il meno pregievole di essa: quello, che ora siamo per riferire, è il più degno

pregio, il più nobile distintivo della medesima.

Il Venerabilissimo Ritratto, la Santissima Immagine, la vera essigie dell' amabilissimo Redentor Nostro dalli suoi Santi Discepoli Luca Evangelista, e Nicodemo scolpita, come è tradizione, che al vivo lo rappresenta spirante in Croce, celebratissimo in tutto il mondo per il gran numero de' Miracoli, e per la gran devozione de' Popoli, che dapertutto concorrono ad adorarla, porge motivo alle presenti notizie, che abbiamo giudicato miglior espediente di separatamente manifestarle. (6)

S. 2. Questo non picciolo avanzo di quella sì celebre, ed antica Città, fra le rovine della quale è stato gran tempo fepolto, non è possibile risaper con certezza, come quivi fia capitato, mentre, come all'altre rimarchevoli cose tutte, così intorno a questo rimase la Città suddetta spogliata

d'ogni memoria. (c)

Se

(a) Aggiunta al S. 20. (b) Questo SS. Crocefisso è la vera effigie dell' amabilissimo Redentor Nostro spirante in Croce da Santi Luca Evangelista,

e Nicodemo scolpita, com' è tradizione.

(c) E' stato gran tempo sepolto fra le rovine di quell' antica Città, e se si riflette, come per tanti secoli tra le acque, e macerie fi fia confervato, deve confessarsi per un continuato prodigio. .

Se si rifletta, come quivi venuto sia questo Simolacro Divino, come per tanti Secoli nel mezzo alli copiosi avvenimenti più infausti, tra le acque, e macerie si sia conservato, dovrà consessar per un continuato prodigio dell'Onni-

potenza di Dio.

Ma quando fi voglia aver fede alla tradizione riferita dal Padre Antonio Lantucci, c'hee già 'nell' Zemo, del vicino Monte Conero tenne una volta la fua dimora ; fecondo la memorie, e'h' egli lafcib intorno al Santuario Lauretano, e intorno a quefio d'Umana, dovrà dirfi effer effo il Croceffio celeberrimo di Berito, di cui fa menzione il Martiologio Romano li o, del meide il Novembre, e ne parlano più Concilj, conforme alle Annotazioni dell' eruditiffimo Cardinaie Baronio, e d'altri. (a)

§. 3. Io non addico afiermare con fientezza una tale tradizione; ma nè tampoco averei il coraggio di contraflarla; e perchè concorda con quella di Berito, che fia opera de' nominati Santi Luca, e Nicodemo; e perchè non fi trova rincontro, che tal Immagine fia: flata più oltre veduta in

Berito dal tempo, in cui si trova in Umana. (b)

La quantità poi de' miracoli , e l'univertale divezione, che per il. Mondo Cartolico vi hanno i Fedeli, non rendono punto improbabile, effere flato il volere Divino, che quebe di con conservato del Redentore del Mondo, e l'altro fimile della SS. Vergine, ora edifenne in Loreto delli Santi Autori medefimi, follero tra loro in vicinanza trafportati nel feno della fua Chiefa dalle parti, che adeffo fono Infédeli.

Io per tanto rapportero quivi l'Istoria del Simulacro SS. di Berito, e riferito nel tempo medefimo ciò, che il nominato Lantucci afferice circa il modo, ed occasione, con cui capitè in Umana e reflando sempre a chiunque la liberta

di prestar quella fede, che giudicherà meritare.

§. 4. Il mifericordiofiffimo Iddio tutto amore verfo degli uomini, non maucò mai di dar loro fufficientiffimi mezzi per, ridurli alla vera firada della falute: con gl' Infedeli poi tra gli altri è flato folito fervirfi ancor dei miracoli, qual mez-

La hai riferifoe una tradizione, che questo sia il Crocefisso

celeberrimo di Berito.

<sup>(</sup>b) Non si afferisce certa una tal tradizione; ma nè tampaco à impagna; poichè concorda nell' essere opera de Sami Luca, e Nicodemo; nè vi è rincontro di esser più stato in Berito, da che si trova in Umana. Si ristette anche altra ragione.

Intorno al SS. Crocefisso d'Umana. 339

mezzo per li Fedeli ordinariamente non usa; poiche, come dice S. Paolo, scrivendo a' Corinti : Le lingue furono date per segnale degl' Infedeli, e non delli Fedeli: Il che vuol dire, come dichi ra S. Ambrogio, che dando Dio il dono delle lingue alli Appostoli il giorno della Pentecoste, su, acciocche gl'Infedeli, così Giudei, come Gentili si convertissero alla Fede del Cristianesimo. (a) Da questo nasce, che dove è la fede, e tutti fono Cattolici, non si fanno miracoli così apparenti; ma dove manca la fede, e fono degl' Infedeli , Dio ne dimostra spesso , come già ne mostrò un molto famoso nella Città di Berito del Vescovado d'Antiochia nella Provincia della Siria fra li termini di Tiro, e di Sidone, nel tempo in cui prefiedeva nella S. Romana Chiefa Adriano I., nell' Imperio d' Oriente il Giovane Costantino VII. figlio di Leone IV. con Irene sua Madre, e mentre dalli Eretici con modo assai barbaro veniva il culto delle Sagre Immagini contrastato: Questo miracolo si racconta da Atanasio Vescovo d'Alessandria, ed è stato approvato nella quarta azione del 2. Concilio Niceno, che è il 7. generale celebrato ne' tempi fuddetti, ed è il feguente.

· 6. 5. Abitavano in detta Città di Berito molti Giudei : avvenne che un Cristiano tolse una casa a pigione vicino alla loro Sinagoga, e nel muro della camera, dove egli dormiva, attaccò un' Immagine di Gesù Cristo; Avvenne poi, che quel Cristiano mutando casa, lasciò per dimenticanza (permettendolo Dio) quell' Immagine attaccata al muro. Dopochè fu partito, pigliò quella casa un Giudeo, il quale avendo un giorno invitato a mangiare un altro Giudeo con lui ; mentre che erano a tavola, l'invitato alzando gli occhi, vide quell' Immagine attaccata al muro, la quale fimilmente per divina volontà non era stata veduta sino a quel giorno. Quello che la vide, si sdegnò grandemente, e con parole altiere cominciò a riptender l'altro, che l' aveva invitato; e perchè gli disse, essendo tu Giudeo, tieni l'Immagine di Gesti Nazareno ? e lo maltratto ; ne li fervì di scusa il dire, che non l'aveva più veduta, ciò affermando anche col giuramento, e che l'aveva quivi lasciata quel Cristiano, il quale prima aveva tennta quella casa . Non bastarono le scuse per quell' uomo bestiale; ma si parti pieno

(a) Nella conversione degl' Infedeli, Dio è stato solito servirsi ancor de' miracoli; come già sece in Berito nella Sagra Immagine suddetta.

340 Ragionamento XVII.

di collera, ed ando a trovare i Principi della Sinagoga, è fece loro noto, he quell' Birer teneva in cafa l' Immagine del Crocefifio: li Principi non meno fcandalizzati di lui, diffimularono per quel giorno, effendo già l'ora tarda; ma nel giorno feguente la mattina a buori ora fi potratono in quella cafa, e trovata l'Immagine, non folo maltrattatono l'Ebreo della cafa, e lo ferirono, ma inoltre lo fcacciaro-

no dalla Sinagoga.

Pigliarono poi quell' Immagine, e la gettarono per terra, le sputarono nella faccia: le diedero pugni, e riducendosi a memoria ciò che li loro Antenati fatto avevano a Cristo istesso, deliberarono fare il simile alla sua Esigie ; onde con chiodi li trafissero nuovamente le mani, ed i piedi . Li posero in bocca una sponga bagnata nell' aceto, ed una corona di spine nel capo. Poi uno di loro piglio una lancia, e ferì l'Immagine nel Costato; ma in quel punto Dio fece veder loro una grandissima maraviglia; poiche dalla ferita cominciò ad uscire Sangue con acqua in tanta abbondanza, che quella geute infernale sagrifega rimase tutta piena di stupore, e spavento . (a) Li Principali , che quivi erano, comandarono che si trovasse un vaso, etrovato che fu molto grande , lo posero sotto la ferita per raccogliere il Sangue, ed acqua, che usciva, ed in breve spazio si empì, ed il nominato Lantucci dice, che furono boccali di Sangue numero cinque.

Tratrando poficia quelli che erano prefenti fra loro ciò che doveffero fare di quel Sangue, finalmente convennero di portarlo alla Sinagoga, e quivi unire quantità d' Infermi, e toccarli con quel liquore, e non rimanendo liberi ; maggiormente fi confermafle ciafcun Ebreo di non aderire

giammai alla Religione de' Criftiani

§. 6. Portato che fu il vaso alla Sinagoga, stimando di porre in discrediro la Fede di Gesì Cristo, furono trovadi diversi infermi, e condotti alla prefenza de' principali Giudei, e di molti altri di quella Nazione, sira gli altri infermi ne si condotto un vecchio paralitico sin dalla nascita, e subito che su unto con quel Divino liquore, usci fuori dalla carretta, e dal letto, nel quale giaceva, e resto libero, e sano, Dopo lui siurono unti aduni ciechi, li quali subito ricuperarone il vedere; molti altri infermi di diverse.

(a) Si racconta lo firepitoso miracolo accadute in Berito.

Intorno al SS. Crocefisso di Umana. 341

infermità furono unti, e tutti ricuperatono la Sanità (a) Quefla maraviglia si divulgò per tutte le Città circonvicione: Per il che tutti gl'infermi procuravano farsi condurre in Berito, e per virtù di quello tutti erano risanati. (b)

§. 7. La cecità, e perfidia degli Ebrei non porè pallare più oltre; onde convinti dalla verità, si raccossero infierme, ed andarono alla Chiesa de Cristiani, dove si gettarono alli piedi del Vescovo, e consessionato il propercato, raccontarono tutta l'Istoria dell' Immagine suddetta: le ingiurie praticatele, e come dalla ferita del Costato n'usci il Liquore suddetto, col quale tutti gl'infermi sirislansano. (e)

§. 8. L'Immagine su nella Chiesa portata, e sattasi diligenza per rinvenire il Cristiano, che l' aveva nella detta casa lalciata per dimenticanza, o più tosto per provvidenza divina, acciò quella gente si convertisse; ed essendo si co rittovato, li su richiesto, come eta a lui pervenuta quell'

Immagine . (d)

Egli rispose, che Nicodemo, quello, che si trovò con Giuseppe a levare gil Signore dalla Croce, e seppellirlo, l'aveva fatta insieme con l'Evangelista Luca con le loro proprie mani, e rimasta in potere di Nicodemo : Questi alla fua morte l'aveva lasciata a Gamaliele maestro di S. Paolo; Gamaliele l'aveva data a Giacobbe, ed egli a Simeone, evvero Simone; Dopo il quale l'ebbe Zaccheo; e così andò di una in altra mano fino alla destruzione di Gerusalemme. che fu quarant' anni dopo l' Ascensione al Cielo di Gesù Crifto ( Petavio Ration. Temp. par. 2. lib. 4. cap. 5.1.) Ma due anni innanzi, che Tito, e Vespasiano si accampassero intorno a Gerusalemme, li Cristiani, che vi erano, avvisati dallo Spirito Santo se ne partirono, ed andarono nel Regno d'Agrippa, che conservava l'amicizia con li Romani; e con loro portarono tutto quello, che avevano, ed a quel tempo fu l'Immagine suddetta trasportata in Berito, e così

(a) E come fu portato il miraeolofo liquore ufcito dalla Sagra Immagine in quella Sinagoga, per farne esperimento sopra gl'infermi.

(b) Quanti infermi furono unti con quello, tutti risanarono da qualunque infermità.

(c) Gli Ebrei convinti dalla verità andarono alla Chiefa de' Cristiani dove si gettarono alli piedi del Vescovo, e raccontarono tutto Paccaduto.

(d) L' Immagine fu nella Chiefa portata.

circa l'anno 68., essendo stata circa l'anno 70. di Ges Crillo pigliata da Romani la Cirtà di Geruslamme (Parelo, 66, 1), passò quel maraviglioso Crocessiso in Berito da una mano all'altra, sinchè venue nelle sue mani, ed alleri, che non sapeva in che modo egli avesse dimenticata, e lasciata in quella casa; perchè si esso, che tutti gli altri suoi passità il avvenno sempre tenuta sotto buona custodia. Il Vescovo, o sia Metropolitano nel sentir tutto que fos en reallegro assis, e rivolto agli Ebrei sece loro un maraviglioso discorso persuadendo loro la conversione alla Santa Fede Cristiana. (e)

§. 9. Terminato che fu dal Vescovo il discorso, tutti gli Ebrei, ch'erano presenti distero da alta voce: Moi confessiamo un Dio Padre, il di cui Figliuolo Unigenito è Gestà Cristo, il quate dalli nostri antenati fu cracissiso. Al discorso per Dio assisone collo Spirito Santo, che procede dal Padre, e dal Figliuolo, per il quale ercetiamo qui doverci salvare. Ciò detto s' inginocchiarono tutti dinanzi al Vescovo chiedendo perdono del peccato commesso non P. Immagine del Salvarore, e lo pregarono di battezzarli; Il Prelato allora li sece Catecumeni, e dopo averli farti istruire per alquanti giorni ne' Misteri della nostra Fede, li battezzò, avendo prima signianto per tre giorni.

Dopo che furono battezzati pregarono il Vescovo, che sacesse Chiesa la loro Sinagoga, e la consagrasse in onore del Salvatore del Mondo: su ciò eseguito, e di qui ebbe origine il fabbicarsi le Chiese per tutto il Mondo col tito-

lo, e nome del Salvatore. (b)

Fu grande l'allegrezza, ché si fece per tutta la Città, non solo per essent rifanati tanti intermi in virtu del ligue, re uscite da quell'Immagine; ma ancora per la salute di tante anime, che si lavarono nel Sangue di Gesù Crisso nel Santo Batressmo.

§. 10. Siccome poi era ancora rimaflo gran parte di quel liquore nel vaso, in cui venne raccolto; così il Vescovo sece fare molte ampolle di vetto, e di quello empire, le mandò in diverse parti dell'Asia, Affrica, ed Europa, particolarmente al Papa Adriano I., il quale ne mandò a Car-

(a) Si racconta l'Istoria, come pervenisse in Berito.
(b) Tutti quelli Ebrei si convertirono, e siceverono il Santo Battessimo, e la loro Sinagoga su convertita in Chiesa, e con-

fagrata in onore del Salvatore del Mondo.

lo Magno allora Re di Francia, non per anche Imperatore, a cui anche comunicò con fua lettera il fatto a feconda delle relazioni, che dal Vefcovo di Berito aveva ricevute in contellazione di un miraeolo sì strepitoso; come afterma il Cardinal Baronio nelle Annotazioni al Martinlogio Romano sotto il 9, di Novembre lettera I. (a)

Il detto Vescovo di Berito ordino insteme, che in tal Città dovesse farsene ogn'anno la Festa nel giorno su detto, in cui accadde il miracolo, del quale Atanasio Vescovo d' Alessandria sece piena relazione al suddetto Concilio Niceno.

E' d'avvertifi però, che il nominato Atanafio non fu già quel Santo Dottore, ( come dice il citato Baronio ) fortiftimo difeniore della noftra Fede contro gli Ariani, che fecondo il Tritemio morì al tempo, di Valente, e Valentiniano Imperatori l'anno di noftra falute 339. Poichè il Vefeovo Atanafio, di cui parliamo, fu al tempo di Coflantino
VI. ed Irene fua Madier, come abbiamo di fopra detto .
Ma non per queflo è mancante di autorità, ricevendola dino
minato Concilio, nel quale fi trovarono trecento cinquanta Prelati; per ordine de quali fu feritto queflo fucceffo, e
autenticato fra l'altre cole decretate, e ordinate in effo.

E' d' avvertifi ancora, che in detra relazione non si dice chiaramente come sossi quella Immagine, se non che esa del Salvasore: Ma dicendo che gli misero quegli Ebrei la corona di spine in capo 3 ne viene da ciò, che esta non fosse dipinta, ma di tilievo è dicendo inoltre, che li conssicaciono le mani, e i piedi, non osta alla tradizione, che riserisce il nominato Lantucci; poiche se henei li Coroccisto, di cui siamo in impegno di qui date le notizie, sa conficcato come si vede; può effere che il Ebrei, o si pometrocaltri chiodi appresso quelli, che vi erano, il forami de' quali si possiono conveniente perche non trimanelle indebolito, e decomato; o pure, che levassero lichiodi, che vi erano, e nuovamente l'inchiodassero.

\$. 11. Per maggiormente far comparire la verità del deferitto miracolo, ed Istoria intorno a tale venerabilissimo Cro-

cefisso, aggiungeremo quanto qui siegue.

(a) Di quel Liquore ne su mandato in diverse parti del Mondo, specialmente al Papa, il quale ne mando a Carlo Magno al ossera di Francia, non per anche Imperatore, a cua partecipo l'accadato miracelo. 344 Ragionamento XVII.

Il Martirologio Romano nel giorno o del mefe di Novembre parla del medefino in questi termini : (a) Berysi in Syria Commemoratio Imaginis Salvasoris , que a Judais crucifixa, sam copiofum emifis Sanguinem, us Orientales , & Occidentales Ecclefic es se oubertim acceperint.

Il Baronio nell'annotazione al detto Martirologio lettera I così dice: Vetus confuetudo tam in Orientali, quam in Occidentali Ecclefia fuit, O baclenus perseverat, ut bac die miraculum ex eadem Inagine olim editum, annua celebritate re-

coleretur.

Nel Concilio Niceno II. già citato all' Azione quarta, dove si descrive tutto il fatto, tra le altre cose in quella si leggono queste parole: Hac insuper ab eis efflagitamus, ut per amus singulos mense Novembris, qui apud Hobreos si mus, apud nos vero undecimus, nona die splius, iests, quinno latus Novembris, non minosi revuentia, quam Natalis Domin, aut Paschulis ipsa dies, pracipua observazione colaurs.

S. Giovanni Damafceno approva questa Iloria nel lib. 4. ef fed Orthodoxa e. 17. l' attellano Sighert, in Chron. ann. Domini 765. Evegr. Schol. Hift. lib. 4. e. 26. Niceph. lib. 2. cap. 7. Metastraste Orat. Conflum. Perphirogeniti Imper. 16. Augusti 7. en ella vita de Santi Samona, e Guria 13. Novembre : Innoltre nella Passione di S. Stefano Innolore, ed arche nella vita di S. Alessio, come rierrice il Baronio nel luogo citato: Polidoro Virgilio cancora degl' Inventori delle cole lib. 6. edap. 13., e finalmente Rotilo Benincia nel suo Admanacco par. 1. tratt. 7. d'Islorie, e curiostià cop. 12., dove afferiche trovassi suttavia di detto Sangue in Italia appresso la Città di Mantova conservato nella Chiesa di S. Andrea.

Siccome per altro fecondo l' antichiffima tradizione ricevura in Mantova, e altrove, e fecondo il P. Donato Calvi Agoltiniano nel fino Proprinomio Evangelico alla rifoluzione 80., fi crede che il Sangue di Gesti Grifto confervato in detta Città di Mantova fi ni vi portato da Lóngino ifteffo, che lo raccolfe dal Coftato di Crifto dopo averli data la lanciata, da uno fpruzzo del qual Sangue ricuperò la viffa, di cui era privo; così rella in libertà di ciafcuno il dar quella fede, che ftimerà meritare il citato Benincafa. Inoltre il fuddetto Calva illa rifoluzione 15, dice così:

Dopo

(a) Autorità intorno al descritto miracolo, ed Istoria del deto SS. Crocchisto.

Intorno al SS. Crocefisso di Umana. 345

Dopo la Rlíurrezione, ed Aícea di Gesà Crifto al Cielo vifle Nicodemo sempre immerso nella dolorosa rimembranza della Passione del suo Dio, e come sosse nella rare di Scultore affai perito, sece per mera sua divozione una Immagine al naturale, che si conserva nella Città di Lucca, det-

ta il Volto Santo.

Detro Nicodemo dopo fierifilmi (trapazzi avuti dagli Ebrei in odio della Fede di Gesù Crifto, fu efiliato da Gerusalemme; onde si ricovrò in una Villa di Gamaliele suo parente, chiamata Cafargamela, venti miglia da Gerusalemme discosta; ove nel rimanente di sua vita traffe dimora sovvenuto da Gamaliele di quanto bisognar li potesse. Qui scolpi un' altra Divina Immagine del SS. Crocefiso, che poi passo mella Città di Berito, come scrive S. Atanasso.

§. 12. Ora che abbiamo diffintamente dato ragguaglio della venerabilifima Immagne di Gesò Croceffio; e dello firepitofo miracolo accaduro in Berito, mediante il quale il mifericordiofifimo Iddio fi compiacque cooperare alla converfione di tanti Infedeli non folo, ma anche delli Eretici,
che delle Sagre Immagnii impugnavano la venetazione: E'
duopo far ritorno a quanto rapporta il citato Lantucci nella tradizione, che riferifee. A feconda della quale qui è benre rammemorare quello 'abbiamo detto nel §. 10., che Papa Adriano I. molto parziale di Carlo Magno per effere flato da lui liberato dalle gravifime moleftie, che li arrecava Defiderio Re de' Longobardi, fi compiacque renderlo intefo del gran fucceffo, e mandarli parte del miracolofo Liquore, che ricevuto aveva da Berito con gradimento indicibile del Monarca medefimo.

Successivamente è da sapersi, che per la morte di detto Adriano su creato Papa Leone III. da cui per le molte imprese fatte a favore della Religione, e' difesa della Chiefa; su nell'anno del Signore 800, incoronato Imperatore il me-

defimo Re di Francia Carlo Magno .

Tempo dopo quest' Imperatore a seconda delle sue premure portossi nell' Asia, e con tal ocassione nella Siria, de la Berito, dove li surono praticate tutte quelle dimostrazioni di sima, ch'erano convenienti: Volle egli effere nella Chiesa, in cui si conservava la Sagra Immagine sopradetta, dove soddissece pienamente alla sua divozione, e forse per Divino volere si accesse in lui un'ardentissima brama di condura seco in Italia, e e darla in mano del Sommo Pontessi.

ce : credendo in tal forma, che molto bene avrebbe corrisposto alla finezza praticatagli da Adriano antecessore di Leone in mandargli col Sangue miracolofo la relazione del gran portento, confegnando al Vicario di Cristo, che allora viveva, l'Immagine medesima, da cui il Sangue era uscito. (a)

S. 13. Avanti di manifestare il suo desiderio, sece le più vive dimostrazioni di affetto, e parzialità alli Beritani, accompagnate da espressioni corrispondenti alla generosità del fuo grand' animo : Li Beritani nel tempo stesso, averebbero volontieri incontrata la forte di far qualche cosa, che fosse grata al Monarca, e gli fecero efibizioni grandiffime, alle quali egli rispose ; che nulla di più grato, ne più conforme alle sue vivissime brame averebbero mai potuto a lui fare, quanto di concederli l' Immagine istessa, che volontieri avrebbe portata in Italia.

Li Beritani a sì fatta propofizione restarono sorpresi, ed averebbero voluto tenere appresso di loro l'Immagine; ma nel tempo istesso non contraddire ad un tanto Principe, dal quale con maniere sempre più obbliganti sollecitati , s' induffero alla per fine, ma con pena grandiffima, ad accor-

dargliela. (b)
Fece il Sovrano conoscere l'indicibil sua contentezza nel vedera in possesso di quanto aveva bramato, e praticate verfo li Beritani le più diftinte finezze e passati loro affettuofissimi ringraziamenti , si pose con quel SS. Crocesisto per

mare in viaggio alla volta d'Italia . (c)

S. 14. Ma effetti imperscrutabili della Provvidenza Divina; qualche sconcerto cagionato da venti nel mare costrinse il Monarca a lasciar da banda ogn'altro Lido, e ad approdare in quello d'Umana, dove sbarcato, collocò in forma di deposito il Simulacro miracoloso in quella Cattedrale di S. Maria con animo di prontamente ricapitarlo in Roma al Pontefice; ma Dio vole, che il Papa si trovasse allo-

(b) Dopo aver praticate indicibili finezze alli Beritani, ejpose loro la sua brama, a cui benche con pena accudirono.

(c) Ottenutala si pose con quella per mare in viaggio alla volta d' Italia.

<sup>(</sup>a) Carlo Magno dopo fatto Imperatore portoffi nell' Afia , e con tale occasione nella Siria, ed in Berito, dove visitata la Sagra Immagine, si accese in lui desiderio di condurla seco in Italia , e darla al Pontefice .

Intorno al SS. Crocefiffo di Umana. ra in Lombardia; e perciò lasciollo nella Cattedrale suddet-

ta alla disposizione del medetimo. (a)

Poscia portossi anch' esso in Lombardia a seconda delle proprie premure; dove giunto, ed abboccatoli con Leone medefimo, le reciproche incombenze obbligarono l'Imperatore a profeguire il viaggio verso la Francia, ed il Papa al ritorno in Roma; ma non passo molto, che l'uno, e l'altro finì di vivere, cioè nell' anno 815. Carlo Magno, ed alli 12. Luglio 816 Leone III., senza che si fosse più pensato a quel SS. Crocefisso, che rimase in Umana.

- S 15. Dopo molti anni, dice la tradizione, che la Città suddetta venne da nemici affalita, ed attesa la sua resistenza, dopo soggettata a sorza, su posta a ferro, e suoco, e da fondamenti demolita, e che trà le macerie andasse quel simulacro, e dal surore del mare vicino venisse con l'istesse macerie tra le acque, ed ivi per più secoli rima-

neffe fepolto . (6)

Quali fossero questi nemici, che tanto danno apportarono, e sì fieramente incrudelirono contro quell' infelice Città, non è a me noto: Giova però il congetturare, che siccome li Saracini incenerirono Ancona l'anno 846. e dell' anno poi 864, nuovamente vi entrarono a fo.za, e la faccheggiorono, come ho raccontato nel dar risposta alla quare ta objezione fatta intorno alle notizie, che ibo date di San Ciriaco: Così in uno di detti due tempi avessero l'istessi Barbari demolita anche Umana, come rovinarono tant'altre Città dell' Italia, e specialmente quelle, che secero loro refiftenza.

Questa congettura, ch' io formo, si rende maggiormente probabile per la certa notizia di effere flata si fattamente occulta per più secoli quella Santissima Immagine, e di essersi poi ritrovata in quei tempi quasi medesimi , ne' quali dagli Angeli fu da Nazaret trasportata in Loreto la Casa

della Beatissima Vergine. (c)

S. 16.

(a) Qualche sconcerto cagionato da venti costrinse il Manarca ad approdure in Umana, dove colloco il Simulacro in quella Cattedvale alla dissossizione del Papa, Morirono fra non molti anni unibedue, ed il Crocefisso resto in Umana.

(b) Multi anni dopo Umana fu demolita, e tra le macerie

vimafe per più fecoli il fimulacro fepolto.

(c) Venne poi ritrovato, quasi nel tempo, in cui segui il trasporto della Santifima Cafa di Loreto.

S. 16. Per indagar dunque circa a qual tempo feguisse la manifestazione suddetta; gioverà riferire qui il quando seguisse il trasporto della detta Casa Santissima. (a)

Dico pertanto, che l'anno 1291. a' 9. di Maggio la fuddetta Santa Cafa fu trafportata da Nazaret nella Schiavonia fopra un piano d'un monte apprefio la terra di Fiume Diocefi di Terfato, Metropoli dell'Istria Provincia della Schiavonia nel lido del mare Adriatico, lasciando li fondamenti in Nazaret.

Li 10. Decembre 1294, su trasportata nel Territorio di Recanati in una Selva di una Gentildonna Recanatese, per nome Loreta.

Nel mese di Agosto 1295, su trasportata in un Colle vicino, ch' era di due fratelli, e

Finalmente li 10. Decembre 1296. fu trasportata nella pubblica strada, dove presentemente si ritrova.

Premessa dunque questa notizia della venuta della Casa Santissima di Loreto, stando alla tradizione già riferita, il ritrovamento del Santissimo Crocissis in Umana doverebbe esser seguito circa l'anno 1700. (b)

§. 17. Considerato in tal forma il tempo del ritrovamento seguito, fa di mestieri rinvenirne il modo, ed in questa ricerca senza allontanarci dalla tradizione medesima, dir do-

vremo, essere stato il seguente.

Alcuni dimoranti in quel luogo flavano [u 1 lido un di offervando quanto del rovinato fito era Lato corrofo dal mare, ed in questo trattenimento, dato l'occhio in altra parte, scoprirono visibile tra le macerie, e le acque, l'Immagine, di cui parliamo, della quale non si aveva più memoria. (c) Ammirati insieme, e commossi da Divozione at al vista, resero ciò in un momento passe galla tri del Paese, quali incontinenti ivi affiollatis, la separarono da quelle rovine, e raccolta, la ritrovarono in quello stato, in cui presentemente ancora si vede: Prodigio veramente assessi ben conservato quel Crocissifio adorabile!

Fu con tutta solennità portato nella Chiesa primaria,

(c) Modo, ed occasione, in cui seguì il detto ritrovamento

<sup>(</sup>a) Si racconta l'Istoria della statlazione di detta S. Casa.
(b) S'arguisce, che il ritrovamento del Santissimo Crocesisso seguisse circa l'anno 1300.

Intorno al SS. Crocefisso di Umana. che può supporsi fosse all' ora la Cattedrale, ed ivi collocato. (4)

Questa notizia cagionò un concorso indicibile di Popolo da tutte le vicine parti alla venerazione del medefimo, ed il gran numero de' miracoli da Dio operati, e grazie ricevute dalli divoti, lo resero celebre per tutto il mondo: tanto che anche al giorno presente si ritrovano le figure del medesimo, ne' tempi molto addietro stampate con questa iscri-

zione : (b)

Vera effigie del Santissimo Miracoloso Crocifisso d'Umana per la vicinanza detto di Sirolo fatto da' SS. Luca, e Nicodemo, come è tradizione, celebratissimo in tutto il mondo per il gran numero di miracoli, e per la gran divozione de' Popoli, che dapertutto concorrono ad adorare la Sagra Immagine rappresentante al vivo Gesù Redentore

foirante in Croce.

S. 18. Umana intanto benche distrutta, non resta però di effer celebre per il Santuario, in cui collocato rimane il vero ritratto del Redentore spirante, da cui la distinta stima, che deve aversene, pare, che Dio lo dasse a divedere allora quando nella morte del B. Girolamo Ginelli Anconitano seguita nel Monte Conero l'anno 1506, come detto abbiamo in dar le notizie di lui, si videro tre lumi accesi spiccarsi dalla Chiesa di Loreto, e venire sopra la Chiesa del detto Crocefisso d'Umana, (c) e di li sopra quella di S. Pietro nel detto Monte, fermarli, e portarli dove il Cadavere del suddetto su esposto, quasi volesse dimostrarsi la stima di tal Sagra Immagine, e Tempio dopo quello di Loreto, ed in terzo luogo della Chiesa di S. Pietro nell' accennato Monte per l'essstenza allora di quel Santo Corpo. Saracini nelle sue notizie Istoriche d'Ancona par. 2. lib. 10. Lando Feretti Ist. d'Ancona lib. 12.

Quantunque per altro il culto in quel Santnario fosse cosi universale, non vi erano però le Rendite per il di lui conveniente mantenimento, e di qui avvenne, che D. Giacomo Massioni mosso dalla divozione, ed assetto verso il medesi-

(a) Fu collocato nella Gattedrale: la quantità de' miracoli lo anno reso celebre per tutto il Mondo.

(b) Furono stampate Immagini del medesimo, e se ne regifira l'iscrizione.

(c) Lumi prodigiosi veduti sopra il Santuario di questo Crocefifio.

350 Ragionamento XVII.

mo, nel mentre, che fi trovava e Pievano d'Umana, e Rettore di quello insieme, detterminò di provederlo sufficientemente con li suoi propri beni, ed effetti; onde nell' anno 1721. li 22. del mese di Giugno per Rogito di Pietro Stefano di Lorenzo Trivi Notaro Pubblico Antonitano fece i suoi ultimo Testamento, sotto il quale mori; in cui lasciò per dore, ed in nome di dote alla Chiefa suddetta del Santissimo Corectifio li seguenti Beni, cio (a)

Le Case da lui fabbricate in Sirolo appresso li Beni allo-

ra di Niccolo Trionfi, via pubblica, ed altri lati.

La Terra vignata, olivata, e mezza arativa posta nelle pertinenze di Sirolo in Contrada della Fionda.

Una Possessione arativa, prativa, frattale, ed arborata

della capacità di fome di semente trenta nell' istesse pertinenze. E tutti li Mobili esistenti nella Casa dell' istessa Chiesa

del Santissimo Crocesisso.

Lasciò insieme il Juspatronato per eleggere, e presentare il Rettore pro tempore della medesima Chiesa avanti l' ordinario alla Comunità d'Ancona; con questa legge, e condizione però di non doversi mai in alcun tempo eleggere alcuno de' Cittadini, Configlieri, o di loro confanguinei, o Athni de' medesimi della Città d'Ancona; nè alcun Curiale, o efistente nella Curia Romana, e con quest' altra legge, e condizione ancora di mai fare unire la Chiesa medefima al Vescovado d'Ancona, nè ad altra Chiesa, e con l'obbligo inoltre al Rettore medefimo di quattro messe alla settimana da celebrarsi in essa ne' giorni di Domenica, Lunedì, Mercordì, e Venerdì per l'anima del Testatore, e de' di lui Defonti, e con l'obbligo ancora di dare a quelli, che anderanno a visitare lo stesso Santuario, domandandolo per l'amor di Dio, il Vino da bere, con quest' altra legge, e condizione ancora, oltre le fuddette, che contrafacendosi alle medesime in conto alcuno dalli Rettori, o Comunità, come sopra, in tal caso caso tutti li già specificati beni vadino al Santuario Lauretano.

§. 20. Dopo aver avuto l'effetto suo l'accennata disposizione Testamentaria, si diede l'incontro, che la detta Chiesa posta su 'l lido del mare, restè da quello a poco a poco

<sup>(</sup>a) Dote, che col tempo venne assegnata a tal Santuario, che su cossituto Justatronata del pubblico Anconitano sotto certe condizioni.

Intorno al SS. Crocefisso di Umana. 351

confumata di maniera tale, che non rimaneva di quella altro, che la Capella del Santissimo Crocessiso. (a)

À tanto inconveniente il Comune d'Ancona stabill dar riparo con sabbricarne una nuova più fontuosa, ed in luogo più opportuno per trasferire in esta l'antica Chiesa, sol tanto, che le suddette condizioni, e leggi Testamentarie venisfero dall'autorità Apostolica moderate. (b) A tali fine avanzonne le suppliche al Sommo Pontesse Pio IV. il quale con sua Bolla in data de' 15, del mese d'Ottobre dell'anno 1560. accudì all' issanze suddette, confermò il Juspatronato a favore della nominata Comunità, le diede ampla facoltà di fabbricare la nuova Chiesa, ed in essa di trasferirvi l'antica; ed accordolle di poter presentare qualunque persona, purche idonea, ancora de' Cittadini, o Consiglieri, o di loro consanguinei, o affini, o Cariali nella disposizione predetta proibiti. (c).

§ 21. Ottentra che ebbe la grazia con detta Bolla, non manco il pubblico Anconitano di dare pronta, e pontuale efecuzione a quanto aveva decretato, e fucceflivamente rapprefentato al fupremo Capo della Cattolica Chiefa; onde fabbricato il nuovo Tempio in luogo molto proprio, trasferì in effo l'antico, e collocowi là tante volte nominata prodigiofa Immagine, dove tuttavia prefentemente divorifima-

mente dall'universale si venera. (d)

Di questa Chiefa Filippo Cluverio Scrittore del Secolo decimo settimo dice queste parole nel Lib. 2. dell'Italia antica al cap. 11. Vicus in codem litore vissiur, vulgari nunc vocabulo Humana Templo splendidissimo maxime nobilis.

La venerazione verso questa Sagratissima Immagine, che praticata si scorge da' popoli più lontani, con molto mag-

gior

(a) Il detto Santuario posto su'l lido del mare; resto da questo a poco a poco consumato, e non rimaneva, che la Cappella del Santissimo Crocesisso.

(b) A quest inconveniente il Comune d'Ancona, stabili dav riparo, soltanto, che le condizioni apposte da chi ne assegnò la

Dote, venissere moderate.

(c) Il Papa moderò il tutto a tenore dell'islanza fatta dal

detto Comune.

(d) Ciò ottenuto il pubblico Anconitano fabbricò nuovo Tempio, ed in esso collocò la Sagra Immagine, 'ed ivi ora si venera. 352 Ragionamento XVII.

gior ragione frequentar si conviene a' circonvicini, e specialmente a quelli d'Ancona, a cui per titoli tanto giusti ap-

partiene.

Dopo feritto fin qui ho ftimato aggiungere, che del Sangue miracolofo, di cui fi è parlato, (e ne conferva in Venezia un'ampolla ivi portata nell'anno 1 204, da Coffantinopoli, e fi mostra al Popolo nelle fere dell' Afcensione del Signore, e del Giovedt Santo con grandissima venerazione, e concorso, come riferisce nella sua Venezia Trionsante Gio: Niccolò Doglioni, dove tratta de' notabili, ed eroici gesti, e delle glorose memorie de' Venezian.

ののうしゅうのういいいいいのうしゅうしゅ

# INDICE

# RAGIONAMENTO PRIMO.

Notizie intorno a S. CIRIACO.

 S. I. E' Massima di prudenza rendersi provisto in questo mon-Dio, che non abbia bisogno d'alcuno. Pag. 1.
 S. 2. Perciò ogni luogo procura mantenersi sotto la prote-

zione di qualche Grande, ed in oltre li Cattolici fotto quella di qualche celeste Personaggio. ivi.

S. 3. Ma non gioverebbe a chi non profeguise con ossequio

il Protettore. ivi.

§. 4. Per tal fine si brama, che Ancona si renda degna della benisicenza de' suoi celesti Protettori, de' quali il Principale è S. Ciriaco Gerofolomiano Martire, di lei Vescovo, il di cui Corpo riposa nella sua Cattedrale. 2.

 5. Fu Rabbino Ebreo per nome Giuda figlio di Simone, e d'Anna, Nipote di Zaccheo, e ad instanza di S. Elena.

Imperadrice, ritrovò la Santissima Croce. ivi.

S. 6. Li Ebrei la gettarono in una fossa con quelle delli Ladroni, e con gli altri instromenti della Passione, e con li fassi l'empirono, con sarvi un monticello, sopra il quale li Gentili a tempo d'Adriano Imperadore s'abbricatono un Tem-

- Ly Caregle

Tempio a Venere, il di cui fimulacro vi collocarono. ivi. § 7. Dopo la Conversione dell' Imperatore Costantino, sua Madre Elena su da Dio ammonita di portarsi in Gerusalemme per ritrovare la Santissima Croce. 3.

§. 8. Ivi giunta con editto ordinò, che li Rabbini Ebrei fos-

sero nel tempo prefifio alla sua presenza. ivi.

S. 9. Confultarono prima tra loro i Rabbini, e Giuda previde il motivo della chiamata, ed efortò non indicare il luogo, ove eta la Croce a lui notifimo. 4.

io. Presentati all'Imperatrice essa espose il suo desiderio.
 ivi.

S. 11. Quelli negando con abusarsi della piacevolezza, ordi-

nd, che fossero puniti. ivi.

§. 12. Intimoriti gli Ebrei, differo, che solo Giuda il sapeva, e questi, presistendo nella negativa, fu posto in una cisterna vuota, dove dovesse morire d'inesia, non consessando; ma in capo al settimo giorno, consesso il tutto. 5

§. 13. Ciò faputo, portoffi l'Imperatrice al luogo indicato con Giuda medefimo, e Vescovo Macario, e sece Orazio-

ne a Dio. 6.

§. 14. Nel farii Orazione si scosse il terreno, e ne usciliodoroso sumo, perlochè convertissi Giuda: Fu demolito il Tempio di Venere, infranto il di eli simulacro, e cavato coll' opera dell' istesso Giuda surono ritrovate tre Croci, tavoletta dell' Iscrizione, e li chiodi. Li miracoli secto conoscere qual sosse la Croce di Cristo. Cavandosi più oltre si trovato il Santo Sepolero con rossi d'ivi la statua di Adone: quivi fabbricata una Chiesa, vi su posta parte mandata a Roma con il ritolo, e chiodi. Segul tal ritrovamento li 3. Maggio dell'anno 326. svi.

S. 15. Giuda chiesto il Batesimo su barezato da S. Macario, e postoli nome Ciriaco dal crear, che sece la Croce. 7.

 Il batezzato Ciriaco fu talmente divoto della Santiffina Croce, che la portava fempre su le vesti dinanzi al petto. Fu propagatore dell'Ordine de' Crociferi. 9.

S. 17. Tornata in Roma l'Imperatrice; e date relazioni intorno a Ciriaco, su da S. Silvestro Papa eletto Vescovo.

ivi .

 Accettò per ubbidienza il Vescovado, e congetturarfi, che ricevesse da S. Macario la Consagrazione. 10.

 E gran disputa di qual Città fosse fatto Vescovo, se di Gerusalemme, o d'Ancona. ivi.

S. 20.

S. 20. Nessun altra Città lo pretende per suo Vescovo, e sono in possesso della probabilità le sole due Chiese di Geru-

salemme, e d'Ancona. 11.

6. 21. Li Scrittori, che l'hanno detto di Gerusalemme, non fono antichi, non hanno inteso di formar Cronologia di tali Vescovi, ed uno ha dall' altro pigliato col supporlo tale, ed il loro fine non è stato il farne indagine, ma accidentalmente l'hanno con tal titolo nominato e Gl' Istorici però antichi, e di quel tempo, nessuno l'ha detto Vescovo di Gerusalemme. 12.

6. 22. Li Contemporanei di S. Ciriaco, che hanno tessuta la Cronologia di detti Vescovi, ne alcun altro in diversi tempi che quella ha formato, e di quelli ex professo trat-tato; nessuno l'annumera tra Vescovi di Gerusalemme. 13

S. 22. L'effer egli Gerofolimitano, ha dato motivo all'equivoco; essendo per tal cagione stato detto Vescovo Gerosolimitano, e ne' tempi susseguenti di Gerusalemme . E l'effer ivi stato martirizzato ha data maggior occasione al falso supposto. 14.

6. 24. Ne giova a farlo credere Vescovo di quella Chiesa l'istrumento del Patriarca di Costantinopoli Paolo Paleologo, in cui è chiamato vigelimo fettimo Patriarca di Gerusalemme, e l'esser ciò un errore manifesto, lo dimostrano li Cataloghi di que' Vescovi, dove nè pur uno si ritrova col nome di Ciriaco. 17.

S. 25. Non effere stato Vescovo di Gerusalemme, ad eviden-

za lo dimostra il Martirologio Romano. 20. 6. 26. Lo conferma il Breviario della Chiesa Gerosplimita-

na, che lo caratterizza Vescovo d'Ancona, 21. S. 27. Maggior conferma ne fa il Cardinal Baronio, nelle

fue annotazioni al Martirologio Romano, ivi.

6. 28. Più chiara dimostrazione ne abbiamo dagli Annali dello stesso Baronio, e dal Conto Cronologico de' Vesco-

vi fuddetti. ivi. 6. 29. Maggior rifleffione del Baronio negli Annali, rende

quanto fi è detto innegabile. 22.

S. 30. Dal non effere stato certamente Vescovo di Gerusalemme, deve in conseguenza inferirsi, che su Vescovo d'Ancona. 22.

S. 31. Si dimoftra ad evidenza con l'autorità dello stesso Baronio, il quale con certezza l'afferisce dopo averne tempo avanti dubitata, ivi.

Орро-

Opposizione, e Risposta. 24.

Altra Opposizione, e Risposta. 25. §. 32. Lo conferma il Breviario Gerosolimitano. 26. §. 33. L'Abbate Ughelli lo prova affai bene. 27.

S. 34. L'afferisce il Ciacconi. ivi.

§. 35. Riferisce il Vadingo farsi in Gerusalemme di questo Santo l'ufficio, e considerarsi Vescovo d' Ancona. ivi.

S. 36. L'Onofri ancora tale il confidera . ivi . S. 37. Lo conferma il conio dell'antiche monete in Ancona stampate. 28.

§. 38. Il P. Papebrocchio, se fosse stato ben informato, non

farebbe stato contrario a questa Verità. 21.

§. 39. Obiezione prima contro l'Istoria del ritrovamento della Santissima Croce, come viene descritta nelle presen-

ti notizie. ivi. S. 40. Risposta, con cui si rileva l'insussistenza, di detta obiezione, e di effere anzi seguito il rittovamento nel modo quivi espresso, e con l'opera di Giuda Ebreo, che convertito alla fede nel Santo Batesimo su chiamato Ciriaco dal cercare che fece la Croce Santiffima . 32.

Obiezione feconda contro quanto si dice nelle presenti notizie intorno a San Ciriaco rivelatore della Croce, e

Martire, fotto l'Apostata Giuliano, 39.

Risposta nella quale si prova concludentissimamente, ed a tutta evidenza, quanto sia insussistente la fatta Obiezione, e che S. Ciriaco fu certissimamente rivelatore del-

la Croce, e Martire fotto Giuliano. 40.

S. 42. S. Ciriaco non folo fu quel Giuda, che rivelò la Croce, ma Vescovo d'Ancona eletto da San Silvestro Papa, dove dopo aver lungamente tenuta la residenza, ritornato in Gernfalemme alla visita di que' Santi Luoghi, su ivi fotto Giuliano martirizzato. 50.

S. 43. Fu Propagatore dell' Ordine de' Crociferi, quello fofse quest' Ordine, e da chi instituito: e circa la sua partenza da Gerusalemme, ed arrivo in Ancona. 51.

S. 44. Congettura intorno al luogo della fua residenza in An-

cona. 54.

S. 45. Altra congettura più probabile intorno al luogo della fua residenza. ivi .

S. 46. Circa al Monastero de' Crociferi in Ancona. 55.

S. 47. Probabilità intorno a tal Monastero, che, o era fon-Z 2 ----

dato prima della sua venuta in Ancona, o su da lui sondato. ivi.

S. 48. Maniere proprie, che devono in lui supporsi praticate

neil'esercizio del fuo Appostolico impiego. 56.

 49. Furono in lui in grado molto eminente tutte le virtù Teologali, ed un amore verso de' Sudditi molto intenso. 58.

 50. L'Orazione, e divozione con l'accoppiamento di tutte l'altre virtù devono in lui esser state in grado eroico.

\$.51. Dopo la residenza continua d'anni trentasei in Ancona volle portarsi in Gerusalemme alla visita di que' Luoghi Santi. 60.

S. 52. Poco prima di lui giunse in Gerusalemme Giuliano

Apostata Imperatore. 61.

\$.53. Provò l'Imperatore prima con lufinghe, poi con minaccie diflorlo dalla Cattolica Religione, ma nulla giovando al fuo intento, lo fece carcare, e tormentare la mano deftra, ivi.

S. 54. Vedendo la sua costanza sece gettarli per la bocca nel-

le viscere piombo bollente liquefatto. 63.

\$.55. Dopo lo fece ignudo stendere con la bocca all'ingiù iu un letto di ferro a modo di graticola, con fuoco di carboni accesi fotto, e lo fece in tal positura battere con verghe. rivi.

§ 56. Rimandato poi alle Carceri fu ivi visitato da Anna di lui Madre in età decrepita ancor vivente, e da lei animato alla costanza, saputolo l'Imperatore la fece crudel-

mente tormentare, e così morire. ivi.

Fece successivamente gettar Ciriaco in una fossa di velenosi ferpenti, ivi preparata dall'incantatore Amonio. 64.

§. 57. Dalla maraviglia in veder, che li ferpenti non fecero nocumento, ma moritono, convertiffi Amonio; onde l'Imperatore fattolo decollare, fece in una Caldaja di folfo, e oglio bollente, porre S. Ciriaco. ivi.

§ 58. Arrabiato l'Imperatore in vederlo fempre più costanre, lo sece trafiggere con una spada nel petto; ed in questa maniera morì il primo di Maggio dell' anno 363. in

età di anni incirca settanta. 65.

 59. Il suo Santo Corpo su seppellito alle radici del Golgota ove giacque la Santissima Croce. 66.

S. 60. L'anno 418. alli 8. Agofto, fu trasferito in Ancona,

e nella Chiesa di S. Stefano, e gli Anconitani l'elessero in

loro Protettore. 67.

S. 61. Riposò in tal Chiesa sino all' anno 539. poiche essendo quella stata distrutta da' Goti, su in tal occasione trasferito alla nuova di S. Lorenzo, che fu dichiarata Cattedrale in luogo di quella: Accaddero vari prodigi in tal congiuntura, e dopo lasciato il titolo di S. Lorenzo pigliò quella Chiefa il titolo di S. Ciriaco. 69.

6. 62. Quivi è stato con somma divozione conservato, ed ha

operato frequenti miracoli. 74.

§. 63. La venerazione, e grazie fono state continuate anche a' giorni noftri. 75.

6. 64. Obiezione terza, in cui si pretende, che l'Imperato-

re Giuliano non abbia fatto morire alcun Cristiano col titolo della Cristianità. 76. Risposta, in cui dimostrasi ad evidenza la falsità di tal

obiezione. 77.

S. 65. Obiezione quarta; in cui dalla mancanza in Ancona di pubblici documenti si pretende inferire, chi non sia sta-

to Vescovo d'Ancona. 79.

Risposta, nella quale si esprime la causa vera, per cui la Città suddetta è spogliata di notizie, e documenti non folo intorno a S. Ciriaco, ma in ogni altro conto. ivi. S. 66. Conclusione di quanto si è detto in tutti li suddet-

ti SS. 85.

S. 67. Nota, che fa il Ferrari nel sno Catalogo de' Santi intorno a Sant' Anna Madre di S. Ciriaco. 86.

#### AGGIUNTA AL RAGIONAMENTO DI S. CIRIACO

Intorno alla Chiefa Cattedrale della Città d'Ancona con la Nota delle Sagre insigni Reliquie, che sono in esfa, e Catalogo delli di lei Vefcovi .

S. I. Non è da porsi in dubbio, che Ancona sosse proveduta di Vescovo sin dal principio della Cristiana Fede; ma non si sa in quei primi tempi qual fosse la Chiesa Cattedrale; è certo però, che tale prerogativa nell' anno 418. alli 8. Agosto ebbe quella di S. Stefano, la quale era poco avanti stata fabbricata a spese di Galla Placidia. 83.

358 INDICE.

2. Rovinata quella Chiesa, su detta prerogativa trasserita in quella di S. Lorenzo nell'anno 539. Pag. 89.

S. 3. Questa Chiesa era allora di struttura molto diversa da

quella ora la vediamo fotto il titolo di S. Ciriaco; ivi.

4. Alla nuova struttura si ridotta in più tempi, e così le sotterranee Consessioni si congetturano fatte nell'ottavo, o nono secolo. ivi.

§, 5. Dell' anno 1177. Alessandro III. concesse Indulgenze a chi porgesse la mano adiutrice alla di lei fabbrica. 90.

 Nell'anno 1189. apparisce il proseguimento di tal fabbrica. 91.

S. 7. Dell'anno 1234. Gregorio IX. concesse anch'esso Indulgenze a chi porgesse nella stessa fabbrica la mano adiutrice. ivi.

§. 8. Dell' anno 1270. fu fatto il Portico avanti la porta

maggiore di tal Chiesa. 92.

- S. 9. Dell'anno 1377. ebbe bisogno di molto riattamento, e Gregorio XI. concesse Indulgenze a chi dasse mano alla fabbrica. ivi.
- To. Detta Chiesa di S. Lorenzo è quella medesima, che ora si chiama di S. Ciriaco. 93.

§. 11. La divozione sempre più accresciuta verso di S. Ciriaco fu il vero motivo di non più chiamarsi col titolo di S. Lorenzo, ma di S. Ciriaco. 94.

§. 12. Dell'anno 1306. fattafi una folenisima festa di S. Ciriaco nel consagrarsi l'Altare maggiore di esta Chiefa con l'intervento di molti Vescovi diede occasione di universalmente diri di San Ciriaco, e di così sempre continovari.

ivi. S. 13. Opposizione contro detta Verità, e Risposta, che la

diffrugge. 95.
§. 14. Dell'anno poi 1753. a' 23. Settembre fu fatta la Confagrazione di tutta la Chiefa fuddetta fotto l'invocazione

di S. Ciriaco. 97.

§. 15. Dell'anno 1755. Il 20. Dicembre su fatta la ricognizione del Corpo di S. Ciriaco, che su ritrovato initiro, ed incorrotto: con esso su ritrovate tre minerte d'argento, nel diritto delle quali è il Busto di S. Marco, e nel rovescio una Croce con quattro globetti negli angoli con iscrizione nel contorno, che dice: Eurisus Imperator; e nel diritto: S. Marcos Peneçia: Tali Monete si considente.

rano

rano coniate al tempo di Enrico IV. nell'anno 1094. ivi. §. 16. Dell'anno 1756. li 13. Gennajo si fece la ricognizione degl'altri due Depositi de' Santi Liberio, e Marcellino. 100.

S. 17. In quello di S. Marcellino fu trovata Iscrizione indi-

cante il tempo della feguita traslazione. 101.

Con gl'Ossi di S. Marcellino si osservatono altre Ossa di Corpo più piccolo, che probabilmente possono dirsi di S. Palazia. 103.

 18. Pietro della Francesea dipinfe nell' Altare del Santisfimo Sagramento nell' anno incirca 1350. 104.

S. 19. Corpi Santi, che fono in detta Chiefa. 105.

S. 20. E Sagre Reliquie . ivi .

6. 21. Catalogo de' Vescovi d' Ancona. 110. 6. 22. N. 1. S. Primiano . N. 2. S. Ciriaco . N. 3. Trasone . N. 4. S. Marcellino. N. 5. Tommaso. N. 6. Severo. N. 7. Giovanni. N. 8. Mauroso. N. 9. Giovanni II. N. 10. Villateo. N. 11. Tigrino. N. 12. Leopardo. N. 13. Paolo. N. 14. Belongerio. N. 15. Enfermario. N. 16. Trasone II. N. 17. Stefano. N. 18. Transberto. N. 19. Redolfo, N. 20. Marcellino II. N. 21. Bernardo. N. 22. Lamberto. N. 27. Tommaso II. N. 24. Gentile. N. 25. Beraldo. N. 26. Girardo. N. 27. Ruffino Lupati. Num. 28. Giovanni Boni. N. 29. Pietro Romanello, N. 30. Pietro Capoccio. N. 31. Beraldo, o Bernardo. N. 32. Niccolò degl' Ungari. N. 33. Tommaso de Morro . N. 34. Niccolò Frangipani . N. 35. Agostino da Poggio. N. 36. Ugone. Num. 37. Lanfranco Salvetti. N. 38. Giovanni de' Tedeschi. N. 39. Bartolomeo Ulario. N. 40. Guglielmo de' Normandi. Num. 41. Carlo degl' Atti. N. 42. Lorenzo Ricci. N. 43. Simone de' Vigilanti . N. 44. Pietro Ferretti . Num. 45. Aftorgio deel' Agnefi. N. 46. Giovanni. N. 47. Giovanni Caffarelli. N. 48. Agapito Cenci. Num. 49. B. Antonio Fatari. N. 50. Benincala de' Benincasi. N. 51. Giovanni Sacco. N. 52. Pietro degl' Accolti. N. 53. Francesco degl' Accolti . N. 54. Baldovinetto de' Baldovinetti . N. 55. Aleffandro Farnefe. N. 56. Girolamo Granderoni . N. 57. Gio: Matteo de Lucchis. N. 58. Vincenzo de Lucchis. N. 59. Carlo Conti Cardinale. Num. 60. Giulio Savelli Cardinale. N. 61. Luigi Gallo . N. 62. Gianniccola Conti Cardinale. N. 63. Marcello d' Aste Cardinale . N. 64. Giambattista Bush Cardinale. N. 64. Profpero Lamberrini Cardinale,

Z 4

poi Sommo Pontefice Benedetto XIV. N. 66. Bartolomeo Massei Cardinale. N. 67. Monsignor Niccola Mancinsorte. 111, & feq.

#### RAGIONAMENTO II.

#### Contiene notizie intorno a San Marcellino.

6. 1. Ragione perchè manchino di lui memorie. Pag. 132. S. 2. Fu della Nobile Anconitana Famiglia de' Boccamajori: Fiorì nel festo Secolo: Sue virtuose qualità sino dalla fua prima fanciullezza. Profittò negli sludi: Esercitò ustici cospicui, mentre su Secolare: Si appigliò poi alla via Ecclefiastica, e su promosso al Sacerdozio: Suo grande avanzamento in tutte le Cristiane virtù: viene eletto Vescovo della sua Patria da Papa Vigilio I. circa l'anno 551. e l'accetta per ubbidienza. ivi.

S. 3. Sua Consagrazione: Sue maniere nell'esercizio dell'impiego di Vescovo, e di tutte le virtù da lui possedute in

grado eroico. 124.

S. 4. Divenne podagroso in maniera, che neppure coli'ajuto del bastone poteva reggersi, ciò non ostante si faceva portare da pertutto in elercizio dell'ufficio Pastorale, e mai si astenne dalli Digiuni, Orazioni ec. onde si grato a Dio. che prontamente esaudiva le sue preghiere, ed è rimarchevole la liberazione dall' orribile incendio d'Ancona a fua intercessione ottenuta circa l'anno 570, rimanendo il fuoco ristretto nel Libro, che aveva nelle mani, qual Libro si conserva nel Reliquiario di S. Ciriaco, e quello mediante si sono ottenute altre segnalatissime grazie. 136 S. 5. Continuò in sì fatta guisa il suo vivere sino al fine

con farsi portare oyunque lo spingeva il suo zelo. 138. S. 6. Sua morte seguita li 9. Gennajo 577. Esequie, e sepoltura: successiva Canonizazione, nella qual'occasione il

Sagro Corpo fu collocato in un'Arca di marmo: Se ne celebra la Festa li 9. Gennajo. Fu eletto dalla Città d' Ancona Protettore, e le fa ogn' anno folenne offerta di

cera. ivi.

S. 7. Sua Santità da Dio illustrata con miracoli in vita, in morte, e dopo morte. Restituì la vista ad un cieco. Il figlio d'un divoto del Santo gettato dal Demonio nel fuoco, rimate fenza alcuna lesione liberato. Portato il suo

. Libro

Libro processionalmente nel luogo d'un grandissimo incendio, resto subito questo estinto. 139.

Autorità, che si allegano. 141.

Segni dimostrativi della venerazione verso il medesi-

#### RAGIONAMENTO III.

#### Notizie intorno a San Liberio .

 I. Le notizie intorno a questo Santo non solo sono searse, ma consuse e varie, appresso li Scrittori. Pag. 142.

§ 2. Fn figlio di un Re Armeno, da cui ottimamente educato, fu da Dio dotato di una inclinazione grandiffima verlo la perfezione Criftiana; onde bramò fin da fanciullo fervire unicamente a Dio, lontano dallo firepito del mondo; a tal fine pregava Dio, che l'illuminaffe, come ciò

eseguire. ivi.

S. 3. Înfpirato da Dio partl feonofeiuro verfo la Paleftina , in Gerufalemme contemplando i Divini Milteri , giunfe ad un grado d'orazione molto diftinto: temendo ivi effer fopragiunto dalle diligenze del Padre , s' imbarco verfo Italia per vifitare li Santuari di Roma. 143.

S. 4. Giunse in Ancona circa l'anno 420., e li parve po-

tere ivi fare vita solitaria. ivi.

\$ 5. Portoffi a Roma, e foddisfatta la divozione, tornò in Ancona, e giudicò al fuo intento adattata una Chiefa detta di S. Silveftro fuori della Città, dove allora non vi era chi ci affilteffe: raccomandatofi a Dio fece le fue dilgenze, e vefitio nella Chiefa di S. Marco l'a bito dell' Ordine de Crociferi in qualità di Laico, riufcilli ottenere il ritito in tal Chiefa di S. Silveftro, dove fece vita eremitica, vivendo più da Angelo, che da uomo. 144.

S. 6. In 'tal guisa giunse al più alto grado di tutte le virth, e fu ardentissimo il suo amore verso Dio. Fratanto il suo Padre fatte le maggiori diligenze per ritrovarlo in turte le parti del Mondo, non avendo potuto rinvenirlo,

mise il suo cuore in riposo. 145.

§ 7. Giunfe a morte, e tal notizia cagionò gran commozione nel Popolo tutto, che affolloffi, ove era il Sauto Cadavere a folo motivo di divozione. In tal congiontura effervate le memorie e quant' era appresso il medesimo si

ven-

venne in cognizione della fua condizione. Si diede l' incontro ( che frequente in Ancona fuol dati) di efferadacuni Armeni venuti da Roma per far ritorno alla Patria; vi accorfero anch' effi, e con l'ajuto delli ritrovari
rincontri, e del nome, raffiguracono nel cadavere la perfona Reale di Liberio; onde alcuni di loro ivi fi trattennero, come in guardia del di lui Sepolero: Altri fi portarono in Armenia a ragguagliarne il Padre, che ancor
viveva. Effo fpedì in Ancona Ambafciatori a richiederne
il Corpo per trafportatio in Armenia, 146.

S. 8. Efforero gli Ambafciatori le premure del loro Sovrano, e non acquietandofi alle ragioni degli Anconitani di non concederio; fu rimeffa la caula alla decifione di Papa Gelclino I. il quale decife a favore degli Anconitani; onde rimafe il Corpo nella Chiefa di S. Silveftro, do-

ve operò molti miracoli. 147.

 9. Dell'anno incirca 455. tal Chiesa su demolita da Genferico Re de' Vandali, e rimase quasi in oblivione la memoria del Santo. 148.

\$. 10. Dell' anno circa 510. mediante una visione del Santo fu ritrovato dal Vescovo Trasone, e trasportato nella Chiefa di S. Lotenzo, ora S. Ciriaco, ivi.

§. 11. Ivi fu in grande venerazione, ed attefe le grazie riportate, fu dagli Anconitani eletto per uno de' principali Protettori, e preferitte leggi particolari alli naviganti per culto ancora degli altri Protettori. 149.

 12. Scrittori che trattano di S. Liberio: in quali conti tra di loro difcordino, e come devono concordarfi. 151.
 13. Contro quello congettura circa questo Santo il P. Pa-

pebrocchio: Difefa. 155.

S. 14. Conclusione di quanto si è detto. 158.

S. 15. Altro documento che prova l'antichità dell' Ordine de Crociferi in Ancona. ivi.

#### RAGIONAMENTO IV.

#### Notizie intorno a Santa Palazia.

S. 1. Nacque in Tiro di nobil fangue: Il fuo Padre venne con effa ad abitate in Ancona, e quantunque Gentile, eta di virtu morali dotato, e diede un'ottima educazione alla figlia, e per meglio educarla fece ricerca di una delle più bene accostumate Vergini d' Ancona, e propossali una per nome Laurenzia, l'accettò, non sapendo esser Cristiana, e l'accompagnò con detta sua figlia, di cui riconoscendo, oltre l' altre prerogative, un'incomparabile bellezza: non volle che praticasse in ogni parte della sua casa; ma la restrinse in una con detta Laurenzia, ove era una torre: Laurenzia riconoscendo la di lei buon'indole pensò ridurla alla cognizione della vera sede, e tanto bene si regolò con l'ajuto Divino, che riuscille, e trovò modo di farla battezzare. Pag. 159.

§. 2. Ricevuto il Battefino fece in lei prodigiofo effetto la grazia, e tanto uniffi a Dio, che già bramava dar per lui la vita. Incominciò in quel tempo la crudeliffima perfecuzione contro il Criftiani moffa da Diocleziano, ed effa ne fentiva le relazioni da Laurenzia, che invece d'inortidita, l'infiammava a maggior defiderio di patire per Gesà Crifto, e fi farebbe anche manifeflata, le la prudenza di Laurenzia non l'aveffe trattenuta: perfezionoffi

trattanto in tutte le virtù . 161.

 3. Arrivò ad unirfi con Dio nel più alto grado d' orazione. 162.

S. 4. Suo ammirabile progresso in tutte le virtù. 163. S. 5. Arrivò in grado eroico a possederle tutte. 165.

S. 6. Fu scoperta Cristiana, e per tale accusata appresso il Padre, il quale tento ogni strada per distorla dalla Santa Fede, e non riuscitogli, la batte con le sue mani, finche ebbe forza; poi fattala spogliare da suoi servidori, fece che anch' essi vi si stancassero nel percuoterla; Poi con intelligenza del Preside la sece metrere prigione ; dove tenuta più giorni senz'alcun cibo, fu da Dio rifocillata col ministero d'un Angelo, ed animata : condotta avanti il Prefide, fu da lui nuovamente esortata a distorsi dalla Cristiana Fede, e non giovando la fece gettare nel suoco, il quale fuggendo da essa verso li Gentili, ne uccise alcuni senza arrecare ad essa nocumento: Da ciò cagionata gran commozione, il Padre stimandosi vituperato; riminciò l' ester di Padre, e consegnolla al Presetto per nome Dione, acciò la facesse morire; Il Presetto la sece gettare con un fasso al collo nell'alto mare; ma miracolosamente fu da Dio liberata, e camminando fopra l'acque, ritorno a terra: Il Presetto la sece carcerare di nuovo, e poi in una barchetta a certo naufragio la collocò affieme con 364

Laurenzia. Dalla tempelta furono portate a Città vecchia, dove da Promoto Proconsole arrestate, furono mandate in Roma a Diocleziano, il quale le mandò in esilio nella Città di Fermo, dove confumate dalle miserie, morirono ambedue nel giorno medefimo 7. di Ottobre dell' anno 304. 166.

S. 7. Li loro Corpi furono portati in Ancona, e quivi feparatamente fepolti: Di quello di S. Laurenzia fe ne perdette per un Secolo la memoria, finche fu ritrovato: Ma di quello di S. Palazia mai si perde la notizia, e col tempo le di lei ceneri furono collocate in un' urna nella Chiefa Cattedrale, dove tuttavia si conservano. 169.

S. 8. Gli Anconitani per le segnalate grazie ricevute l'elessero in loro Protettrice, e le su istituita una luminaria,

che tuttavia si continua. ivi.

S. 9. Ragguaglio più distinto intorno alla Patria di Santa Palazia. 170.

S. 10. Racconto più distinto intorno al Corpo di questa Santa . 171.

#### RAGIONAMENTO V.

# Intorno a S. Laurenzia Vergine, e Martire.

S. 1. Santa Laurenzia nacque in Ancona, e fu educata fantamente nella fede Cristiana . Pag. 173.

S. 2. Fu pigliata in casa dal Padre di Santa Palazia, e datale per compagna la figlia con affegnarle parte del fuo Palazzo, in cui era una torre con proibizione di non praticare in altra parte : Non seppe il medesimo che Laurenzia fosse Cristiana; e perciò la pigliò in casa, ed essa, che non solo era Cristiana, ma molto Santa, si seppe talmente introdurre con Palazia, che le riuscì farla divenir Cristiana, e trovò modo di farla segretamente battezzare . ivi .

S. 3. Con tal compagnia giunse a possedere tutte le virtù in grado eroico. 174.

S. 4. Fu appresso il Padre accusata, sì lei, che Palazia per Cristiana, ed esso meditò alle vendette, credendosi tradito nell'educazione della figlia. 175.

S. 5. La consegnò a Dione Presetto, da cui su orribilmente tormentata, poi gettata nel fuoco, dal quale miracolofamente

mente rimafe illefa ; dopo con fasso legato al collo assieme con Palazia fu gettata nel mare ; e dalla fommerfione parimenti liberata, fu affieme con Palazia posta in una navicella, ed in tal guifa efiliata: Dalla tempesta furono portate in Città Vecchia, e da Promoto Proconsole mandate a Roma all'Imperadore, da cui in efiglio mandate alla Città di Fermo, dove pregarono Dio di chiamarle a se, furono esaudite, e morirono ambedue l'istesso giorno 7. Ottobre dell'anno 304. 176.

S. 6. Li loro Corpi furono portati in Ancona, ed ivi feparatamente sepolti : Restò del Corpo di S. Laurenzia perduta poi la memoria; ma dell'anno 420. il primo di Ottobre, fu ritrovato, ed in tal giorno se ne celebra tuttavia il ritrovamento; e le sue ceneri in un' urna furonocollocate nella Chiefa Cattedrale, ove erano quelle di S. Palazia; Onde nel modo che in vita, in morte, e nel Clelo non si sono mai separate, così anche in terra è piaciuto a Dio, che le loro ceneri fieno nel luogo medefimo unite. 177.

### RAGIONAMENTO VI.

Intorno a S. Pellegrino, e suoi Compagni Santi Erculano, Flaviano, ed intorno a San Dafio.

S. 1. S. Pellegrino nacque in Rofoliano nella Calabria e si portò in Ancona intorno all'anno 200, nel tempo della più fiera perfecuzione contro li Cristiani, si accinse a predicare, quasi mandato da Dio, pubblicamente la Legge Evangelica, ed a tal fine si fece ordinare Diacono, e converti molti Gentili ed Ebrei alla Fede, de' quali alcuni

furono martirizzati. Pag. 179.

6. 2. Pervennero tali progressi all' orecchio di Anolino Proconfole per l'Imperatore Diocleziano, onde lo fece carcerare, e poi condotto alla sua presenza li disse molto, e a tutto replicando il Santo, infurioffi il Proconfole, ed a viva forza li fece scarpire l'unghie delle mani, e de' piedi, ed abbrugiare li fianchi , e trovatolo costante lo fece di nuovo carcerare con ordine di farlo morire di fame, e sete : Dopo più giorni trovatolo vegeto lo fece estraere, e battere con bastoni, e lacerare le di lui carni con pettini di ferro, e nel vederlo sempre più costante, lo fece

fospendere, tormentare, e lacerare nell'eculeo: Doi non potendo soffrire di vederlo con tanta intrepidezza a patire, lo sece deporre, e tornare in carcere: Poco dopo lo tece condurre nella pubblica piazza, ed ivi stendere sopra una graticola di serro, e porvi di sotto accesi carboni con farvi di sopra gettare dell'oglio; ma il Santo raccomandatosi a Dio, si estinie si suoco de ggli ne rimade illeso, onde Anolino li fece subtro tagliare la testa li 16. Maggio dell'anno 295, 180.

S. 3. Tra gli altri convertiti alla fede furono Erculano, e Flaviano Anconitani, che furono carcerati, e dopo tentata la loro coftanza, furono contemporaneamente con San Pellegrino decapitati, e li loro Corpi infieme fepolti. 182.

§. 4. Čol tempo li loro Corpi furono collocati nella Chiefa di S. Salvatore, Parrocchiale fabbricata dalli Santi medefimi, dopo di effere flato ivi il Tempio di Giove, furono in tal Chiefa trasferiti l'anno 784, fotto una lapide, che ancor oggi fi vede affifia alli muri della Chiefa nouva delli PP. Carmelitani Scalzi al di fuori, dove poi fi perdette di loro la memoria, ivi.

 5. Col tempo minacciava rovina detta Chiefa; e perciò fu demolita, e nel principio della nuova fabbrica, cioò il primo Aprile dell' anno 1213. furono ritrovati fotto detta lapide, e vennero collocati fotto il fuo Altare. 184.

§. 6. Detti tre Sagri Corpi con alcune Reliquie de' Santi Innocegti erano posit tutti in una bell' arca di marmo, ed in altra in tutto simile, il Corpo di S. Dasso Martire, che su un Soldato Crissiano della Città di Dorostolo nella Misa sopra il Danubio, il quale non volendo sagrificare a Saturno, su ucciso l'anno 304. li 20. Nov. 186.

8. 7. Li 11. Maggio 1223. , o 1224 dette due arche colle nominate Sante Reliquie, furono in tal Chiefa aggiuflate, posse, sante Reliquie, furono in tal Chiefa aggiuflatro, una di rimpetto all'altra, in faccia della potta maggiore. Fr mutato il nome a detta Chiefa di S. Salvatore, e chiamata di S. Pellegrino; verso del quale, e ficcome gni fu grande la divozione, e siccome gli Anconitani ricevettero molte grazie da questi Santi, così il Pubblico Consiglio gli eldese per Protettori, e sibabili un'osfetta di cera in loro onore da farsi ogo'anno li 16. Maggio giorno di loro festivo. 187.

§. 8. Dopo molto tempo detta Chiefa Parrocchiale aveva ne-

cessità di grande risarcimento, e non avendo il Parroco modo, fu dell'anno 1650. concessa alli PP. Carmelitani Scalzi, e la Parrocchia fu trasferita nella vicina Chiefa di S. Filippo Neri, e detti Sagri Corpi, e Reliquie restarono alli medesimi Religiosi. 188.

§. 9. Siccome li PP. medesimi stabilirono di demolire la suddetta Chiesa, e sabbricarne una nuova, con lasciare una piazzetta avanti; così detti Sagri Corpi, e Reliquie nelle loro respettive arche furono trasferite in una sotterranea confessione, con animo di riportarle nella nuova Chiesa fabbricata, che fosse. 189.

6. 10. Per le molte grazie ottenute, furono dagli Anconitani eletti per Protettori detti Santi Pellegrino, Etculano, e Flaviano, come si è detto; e tra le altre nell' anno 1456. nel mese di Marzo su in Ancona la peste, e nell'aprirsi la loro arca, resto miracolosamente liberata. ivi.

Giovanni vicino a morte per febbre continova, ricorse alla loro intercessione, e resto libero. 190.

Una donna aggravata da febbre, miracolofamente fi guarl. ivi.

Altra per febbre divenuta frenetica, fu liberata. ivi. Un Zoppo, e nelle mani contratto instantaneamente si

libero. ivi.

Una Donna podagtofa, subitamente guari. 191. Un Fanciullo ridotto all'estremo per disenteria guarl in un subito. ivi.

Un Colono invasato dal demonio su liberato. ivi. Altro invasato restò parimente libero. ivi.

S. 11. Scrittori , che trattano di questi Santi. ivi . S. 12. S. 13. S. 14. Aggiunta alli Paragrafi 5. 8. 4. 192.

## RAGIONAMENTO VII.

Notizie interno a San Primiano.

S. I. In Ancona fin dall'anno 35. di Cristo su la cognizione della S. Fede, e mai vi sono mancati li Cristiani. Pag. 198. S. 2. In Ancona fu il Vescovo, non solo prima di S. Ciriaco; ma fin dal principio della Criffiana fede . 199.

S. 3. Ancona è stata sempre scala delle Famiglie Orientali, e quelli, che nascono dalle medesime in tal Città, o siano Greci, o Armeni ec. ritengono il nome di effere di quella nazione, benchè nati in Ancona. 200.

§. 4. 5. In que' primi tempi, ne' quali non era ancora Scifma nell Chiefa Orientale, vi fono flati de' Greei eletti Vefcovi nella Città d'Italia, ed altre parti dell'Occidente: mancano di S. Primiano le memotie per la ragione illeffa, per la quale mancano degli altri Santi a detta Città appartenenti. 201.

 Nell'iftorie di Spoleti si dice S. Primiano nato in Ancona, e martirizzato in Spoleti sotto Massenzio, ivi se-

polto, e poi trasportato in Ancona. ivi.

§, 7. Difficoltà intorno a quello dice detta istoria di effer stato trassorato in Ancona il Gorpo: poichè in una ri-welazione del Santo i sa essere stato in Ancona trassorato da luogo marittimo, che tale non è Spoleti: Congetti.

tura, che supera tale difficoltà. 202.

§.8. Altra difficoltà si riconosce, perchè in Spoleti si celebra di questo Santo l'usticio de Communi contra Martyrir, quando S. Primiano è considerato in Ancona, non solo come Martire, ma anche come Vescovo: Varie congretture, e raigoni colle quali si supera questa difficoltà. 203

§. 9. S. Primiano fu di nazione Greco, ma nacque in Ancona: fu da Dio dotato d'ana Santa inclinazione: fu cortinamente educato, fi appiglio alla via Ecclefiaftica, fu fatto Sacerdore, e poi Velcovo d'Ancona: Erra chi dice, effere flato Succeffore di S. Ciriaco, deve dirfi, che dopo lui vi è flato altro Vefcovo prima di S. Ciriaco. 205.

S. 10. Sue eroiche virtà, ed efercizio nel fuo impiego: Portatofi in Spoleti fu ivi dopo molti martiri decapitato per la fede di Gesà Crifto. Il fuo Corpo fu fepolto ivi nafcoftamente in fito impraticabile: Fu poi trasferito in un

luogo marittimo, 206.

§. 11. Fu trasportato in Ancona l'anno 976. così volendo il Santo, e fu collocato nella Patrochia del Porto, detra allora Santa Maria di Turriano, e fatta una apertura nel muro, ivi fu polto entro una Cassa involtato in un tovaglione, e fu chiusa tale apertura con una lapide, in cui su fatta un' l'ferizione esprimente il nome del Santo, e di effere Velcovo, Martire, e Greco, quale isferizione veniva riparata dal Tabernacolo del Santissimo Sagramento, e ricoperta poi la lapide da facilinatura, rimade talmente occulto, che per più secoli non si seppe esser ivigan tanto tesforo, 207.

S. 12: Le disgrazie ancora, alle quali Ancona su soggetta,

diedero causa anche maggiore, che affatto occulto sosse. 200.

§. 13. Fu poi ritrovato în un modo molto ammitabile l'anno 1373: nella Domenica feconda di Quadragefina, in cui fu dal Vefcovo decretato di celebrarfene egni anno la fefla, e computarfi tra le fefte mobili. Il che fu fin d'allora offervato, e tuttavia fi offerva. i/o.

§ 14. Non si aveva in quel tempo maggior notizia di quefto Santo, di quella se ne aveva dalla nominata iscrizione. Piacque al Signore darcene maggior cognizione, me-

diante una rivelazione. 211.

§. 15. Si deferive la visone avuta da una persona sua divoca, a cui rivelo, che si dovesse levare dal Vescovo, da quel luogo, ove all'ora si trovava, ad effetto di potersi vedere da chi che sia, che non si si mettesse ordinate de Santissimo Sagramento ivi conservato: Rivelò il tempo, e qualità del suo Maritrio, e la ragione, perchè si satta traslazione dal luogo, in cui prima era, alla Città d'Ancona. Dice il modo di tal traslazione, e le persone, che la fecero, e di voler quivi riposare sino al sine del mondo. Rivelò un'imminente orribil tempesta, e numerosi naustragi in quella, e suggerì il modo per ottenene il foccorso. Destata la persona riserì il tutto. 212.

Si verificò la predizione della tempesta, gravi danni apportò: e col ricorso al Santo finalmente cesso: Questa ri-

velazione fu dell' anno 1376.

Si fanno alcune riflessioni alle notizie intorno al Santo, come motivi di ricorrere a lui divotamente. ivi. §. 16. Racconto più distinso in lingua latina, intorno all'in-

venzione del Santo Corpo. 215.

§. 17. Racconto più diffulo in lingua latina della rivelazio-

ne già riferita in riftretto . 216.

§. 18. Le cofe accadute cagionatono grau divozione in quella Chiefa, all'ora fotto il titolo di Santa Maria di Turriano, ma poi ridotta iu miglior forma, lafciato quel titolo, fu chiamata, e tuttavia fi chiama con quello di S. Primiano. Quelfa Chiefa era la Parrocchiale del Porto: Pensò il Vescovo de' Tedeschi far la traslazione del Corpo Santo in altro sito dell'istessa chiefa; ma non l'efettudo, ne lui, ne qualch'altro suo cucessore, con l'idea di ridurre prima a miglior stato la sua struttura: Il che fi

\*\* \*\*

INDICE.

rese difficile, attesa la povertà dell'istessa, e del Popo-

S. 19. Col tratto del tempo detta Chiefa si ridusse in istato peggiore, e minacciava rovina, e nella necessità di rifabbricarfi, dell'anno 1501. fu posta mano all'opera, ma non non si proseguì, attesa la povertà suddetta; Perciò Monfignor Carlo Conti Vescovo d'Ancona, che su poi Cardinale dell'anno 1595. nell'atto della Sagra visita trasfer? quella Parrocchia nella Chiefa semplice di Santa Maria della Misericordia, e la suddetta di S. Primiano concesse alli Padri Minimi di S. Francesco di Paola, in questa rimanendo il Sagro Corpo. 219.

6. 20. Entrati in possesso li detti Religiosi di quella Chiesa in quel cattivo flato, atterrata subito fecero in quel sito una Piazza, e ne fabbricarono una nuova da fondamen-

ti, terminata, ed aperta l'anno 1609. 220.

6. 21. Fu successivamente alli 7. di Maggio dell' istess' anno fatta la traslazione del Sagro Corpo, e dopo portato nella fua Cassa proceffionalmente per la Città, fu collocato fotto l'Altar maggiore della stella Chiesa, e fattavi avanti una ferrata dorata con buchi, ed aperture affai larghe, acciò fi poffino veder bene, e venerare le Sagre Reliquie. ivi.

5. 42. Si notano li Scrittori, ed autorità, da' quali si sono

ricavate le fuddette notizie. 221.

### RAGIONAMENTO VIII.

Notizie intorno a S. Benvenuto delli Scottivoli Patrizio Anconitano, e Vescovo d' Osimo.

S. I. Fu uomo fecondo il cuor di Dio, e per le sue rare prerogative, e specialmente per la sua grand'umiltà. Pag. 222.

S, 2. Nacque in Ancona, e su allevato con ottima educagione: Fu applicato alli studi, ed in Bologna ottenne la Laurea Dottorale; ebbe per Condiscepolo, e confidente S. Silvestro Guzzolini, che su Fondatore della Congregazione de' Silvestrini, tornato in Ancona venne all' elezione del suo stato con appigliarsi alla via Ecclesiastica. 223

S. 3. Fu ordinato Sacerdote, venne eletto Archidiacono nella sua Patria : le sue rare qualità si resero note anche al Sommo Pontefice Urbano IV. 224.

Aless.º

6. 4. Gli Ofimani fi collegarono coll' Imperatore Federico II. persecutore della Chiesa, e di Papa Gregorio IX. Al contrario li Recanatesi per mantenersi fedeli alla Chiesa patirono indicibili travagli ; a tali riflessi il Papa dichiarò Città il Castello di Recanati , esimendolo dalla Giurisdizione del Vescovo d'Umana, a cui era soggetto, e privò della Cattedrale Ofimo con foggettarla al Vescovo d'Umana in luogo di Recanati. Trattanto passò all' altra Vita Gregorio IX. e fu eletto Papa Alessandro IV. il quale deputò amministratore de' Beni della Chiesa Osimana Benvenuto. ivi.

S. c. Morì Alessandro I V. e su eletto Urbano I V. si diede l'incontro, che gli Ofimani con loro buoni portamenti ottennero dal Papa il perdono; E li Recanetesi per il contrario si unirono con gl' inimici della Chiesa; onde il Papa privò della Cattedrale Recanati, e la restituì ad Osimo, con liberarla dalla soggezione di Umana, ed elesse in Vescovo di detta Città d'Oamo Benvenuto, di cui fece Elogi affai grandi nel Diploma; fu fatto poi Retto-

re della Marca, 224.

S. 6. Non potendosi esimere dall' ubbidienza nell' accettare detti uffici, afficuroffi nell' esercizio dell' untiltà, avendo voluto far prima di accettarli professione nell' Ordine de' Minori, obbligandosi con voto all'osservanza di tale instituto, e di vestirne l'Abito continuamente, come esegui.

S. 7. Per tredici anni santissimamente governò quella Chiefa, ed esercitò gli altri impieghi. ivi.

6. 8. Risplendette la sua Santità in vita, e dopo la morte

con miracoli. 228.

S. o. Fu divotissimo di S. Palazia Protettrice d'Ancona, ed eresse un Tempio in di lei onore. Fu astinentissimo, e poco ripofo diede al fuo Corpo, vegliando quafi tutta la notte in Orazione: Imitò perfettamente nel fuo tenore

di vivere S. Francesco d'Assis. ivi.

S. 10. Prevedendo imminente il termine della sua vita distribul a poveri il rimanente delle sue facoltà, e portatosi in luogo aperto, e pubblico, diede la Benedizione a tutto il suo Popolo; quindi ammalatosi gravemente; si fece portare in Chiefa, dove fopra la nuda terra fattofi collocare, benedisse, e diede a tutti i santi ricordi, e tra le Orarioni, e Salmeggiamenti de' Sacerdoti, passò al Cielo li

Aa 2

22. Marzo 1276. e nel luogo istesso gli Osimani, li etel-

fero onorevole fepolcro con iscrizione. 229.

S. 11. Pochi anni dopo fu da Martino Papa IV. ascritto al numero de' Santi ; in sequela di che gli Osimani eressero un' Altare fotto l'Arca sepolcrale in di lui onore per celebrarvi il Divino Sagrificio, ma oh! contrafegno dell' umiltà profondissima del Santo! Eretto l'Altare, il Sagro Corpo lasciata l'arca superiore, su ritrovato su 'l Pavimento di marmo appresso tal Altare. Pieni di stupore gli Ofimani, lo ripofero nel luogo primiero; E lo ritrovarono fu'l medefimo pavimento la seconda volta: lo riposeto nuovamente allo stesso luogo, e lo rividero per la terza volta in terra; tanto che capirono, che l'umile Servo del Signore non voleva, che il suo Corpo stasse in luogo superiore all'Altare, dove aveva a celebrarsi la Santa Messa; ma bensì fotto quello, onde fattoli altro sepolcro fotto l' istesso Altare, ivi posero il Sagro Deposito, e lasciarono in esfere il primo Mansoleo in memoria di un fatto sì prodigioso. ivi .

S. 12. Riposò quivi il Santo Corpo fino all'anno 1590. in cui ne fu fatta folenne translazione nella Chiefa inferio-

re. 231.

§. 13. In suo onore surono successivamente sabbricati più Tempi, e Capelle, instituite Confraternite, edificato un Ospe-

dale, ed un Monistero di Vergini. ivi.

§. 14. Il Cardinal Cibo avendo ottenuta da lui miracolofamente la guarigione da un mal'incurabile, eresse in di lui onore un ricco Benessico: Indicazione de' Brevi, e Bolle de' Sommi Pontesici intorno all'Ospedale, e Monastero suddetti. ivi.

§, 15. Indulgenze concesse a chi visiterà il suo Sepolero, e darà mano al risarcimento della sua Chiesa. In Osimo vi è altra Confraternita in suo none. Altra con Ospedale, e Chiesa in Montesano: Se ne celebra in Osimo, e sua Dioceti la festa con Officio doppio con l'Ottava, ed in Ancona con l'ufficio doppio. 232.

S. 16. Autorità che comprovanofil rappresentato in questo ra-

gionamento . 233.

#### RAGIONAMENTO IX.

Notizie intorno a S. Costanzo Auconitano Manssonario della Chiesa di S. Stefano già Cattedrale della Città d'Antona.

S. I. S. Costanzo nacque in Ancona, avanti, che la Chiesa di S. Stefano venisse da Goti demolita, qual demolizione accadde circa l'anno 529, su ottimamente educato, appigliatosi alla via Ecclesiastica su promosso al Sacerdozio, e fatto Mansionario della Chiesa di San Stefano allora Cattedrale. Pag. 224.

§. 2. Il suddetto ufficio di Mansionario, non era altrimenti lo stesso, che Canonico sopranumerario, non essendo in quel tempo Canonicati sopranumerari in quella Chiosa, ma era bensì il medesimo, che Sagresano. 125.

 Sue rare prerogative, virtuofe azioni. Diffacco totale da ogni cofa del mondo, e fua perfetta unione con Dio, e

profonda umiltà. 236.

S.4. Dava mano alli suoi umilissimi sentimenti, ed al piacere, che ricavava nel vedersi disprezzato. Pesser edit una statura assai piccola, e di aspetto assai gracile, e disprezzato: la fama della di lui Santita divolgatasi da per tutto: Molti da Pagri anche lontani, venivano per vederlo, tra gli altri uno di mente curta, il quale veduto di quell'aspetto aggiustando le lampade si pentì del viaggio aveva fatto, el disprezzò pel che il Santo su molto contento, ed abbracciato il suo Derifore lo ringraziò di averlo così conosciuto. ivi.

 S. 5. Possedette ancora tutte le altre virtù in supremo grado. 237.

 Fu da Dio illustrato col dono de' miracoli. Mancatogli oglio per le lampade, l'empì di acqua, ed accostatovi il fuoco, arsero come oglio. ivi.

6.7. Morl pieno di meriti, e di giorni li 23. Settembre. 238 (8.8. Il fuo Corpo fu feppellito in S. Stefano, di dove fu trafferito alla Chiefa di S. Lorenzo, ora fotto il titolo di S. Ciriaco, nel di cui infigne Reliquiario fi confervano delle di lui Sagre Offa. 220.

S. 9. Fu anni dopo il Sagro Corpo trasferito a Venezia, e collocato nella Chiesa di S. Basilio in una Cassa, fuori del A a 3 Coro.

INDICE.

Coro. Racconto intorno alla traslazione, che ne fa il Saracini. ivi.

6, 10. Autorità che comprovano il riferito intorno a questo Santo. 240.

#### RAGIONAMENTO

Notizie intorno al B. Gabriele Ferretti Patrizio Anconitanò dell' Ordine de' Minori Offervanti di S. Francesco.

S. t. Nacque circa l'anno 1385. della Famiglla de' Conti Ferretti in Ancona: Vi è chi lo dice figlio d'Angelo, ma da altri di Liverotto Ferretti, e di Alvisia Sacchetti. Inclinazioni del medesimo sin da primi anni. Arrivato ad una discreta età su da Dio chiamato alla Religione. Pag. 241

6. 2. Opposizione, che ebbe nell'elezione di un tale stato; ma finalmente riuscilli vestirne l'Abito. 242.

6. 2. Sua ammirabile offervanza nel Noviziato, e Professione nella Religione. ivi.

6. 4. Fu sì rigoroso nell' offervanza Religiosa, che non pòte mai notarfeli alcuna trafgressione: Sua applicazione allo studio; e profitto. Vien promosso al Sacerdozio: Applicato al Confessionario; e Predicazione riesce di univerfale vantaggio. 243.

6. 5. Fu da San Giacomo della Marca fatto Guardiano del Convento d'Ancoaa. Fu poi Vicario Provinciale nella Marca, ed a tali uffici venne obbligato dall' ubbidienza. Sua gran riuscita in tutti gl' impieghi con profitto spirituale, non meno ne' Sudditi, che in se medesimo. ivi.

6. 6. Sua fiducia nella Divina Providenza, alla quale appoggiato riuscì, non solo nel mantenimento de' Religiosi Sudditi, ma aggiunse alla vecchia una nuova Chiesa. Ampliò il Dormitorio, e cinse di mura buona parte dell'Orto del Convento d'Ancona, flato il turro dal Santo Fondatore Francesco lasciato in forma assai piccola. 244.

S. 7. Sua gratitudine quanto si dimostrò verso gli Anconitani che contribuirono a fabbriche sì dispendiose: onde, e con l'orazione, configli , e continuati esercizi della carità, di cui era ripieno, s'impiegava per quelli, ed in particolare nelle loro Infermità; il che maggiormente fece ticonoscere in congiuntura di un'orribile pestilenza. ivi.

§ 8. Universale applauso incontrò nell' ufficio di Vicario Provinciale, e come nell'effere di Guardiano in Ancona, riuscilli di ampliarne il Convento; così nell' esser Vicario della Provincia, li venne bene di fondare in essa altri Conventi, de' quali uno fu quello di S. Severino, altro, quello di Ofimo. Portoffi al Santuario d'Affifi, dove lasciò libero il campo all' infervorato suo spirito. 245

S. 9. Qualunque sua azione sempre su accompagnata dalle Cristiane virtù, così la fede in lui su in supremo grado. 246

S. 10. Fu della virginale innocenza gelofo custode; e perciò fu più volte consolato con visite da Gesù Cristo, e dalla Santissima Vergine. 247.

S. 11. Qual foffe in lui la virtù della speranza: con quanta abbondanza li fosse da Dio comunicato il dono dell'ora-

zione. ivi.

S. 12. Quanta fosse la sua uniformità al divino volere. ivi.

§. 13. Suo ardentissimo amore verso Dio. 248.

S. 14. Da questo amore nasceva il zelo, ch' egli ebbe per l'onore di Dio. ivi.

S. 15. Suo grande amore verso il prossimo indicibile. 249 6. 16. Sua pazienza, mortificazione spirituale, e corporale. 250 S. 17. Sua mansuetudine. ivi.

S. 18. Fu umiliffimo in grado eroico. ivi.

S. 19. Gesù Cristo più volte gli apparve, e la Santissima Vergine, deponendo nelle sue braccia il suo figliuolo Gesù in figura di Bambino. Suo ardentissimo affetto verso la gran Madre di Dio; perciò non faceva predica, che non vi framettesse le di lei lodi : se doveva imporre qualche penitenza a' religiosi suoi sudditi per ordinario era qualche orazione in onore della medesima, la quale in molte congiunture fece conoscere il suo gradimento. 252

§. 20. Cognizioni fopranaturali, delle quali comparve fornito : Previde la dannazione di un avaro : Altre predi-

zioni . 253.

6. 21. Fu fornito del dono de' miracoli in vita, ed in mor-

te. Si notano alcuni miracoli fatti in vita. ivi.

S. 22. Sua grande infermità ; sua preziosa morte seguita li 12. Novembre 1456. affistita da S. Giacomo della Marca fuo amiciffimo. 254.

6. 27. Con qual sentimento su dagli Anconitani intesa tal morte . li furono fatte folennissime esequie , con l' intervento del Vescovo, col Clero, Senato, e Popolo tutto. Aa 4

S. Giacomo della Marca per ordine del Vescovo fece dal Pulpito l'orazione funebre, e si accrebbe indicibilmente la divozione verso di lui; su seppellito sotto la nuda terra, conforme lui ne espresse la brama, e quivi riposò il fuo Corpo alquanto tempo. 255.

S. 24. Si raccontano molte grazie ricevute da' suoi divoti dopo tal morte. Tradizione di strepito, che sentesi nel di lui Sepolcro in prefagio di qualche caso funesto: Altra tradizione di vedersi qualche lume sopra il tetto, che corrisponde perpendicolarmente sopra lo stesso Sepolcro in prefagio parimente di casi funesti : Nel porsi sopra le spalle degli infermi il di lui mantello, si tiene per contrasegno della prossima guarigione il rallegrarsene dell' infermo, e fentirlo leggiero, o della vicina morte l'attriftarfene, e fen-

tirlo pefante. 256.

S. 25. A vista di tanti prodigi fecero gli Anconitani istanza al Pontefice Calisto III. ad effetto che prendesse di questo Beato autentiche informazioni, per poi trasferirne il Sagro corpo al convenevole monumento già preparatoli con porsi alla venerazione : Il detto Pontefice condescese alle giuste istanze, e commise la costruzione del processo a S. Giacomo della Marca, il quale ciò eseguì prontamente, e consegnò al Papa il processo; onde ordinò la richiesta traslazione; ma non su per allora eseguita attesa

- la morte, che accadde del medesimo Papa. 258.

S. 26. La traslazione che ali'ora non fegnì, fu fatta poi con la facoltà, che per Breve ne diede Papa Innocenzio VIII., e fu trasferito al preparato monumento li 11. di Novem bre dell' anno 1489., iscrizione, che all' ora fu fatta nella parte anteriore della cassa, in cui incorrotto conservasi, e di dove esala soavissimo odore: Figura del Beato sopra il coperchio : iscrizione nella lapide posta nel muro sopra - il deposito collocato vicino all'Altar maggiore dell' istessa Chiefa. 259.

§. 27. Siccome poi sin dal tempo della sua morte venne onorato col titolo di Beato, e sin dal tempo della suddetta traslazione celebrata sempre la sua festa; acciò tal culto venisse approvato dalla Santa Sede, e si diffondesse in ogni parte del Mondo Cattolico, ne venne dal Vescovo Monfignor Mancinforte formato processo, ed in tal occasione vifitato da lui il Sepolero, e Sagro Corpo, fu ritrovato intatto, ed incorrotto, molle e fleffibile; motivo che ebbe

il Prelato di ordinare, che si ponesse ma grata al finefirino, da non potersi rimovere facilmente; il che si edeguito; ma prima colla sua assistenza il Sagro Corpo vestito di nuovo abito di seta di color cenerino: si terminato il processo con senza decciva oppra il culto prelato al Beato suddetto di tempo immemorabile in data de' 29. Aprile 1752, 260.

28. Qual fentenza venne confermata dalla Sagra Congregazione de' Riti li 15. Settembre 1753. e li 19. di detto mese vi aderì il Sommo Pontesice Benedetto XIV. 262.

§. 20. In fequela di tal Decreto tutte le Famiglie Ferretti fi unirono a farne celebrare un folenniffimo triduo in onor del medetimo nella Chiefa iftessa de' Padri Minori Offervanti d' Ancona, dove essiste il suo Corpo nel mese di Maggio dell' anno 1754. ivi.

S. 30. Autorità che comprovano il rappresentato intorno a

questo Beato. 263.

 31. In Ancona se ne celebra Festa con Ufficio, e Mesfa, e si legge di lui nel Martirologio. 265.

# RAGIONAMENTO XI.

Notizie intogno al Beato Antonio Fatati Patrizio, e Vescovo d' Ancona.

§. r. Vi è in lui d'ammirare un prodigio, che quanto più fi riflette, tanto è maggiore : Seppe unire a maraviglia con l'umiltà de' fuoi ientimenti lo fplendore degl' impieghi, che efercitò, e raccolfe in fe fleffo il più difficile della Santità in mezzo delle grandezze del Secolo. Pag. 267

§ 2. Nacque in Ancona della amiglia Fatati nel principio del XV. Secolo, e li fu pofto nome Amenio: Fu ottimamente educato: applicato alli studi si approfittò a maraviglia, ed insignito della Laurea Doetorale su chiamato da Dio alla via Ecclessatica; e fatto Sacerdote, si fuconferito un Canonicato nella Cattedrale della sua Patria li c. Novembre dell' Anno 1421. 2682.

§. 3. Suo avanzamento nello spirito: e non ostante le sue umili ripugnanze, su dichiarato Arcipreto dell' istessa

Chiesa. 269.

27

dall' istesso Papa dichiarato suo famigliare, e nell' anno 1446. Commissario Apostolico di Siena, Lucca, e Piombino. ivi.

S. 6. Morto detto Pontefice, il di lui successore Niccolò V. lo fece Canonico di S. Pietro di Rona, e Vicario Gene-

rale dell'istessa Basilica. ivi.

 7. Quest' islesso Papa lo dichiaro Chierico della Camera Apostolica nell' anno 1449., ed inoltre tesoriere Generale della Marca Anconitana. 270.

8. L'istesso Papa nell'anno 1450. lo elesse Vescovo di Teramo nell'Abruzzo, e suo Cappellano maggiore. ivi.

S. p. Li convenne accettare il Vescovado per abbidienza, ed in esto efercitò fantsimamente tutte le sue parti; ma nel tempo illesso si obbligato ritornar nella Marca all'efercizio dell'impiego di Tesoriere; onde anche in lonuanza seppe supplire le sue parti nel Vescovado. ivi.

§. 10. In detta teloretia restò il Papa assia siddissatto di sua condotta, e nell'occorrenze a lui dirigeva le sue premure, come sece in rimettelli la decisione di una lite, che aveva la Comunità di Monte Novo, che terminò con reci-

proca soddisfazione delle parti. 271.

 11. L'istesso Pontesice lo dichiaro Governatore Generale di tutta la Provincia della Marca. ivi.
 12. Nella morte di Niccolò V. succeduto Callisso III. ri-

tomò al fuo Vescovado con animo di non attendere, se non alla cura del suo gregge; ma non potè esentarsi dall' ufficio di Consigliere, e Regio Commissario d'Alsonso Re d'Aragona, e di Napoli, 272.

S. 13. A Callifto III. fucceduto nel Pontificato Pio II. questo P elesse Commissario Generale in tutto lo Stato . ivi.

4. 14. Fu inoltre fuffraganeo di Siena: or tra tanti diverfi, e gtandiofi avvenimenti, ed impiegpii: In mezo agliapplanfi, grandezge, delizie, ticchezze, e pompe non ricever divagamento nella via della perfezione: Quefto è più difficile della Santità; quefto è il gran prodigio, che ir riconobbe in quefto Beato, il quale leppe perfettamente accordare con quefti del Mondo gl'intereffi di Dio. rivi.

5. 15. Superò il più difficile della Santità fostenendos fra tanti inciampi, e divagamenti perfettamente seguaçed ogni wirth, questo beriligionobbero linominati Pontefici, li quali nel fregiarlo di tante cariche espressero nel Brevi la causale con queste pando; e de jua Amelimoniam. 273.

§. 16.

6. 16. Passò per molti, e molti anni in tanto affellamento di cariche; ma finalmente umiliatofi avanti il Pontefice Pio Secondo supplicò di accettarne la dimissione da turte, e dal Vescovado ancora di Teramo per rendersi affatto libero, e non pensare più ad altro, che a Dio. Il Papa promise tutto accordarli con il ritorno, alla Patria; ma però col carattere di Vescovo della medesima; A tale proposizione restò sorpreso il Beato; ma li convenne cedere all'autorità, ed al comando, e foffrire l'Elezione in Vefcovo di Ancona fua Patria l'anno 1462. 274.

6. 17. Obbligate in sì fatta guifa ad effere il Pastore della sua Patria, si incammino a quella volta, e vi giunse: suo ri-

cevimento festoso fattoli dalli Concitadini. 275.

§ .- 18. Quanto riuscisse nel Pastorale officio a prò di tutta l'

Università del suo Gregge. 276. S. 19. La pingue Badia di S. Pietro del Monte Conero concesse agl' Eremiti Camaldolesi col solo motivo di avere

nella sua Diocesi Religiosi di tanto merito. ivi.

6. 20. Fu grand' Elemofiniero, ed in una gran penuria, andava da se medesimo di notte tempo accompagnato da suoi famigliari per le case de bisognosi, e prestava loro abbondante sovvenimento. ivi .

S. 21. Teneva appresso di se Catalogo delle Vedove, Pupilli, Cagionevoli, ed Impotenti; e su quello studiava ogni giorno il provedere a ciascuno: Nel tempo medesimo sudiava tutte le maniere per pascolarne di tutti lo spirito

con le dottrine, esempi, ed orazione. 277.

6. 22. Pervenuta la notizia di tanti suoi meriti a Papa Sisto IV. lo dichiaro suo famigliare, continuo Commensale, ed esente da ogni peso camerale, e communitativo, ed onorollo con altro diffintivo molto particolare, cioè, che occorrendoli viaggiare fosse da dodici cavalli accorapagnato a spese della Camera Apostolica. ivi.

S. 23. Finalmente dopo aver governato la fua Patria in qualità di Vescovo per vent' un anno, ed arricchita l' anima sua di tutte le virtù passe al Cielo li 9. Gennaro

dell'anno 1484. 278.

S. 24. Quanto fosse intesa la sua morte: Il suo corpo su riposto in una cassa, ed attesa la sua fama di Santità, fatto il suo deposito in luogo alto nella Chiesa Cattedrale, su ivi collocato, e venerato da' fuoi concittadini. ivi.

S. 25. Dopo feffant' anni dalla fun morte aperta la caffa , e ritro-

ritrovato il corpo incorrotto con le vesti, e abiti suoi nien te affatto consumati, su altrove trasferito, e posto sotto l' Altare delle Santissime Reliquie, sempre su chiamato col titolo di Beato, ed il popolo Anconitano vi ha sempre avuta divozione; ed in certi giorni dell' anno, fi lasciava vedere a chiunque il Sagro Corpo. Detto Altare dove allora fosse: Col tempo trasportate altrove le Sante Reliquie; rimase senza Altare il deposito con le sole colonne del medesimo Ma mentre era Vescovo d' Ancona il Regnante Sommo Pontefice Benederto XIV. fece egli levare dette colonne, li fece novo deposito, ed ivi lo collocò con Iscrizione, ove ripola presentemente: Dell'anno 1652. Monfignor Luigi Gallo allora Vescovo d' Ancona fabbricò processo autentico sopra il Culto immemorabile prestatoli, con prove ancora di esfersi sopra il Sagro Corpo celebrate anche le Messe: Iscrizioni, che ora si leggono nel nuovo deposito. 279.

#### RAGIONAMENTO XII.

Notizie intorno al Beato Agostino Trionsi, Patrizio Anconitano dell'Ordine Eremitano di S. Agostino.

S. 1. Del 1243. nacque in Ancona da Benedetto Trionfi, e

Ginevra Bompiani. 281.

5. 2. Li suoi genitori lo consegnorono al Beato Guglielmo Bompiani Agostiniano suo zio materno, perche veniste ben regolato per la via della pietà, e delle lettere, e talmente approfittò sotto tal direzione, che di anni 17.0ttenne di esse ammesso all'Ordine Eremitano di S. Agostino. rivi.

S. 3. Sua condotta nel Noviziato, nel termine del quale fu

ammesso alla professione. ivi.

5. 4. Applicato alli Studi divenne Dottifismo, e su mandato a Parigi per perfezionarsi nella Teologia forto li più eccellenti Teologi di quel secolo, S. Tommaso d' Aquino, e S. Bonaventura Dottori di S. Chiesa, sotto de' quali quanto approfittasse, 'lo dimostrano li volumi, che eggli compose, e diede alla luce, di diversi argomenti sino al numero di 36. 282.

S. 5. Divenne Baciliere; poi Maestro, e poscia Lettore, non folo appresso il suo Ordine; ma Pubblico, nelle Uni-

ver-

versità: mentre era ancor giovane scrisse contro li Divinatori, e consutò li Fraticelli. ivi.

 6. Intervenne al Concilio di Lione in luogo di S. Toma
 (a) Aquino, che fopragiunto dalla morte non pote intervenivi: in età d'anni 33. in Padova diede alla luce due Libri. 283.

S. 7. Tornato in Patria, compose altre opere di maravigliesa dottrina, e nel tempo stesso si esercitava in tut-

te le Cristiane virtu. ivi.

§. 8. Si refe per tutto celebre, e Carlo Secondo Re di Napoli lo feclle per fuo Teologo, Direttore, e Configiere, e mandò in Ancona a levarlo due Galere, fopra le quali imbarcato giunfe a Napoli, dove fu ricevato dal Re, e di lui Figlio Roberto, e tenuto ia tanta ftima, che nulla rifolvevano fenza il fuo configlio, e lo mandarono a trattare affari colli primari Principi della Criftianità. viv.

 9. Fondò nella Calabria più Conventi del fuo Ordine, a cui il Re, e Regina praticavano le più vive dimostra-

zioni di stima a suo riflesso. 284.

10. Compofe in Napoli altre opere ingegnossissime, delle quali grande su la stima appresso il letterati. ivi.
 11. L'ultima opera, che compose, e non potè terminare

 11. L'ultima opera, che compose, e non potè terminare fopragiunto dalla morte, su ridotta al fine da Bartolameo Vescovo d'Urbino, già suo Discepolo. 285.

S. 12. Sue opere ristampate in più luoghi, e trascritte, ove

conservate, ivi.

 13. Catalogo delle di lui opere, tutte composte per la maggior Gloria di Dio, e per giovare al Prossimo. 286.
 14. Sua penosissima infermità, e morte gloriosa seguita

in Napoli li 2. Aprile 1328. 287.

§. 15. Sentimento, che si ebbe della sua morte: sua sepoltura, ed Epitasio Sepolerale col titolo di Beato. ivi.

 16. Nel claustro del Convento di S. Agostino di Perugia, fi vede la sua immagine con Iscrizione, in sui seli da il titolo di Beato. 288.

\$. 17. Anche altrove si legge il suo nome con questo titolo, e la sua effigie decorata con corona trionfale. ivi.

 Trà gli antenati di sua famiglia, su Grazioso creato Vescovo di Novara l'anno 793. ivi.

19. Autorità, e Scrittori, che comprovano il rappresentato intorno a questo Beato. 289.

# RAGIONAMENTO XIII.

Notizie intorno al Beato Guglielmo Bompiani Patrizio Anconitano dell'Ordine Eremitano di S. Agostino.

5. r. Il Beato Guglielmo Bompiani nacque in Ancona di nobilifimo fangue: Sua educazione: applicazione alli ftudi, e profitto: Chiamato da Dio fi fece religiofo dell' Ordine Eremitano di S. Agoftino, e terminato il noviziato, ed avanzato in tutte le Criftiane virtù, fece la folenne professione. 290.

 2. Mirabilmente approfittò nello siudio: Fatto Sacerdote applicossi alla Predicazione, o Amministrazione del Sagramento della peniteaza: sua regolare osservanza, ed esem-

plarità. ivi.

§ 3. Da sua Sorella Ginevra maritata con Benedetto Trionfi, nacque un figlio per nome Agostino. Da questi coningi pigliò l' impegno di educare questo suo mipore, e su tale la sua educazione, che fattosi a sua persuasione Religioso dell' Ordine medesimo detto Agostino, divenne Dottiffimo, e Santo in manieta, che è stato sempre, ed è venerato col titolo di Beato. 291.

§. 4. Il merito, che Gnglielmo si fece con ral allievo appresso Dio, su Sì grande, che in lui si accrebbe la grazia Divina, alla quale cooperando, tanto avanzossi nella Santità, che su, ed è riconosciuto anch'esso col titolo di

Beato. ivi.

 5. Compose, e diede alle stampe un bel trattato de Panitentia. ivi.

§. 6. Sua stima appresso tutti, e particolarmente appresso il Cardinal Ugo Domenicano, che nei Commentari del vecchio, e nuovo Testamento servissi della di lui opera, ivi.

5.7. Fu anche molto accetto a Papa Nicolò Terzo, il quale lo cossitul suo Penitenziere, e in tal congiuntura sece gran spicco il suo zelo di propagare il buon servigio di Dio. 292.

S. 8. Possedette in grado eroico tutte le virtu. ivi.

 9. Nell'anno 1284. feguì la fia morte praziofa, ed il fuo corpo fu collocato fotto l' Altare di S. Catarina del Convento d'Ancona, e col tempo fu nella flessa Chiesa posta la sua Effigie, e sotto quella il suo snome, col titolo di Beato. ivi.

R A-

#### RAGIONAMENTO XIV.

Notizie intorno al Beato Girolamo Ginelli Patrizio Anconitano Eremita del terzo Ordine di S. Francesco.

§. 1. Dell'anno 1461. da Pier Simone di Tomma(o Ginelli , e da fua Moglie di Cafa Polidori, nobili conjugi, nacque Girolamo. Da queflo Matrimonio nacque altro mafchio per nome Angelo, e due femine, quali dopo maritate, reflarono detti due mafchi foli in cafa per la morte feguita de'

fudetti loro genitori . 293.

• 12

§. 2. Si approfitatono mirábilmente ambedue nella pietà, e nelle lettere. Angelo, oltre efferfi impossessitato delle lingue, Latina, e Greca, impegnossi ad apprendere ancora l' Ebraica; ima il suo temperamento non potè resistere all'assistato ancora de la compositato del compositato de la compositato del compositato de la compositato de la compositato del composi

§ 3. Non giovò quell' espediente nelle cure intraprese; onde stimb Giolamo, che avrebbe meglio servito a ricuperage il fratello l'uscite da quel Convento, e condurlo alla verdura in campagna, e così ricerali li spiriti affaticati nelli studi; l'anto eseguì, e si portò con quello in un loro comodo podere nel distretto d' Ancona in contrada di monte Dago; quivi penpò assistera el fratello, ed insieme far vita solitaria, ed unirsi totalmente a Dio. Perciò sec quivi sibbricate una Capella, dove frequentemente. si

tratteneva in una Santa Contemplazione . 294.

5. 4. Quivi per meglio distaccarsi da ogni altra cosa , nell' anno 1477. vestì l' abito del terzo Ordine di S. Fran-

celco. 295.

\$ 5. Dopo fei anni quivi paffati fantifimamente, vedendo che il fratello piutoflo peggiorava nel deferitto male, implorato da Dio il fuo lune, rifolie andare con l'iftelfo Angelo ad abitare nell' Eramo di Monte Conero, detto monmonte di Ancona; la di cui Badia, e Chiefa Eremitica di S. Pietro, quantunque concessa alli Camaldolesi, non vi erano però questi per anche andati; ma pensavano frattanto porti in ordine per la gran sabbrica, che necessariamente dovevano fare. Fatta tale determinazione, ottenutane la permissione da chi si doveva, là si portò col fratello. ivi.

6. Giunti in quell' Eremo, migliorò notabilmente Angelo ; onde fece veftire anche quello dell'ifteffo Abito Eremitico di color berettino, ed infeme un buon vecchio loro compagno, e vi fabbricò alcune anguste cellette per loro abitazione, ed una Chiefuccia per miglior comodo
dell' orazione. Quivi attefero a maggiormente perfezionarsi; ma ben pesso Girolamo aveva occassone di molto
fossire, perchè Angelo di quando in quando assaito dal
suo male, si togsieva dal suo commercio, nascondendos
nella Boscaglia. 296.

S. 7. Continuò Girolamo in questa solitudine in compagnia

di Angelo per lo spazio d' anni 17. e qualche mese, con un vivere sommamente austero. E piacque a Dio chiamare a se con la morte il Fratello, che infermatosi, su da lui affiltiro, e stattili amministrare li Santissimi Sagramenti, sinì di vivere li 22, di Aprile 1500, 297.

 S. Sua inesplicabile rassegnazione in tal morte: Intrepidezza nell'esequie, e sepoltura, datali colle sue mani nel-

la fossa, che egli stesso aveva cavata. ivi.

\$. 9. Dopo tal morte più che mai infervorossi nell' esercizio di tutte le virtù, orazione, e austerità, con frequenti visite al Santuario di Loreto, e Chiesa di Porto nuovo. 298.

5. 10. Poco prima della fua morte con animo di migliorar la Chiefa di S. Pietro fuddeta, e far una buona cifterna, vendè il podere di Monte Dago; ma ammolatofi, nafco-

se li Dinari ritratti. 299.

§. 11. Aumentosseli il mase, ed avutane notizia le Sorelle, ed altri Parenti, si portarono ad assistento. Accresciuto notabilmente il male, su giudicato mortale, e spassene la nuova, vennero da tutte le parti, e Città della Marca persone di ogni condizione per visitato, assistento, e vederne il sine. Tanta era la sima, e fama della sua Santità. Il Publico Anconitano mandò ad affisterlo continuamente un Medico con un Religioso, e un secolare nobili della stessa con la contra della si provedesse con le colare nobili della si si con la colare nobili della si con la contra con la colare nobili della si colare nobili della si colare nobili della si con la colare nobili della si con la colare nobili della si colar

blico Erario; ma non ostanti le premure praticate per ricuperarlo, esso chiaramente disse, che Dio voleva tirarlo a fe. Aggravatosi maggiormente, diede in un profondo fonno, e non parlò per un giotno intero. ivi.

S. 12. Destoffi alla fine , e parlò con tutti in sentimenti

corrispondenti alla sua Santità; e predicendosi la morte disse, che lasciava la sua spoglia corporea al comune d' Ancona, e lo costituiva suo Erede universale, e rese palese il luogo, dove aveva confervata l'intiera fomma ritratta dalla vendita suddetta a motivo di risarcir quella Chiesa; onde fu subito ritrovata. Poscia domando, e ricevette tutti li Santissimi Sagramenti con sentimenti, che commosfero quanti vi erano presenti. 300,-

S. 13. Alle trè della notte da quanti vi erano in quel luogo accorsi, surono veduti trè gran lumi accesi spiccarsi dalla cuppola del Tempio Lauretano, venire per l'aria verso quello del Crocefisso d'umana, e sopra quello stare qualche spazio, e dopo due di detti lumi ritornare verso Loreto, ed il terzo dopo effer rimafto altro poco fopra la Chiesa suddetta, si spiccò di lì, e andiede a posarsi sopra il tetto di quel luogo, dove giaceva Girolamo, il quale

alle ore sei morì li 16. Ottobre 1506. 301.

6. 14. Il suo corpo tanto macilente, ed estenuato, divenne subi to candido, e odorifero, e le ginocchia, che tanto erano incallite, morbide, e delicate, come un bambace. ivi.

6. 15. La Communità d'Ancona di tutto avvisata sece, che il corpo accompagnato dalle confraternite delli trè più vicini castelli, fosse portato nella Chiesa, oggi detta la Madonna degl'Orti fuor della porta del calamo. Il che effettuato, unissi in essa il Clero Secolare, e Regolare, le confraternite della Città con il Senato in corpo, e maggior parte del popolo, e con gran numero di torcie accele fu processionalmente condotto alla Chiesa Cattedrale di S. Ciriaco, dove fatte l' Esequie, dopo esser stato esposto per trè giorni, fu posto in una cassa. 302.

6. 16. Il Publico suddetto fece subito fabricare un' urna di fini marmi con fregi dorati con la sua statua sopra distesa, e fu fissata nel muro alta da terra nella cappella del Santissimo Sagramento della medesima Chiesa a mano sinistra con diverse figure di basso rilievo, e dentro nell'anno 1509. fu collocato il detto corpo con Iscrizione intagliatavi . ivi. 6. 17. Quello dicono l'Arturo, e Marco di Lisbona intorno a questo Beato. 202.

## RAGIONAMENTO XV.

Notizie intorno ad altri Santi , e Beati della Città di Ancona.

- 6. 1. Oltre li descritti Santi, e Beati vi devono ancora esferne altri molti, che a detta Città appartenghino , dei quali non abbiamo notizie, a quali è dovere ancora, che fi riconosca tenuta. 304.
- S. 2. Una tal cognizione ha indotto li Cristiani a venerare in commune tutti li Santi del Paradiso. Per, tal motivo quasi tutti gli ordini degl' Ecclesiastici Regolari , dopo aver celebrata con la Chiesa universale la Festa di tutti li Santi, celebrano inoltre separatamente quella di tutti li Santi del loro Ordine : Onest' istessa connizione deve muovere anche li concittadini della Città suddetta ad una confimile pratica, e dopo avere in particolare venerata la memoria de' Santi; de' quali abbiamo trattato. e tutti universalmente con la Chiesa Cattolica, venerare in commune ancor gl' altri Santi Concittadini, de' quali non conserviamo memorie . 305.
- S. 3. A rimostrar meglio, che ancor altri Santi vi debbano effere di tal Città, de' quali non ne abbiamo memorie, fi fa noto, che in alcuni scrittori vi sono li nomi di alcuni, che qui piace communicarli con li nomi delli scrittori appresso li quali si leggono, lasciando a qualch' altro Anconitano il pensiero di raccoglierne distinte notizie, e ebsì nella descrizione d'Italia di Leandro Alberti, dove parla d'Ancona, trà gl' altri, che anno questa Città il-Instrata nella Santità annumera il Beato Tancredo di Gio: Tancredi. 206.

5. 4. Il Sansovino rende notizia del Beato Pietro Tom-

masi . ivi .

5. 5. Fidele Onofrii dice, che dell' anno 1283. foffri il Martirio la Beata Francesca Anconitana con altre 74. Religiofe Donne. 307.

S. 6. S. Antonino, ed altri riferiscono, che il Beato Pietro Monaldini d'Ancona fu martirizzato li 2. Marzo 1288. 300

 7. Nel libro intitolato Memoriale di S. Francesco è notato, che nell' anno 1288. il Beato Leonardo d' Ancona soffrì il Martirio per Gesù Cristo. ivi.

 8. L'Arturo, ed altri esaltano la Santità del Beato Amato Anconitano. Di più Marco di Lisbona, ed altri parlano della Beata Benvenuta Anconitana. 310.

S. 9. Zaccaria Boverio riferisce la vita, e miracoli del Bea-

to Eusebio Ferdini Anconitano. ivi.

S. 10. Il Bernabei, ed il Saracini parlano della Beata Nicolofa Anconitana. ivi.

§ 11. Monfig. Panfilo Veſcovo Segnino nel Catalogo de' Santi, e Beati dell' Ordine Eremitano di S. Agoſlino annumera Giacomo d' Ancona, e Giovanni d' Ancona: Nelle Croniche finalmente de' Minori Offervanti, al Catalogo de' Santi, e Beati di tal Ordine fi trova afcritto il Beato Francefco da Caftel d' Emilio, Caftello d' Ancona. Se verío quelti Servi del Signore fi conviene agl' altri efercitatne la divozione; con quanta maggior ragione agl' Anconitani loro Concittadini. 311.

## RAGIONAMENTO XVI.

Notizie intorno all' Antica Città di Numana, oggi Umana, in cui essse i miracoloso Crocesisso celcore per tutto il Mondo.

 I. Questa Città nel suo principio ebbe il nome di Numana, e nel suo abbassamento d'Umana. Pag. 312.

Riconobbe la sua fondazione da' Siciliani, ivi.
 Ancona su da Siciliani fatta Colonia d'Umana; Uma-

na fu una delle cinque Città della Pentapoli, oggi Marca d'Ancona. ivi.

ca d'Ancona. 1917.

4. Fu diffinta con il titolo di Municipio: Quali prerogative godeffero le Città, che avevano un tal titolo. Venne collocata fra le Città più cospicue. 1917.

S. 5. Per un orribile terremoto perl l'anno 558., ne rima-

le però qualche parre in effere, 313.

 6. Dopo tal terremoto continuò ad effere una delle ciuque Cirtà della Pentapoli; e l'anno 742. fu riacquillata alla Chiefa dal dominio degli Efarchi, che l'occuparono. 314.

S. 7. L'anno 817. fu compresa nella donazione fatta alla Chie-

Chiefa dall' Imperatore Lodovico il Santo, qual donazione su ratificata da Ottone l'anno 962., e poi da Enrico Imperatori . ivi .

S. 8. Accordo feguito li 7. Agosto 1126. per anni 99. tra il Popolo d'Olimo, ed il Vescovo, e Canonici d'Uma-

na. 315.

6. o. Ottone IV. Imperatore investi della Provincia della Marca col titolo di Marchese Azzo IV. d' Este l' anno 1200., e nell' anno seguente specificò nella detta investitura le Città seguenti, esprimendole con quest' ordine, cioè Ascoli, Fermo, Camerino, Umana, Ancona. ec. 316,

6. 10. Se Umana avelle terminato affatto il suo essere nel detto terremoto, non sarebbe stata in tale investitura col titolo di Città prima di tante altre nominata. ivi.

S. 11. Verso l'anno 1222, il Vescovo d' Umana con Monitorio di Papa Onorio III. scomunicò li Maceratesi. ivi.

S. 12. Umana si collegò con Rimini l'anno 1229. con scambievoli efibizioni di tutte le loro forze per terra, e per mare. 317.

In una Bolla di Federico II. Imperatore emanata l'anno 1229, per la Legazione della Marca parla delle ragio-

ni fopra d'Umana. ivi.

S. 13. Nell'anno 1246. il Legato della Marca dichiarò Giudice della Curia Generale Egidio da Savona: rinvenendosene : D. Ægidius Savonen. Judex Curiæ Generalis Camerini, Auximi, Humane Oc. ivi.

S. 14. Recanati era foggetta al Vescovo d'Umana, e volendo il Papa dichiararla Città, la liberò da tal foggezione, e soggetto ad Umana Osimo, privandolo della Cattedrale, ed in tal forma compensò le ragioni, che aveva sopra di Recanati. 318.

6. 15. Gravissimi irreparabili danni soffri Umana nell'anno 1292. incirca; ma non terminò il suo essere affatto. 319.

S. 16. Nell'anno 1308, fu una delle più ribellanti della Fazione Gibellina. 320.

S. 17. Bonincontro Tomei Anconitano fu Vescovo d' Umana. ivi .

& 18. Simone Marcellini Anconitano fu Vescovo d' Umana. ivi.

S. 19. In un Istromento di donazione di varie Reliquie fatta dal Paleologo Patriarca di Costantinopoli l'anno 1380. fu presente il Vescovo d'Umana. 321.

S. 20.

INDICE. 389

 L'anno 1353. Umana fu espughata da Fra Monreale capo de Masnadieri: l'anno 1364. il Cardinal Egidio Albernoz nelle sue Costituzioni nomina Umana col titolo di Città. ivi.

S. 21. Sirolo è della giurisdizione d'Umana. 322.

S. 22. Il Monte Conero, detto d' Ancona, è della Giurifdizione d'Umana. ivi.

 23. Offagna fu della Diocesi d'Umana, come apparisce da Bolla di Nicolò V. emanata il 1. Febbrajo 1454, 323.

 24. Recanati fu fotto la giurifdizione spirituale, e temporale del Vescovo d'Umana. Osimo su loggettata ad Umana, quando su da tal soggezione liberato Recanati. ivi.

§. 25. Nel principio del quintodecimo Secolo è da supporfi, esfere a quelta infelice Città fuccesse tante altre difigrazie, che ne rimanesse oppressa in maniera da non poterse più trovare, come l'altre volte, il riparo, onde nel temporale su soggettata al Governo d'Ancona a norma dell'altre Terre, e Castelli a questa Città fottopossi. Non resso per altro annichilata del tutto, ma ancora in piedi col titolo di Città, e continuò nello spirituale ad avere il su Vessovo. 324.

§. 26. Nell' anno 1422., cioè poco dopo d' esser stata la Città d'Umana fottoposta nel temporale al governo d'Ancona, Martino Papa V. fece l' unione delle due Chiesed' Ancona, e d'Umana con obbligo alli Vescovi di sempre

intitolarli Vescovi d'Ancona, e d'Umana, 225.

\$. 27. Effettuata l'unione non mancarono li Velcovi d' intiolarii N. N. Velcovo d' Ancona e d' Umana, e Conte di detta Umana, ed il primo fu Aflorgio degli Agnefi, a di cui istanza fu fatta l'unione. 226.

 S. 28. Succeffivamente hanno continuato li Vescovi sempre ad intitolarsi in tal guisa, e ve ne sono le pruove sino

all' anno 1675. 327.

S. 29. Nel tempo in cui seguì l'unione suddetta, Umana era quasi da fondamenti distrutta; ma non del tutto. 228.

S. 30. Si congetturano le cause della totale sua destruzio-

ne. 329.

§. 21. La cauía perchè li Veſcovi dopo l'anno 1675, tralakiorono il titolo di Veſcovi d'Umana, e folo ritennero quello di Continal'ulteriore esterminio della medesima seguito dopo l'unione delle due Chiese: Si pruova l'infufsistenza di tal ragione: l'omissione di un tal titolo si

ren-

rende scusabile per il tempo passato. Ristessioni di non doversi tralasciare nell' avvenire : la Diocesi di Umana tuttavia esiste : si notano diversi luoghi della medesima. 331.

S. 32. Non si può con certezza risapere l' origine del titolo di Conti ne Vescovi di quella, attese l'innumerabili disgrazie della medesima, non deve però dubitarsi, che nel tempo dell'unione seguita tal titolo quelli Vescovi godevano . e così continuò successivamente. 333.

S. 33. Oltre la ragione della continuazione ab immemorabili di un tal titolo, si congettura ancora, perchè in Umana li Vescovi, oltre lo spirituale, vi avevano anche il

dominio temporale. 334.

S. 34. Si può inoltre congetturare quel titolo dal Tus pascendi che in tutto quel Territorio vi hanno li Vesco-

. 35. Conclusione del presente ragionamento. ivi. S. 36. Aggiunte alli SS. 8. 32. 34. e 20. ivi.

## RAGIONAMENTO XVII.

Notizie intorno al SS. Crocefisso d'Umana per la vicinanza volgarmente detto di Sirolo.

S. 1. Questo SS. Crocefisso è la vera effigie dell' amabilissimo Redentore nostro spirante in Croce, da' Santi Luca Evangelista, e Nicodemo scolpita, come è tradizione: 337.

S. 2. E' stato gran tempo sepolto fra le rovine di quell'antica Città, e se si riflette, come per tapti Secoli tra le acque, e macerie si sia conservato, deve confessarsi per un continuato prodigio dell'Onnipotenza Divina: Si riferisce una tradizione che questo sia il Crocesisso celeberrimo di Berito. ivi .

S. 2. Non si afferisce certa una tal tradizione; ma nè tampoco s'impugna; poiche concorda nell'effer Opera de' Santi Luca, e Nicodemo, non vi è rincontro di esser più stato in Berito, da che si trova in Umana, si riflette anche altra ragione, 338.

S. 4. Nella conversione degli Infedeli Dio è stato solito fervirsi ancor de' miracoli , come già fece in Berito nella

Sagra Immagine suddetta. ivi .

S. 5.

INDICE.

S. S. Si racconta il strepitoso miracolo accaduto in Berito . e come fu portato il miracolofo liquore uscito dalla Sagra Immagine in quella Sinagoga per farne esperimento sopra glainfermi. 339.

6. 6. Quanti infermi furono unti con quello . tutti rifanaro-

no di qualunque infermità. 340.

6. 7. Gli Ebrei convinti dalla verità andarono alla Chiesa de' Cristiani, dove si gettarono alli piedi del Vescovo, e raccontarono tutto l'accaduto. 341.

S. 8. L'Immagine fu nella Chiesa portata : si racconta l'Isto-

ria, come pervenisse in Berito. ivi.

6. o. Tutti quelli Ebrei si convertirono, e riceverono il Santo Battefimo, e la loro Sinagoga fu convertita in Chiefa, e confagrata in onore del Salvator del Mondo. 342.

S. 10. Di quel liquore ne fu mandato in diverse parti del Mondo, specialmente al Papa, il quale ne mando a Carlo Magno allora Re di Francia ; non per anche Imperatore, a cui partecipò l'accaduto miracolo. ivi.

S. 11. Autorità intorno al descritto miracolo, ed Istoria del

detto SS. Crocefisso. 343.

S. 12. Nell' anno 800. Carlo Magno fu incoronato Imperatore: dopo portessi nell' Asia, e con tale occasione nella Siria, ed in Berito, dove vifitata la Sagra Immagine, fi accese in lui desiderio di condurla seco in Italia, e darla al Pontefice. 345.

S. 13. Dopo aver praticate indicibili finezze alli Beritani elpresse loro il suo desiderio, al quale ( benchè con pena ) accudirono; ottenutala, fi pole con quella per mare in

viaggio alla volta d'Italia. 346.

S. 14. Qualche sconcerto cagionato da' venti constrinse il Monarca ad approdare in Umana, dove collocò in forma di deposito il Simulacro in quella Cattedrale di Santa Maria con animo di ricapitarlo al Papa, il quale allora si trovava in Lombardia; e perciò lasciollo nella Cattedrale suddetta alla disposizione del Papa: Poscia anch' esso portoffi in Lombardia, dove abboccatofi col Pontefice, le premure lo portorono in Francia, ed il Papa in Roma; poco dopo l'uno, e l'altro morirono; ed il Crocefisso reftd in Umana . ivi .

S. 15. Anni dopo resto Umana demolita, e tra le macerie il Simolacro, quale colle macerie istesse per la voracità del mare venne tra le acque; ed ivi per più Secoli ri-

male

 $I N D I \subset E$ .

mase sepolto; a venne poi retrovato quasi ne' tempi, nei quali seguì il trasporto della SS. Casa da Nazaret in Loreto. 347.

5. 16. Si racconta l'Istoria della traslazione della detta Santa Casa: s'arguisce, che il ritrovamento del SS. Crocesisso

feguisse circa l' anno 1300. 348.

. 17. Modo, ed occasione, con cui segul il detto ritrovamento, su collocato nella Cattedrale, su concorso da ogni parte alla venerazione del medessimo; e la quantità de miracoli lo reservo celebre per tutto il Mondo. Furono stampate Immagini del medessimo, e se ne registra l'sferizione. ivi.

 18. Nella morte del Beato Girolamo Ginelli prodigiofi lumi fi videro fopra il Santuario di questo Crocefisto. 349.

 Dore che col tempo venne assegnata a questo Santuario , e cossituito Juspatronatus del Pubblico Anconitano

fotto certe condizioni. ivi .

S. 20. Il detto Santuario, che era fu il lido del mare; refib da quello a poco a poco confumaro, ed altro non vi rimaneva, che la Cappella del SS. Crocefiffo. A quefl'inconveniente il commune d' Ancona stabil dar riparo coa fabbricarne una nuova per trasferire in essa l'antica, soltanto che le condizioni e leggi apposte da chi ne assegnò la Dote, venissem moderate. Il Papa accordò il tutto, e moderò. 350.

 21. Ottenuto che ebbe tutto ciò il Pubblico Anconitano; fabbricò il nuovo Tempio, ed in effo fu collocata la Sagra Immagine, ed ivi anche al giorno prefente conti-

nua a venerarsi dall'universale. 321.

# MAG 2019177









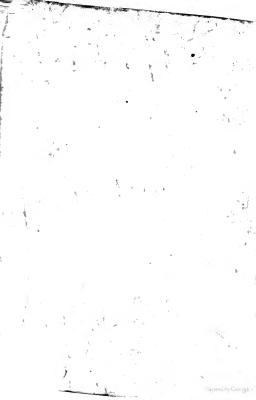